

# ВІВЬІОТЕСЯ **DELLA R. CASA** IN NAPOLI

To d'inventario 59 Sala Grande

Scansia 1 Palchetto

DT. d'ord. 16 28

(77.21.7.6)

# MEMORIE

PER SERVIRE ALLA STORIA

DELLA

# CHIESA SALERNITANA

COMPILATE

PER IL CAN, TEOLOGO GIUSEPPE PAESANO



PARTE TERRA

SALERNO Stabilimento tipografico di Raffaello Migliaccia 1855



#### FETIZIONE AVANZATA DA MATTEO DELLA PORTA AL NUOVO RE CARLO, E GIUSTIZIA CHE NE OTTIENE.

1. Âlta sconflita di Manfredi segui la spontanea sommissione di tutte le città e luoghi della Puglia e della Sicilia all'impero del re Carlo, di cui inalberarono gli siemmi con feste ed altri segui di speciale allegrezza (a). Frattanto il vittorisco principe si invito coll' esercito verso Napoli, ed incontrato da gran numero di persone e ricevute le chiavi della città, per la porta Capuana vi entrò con immensa pompa e spleudore, e vi stabili difinitivamente il sogito del nuovo regno. Fra allora, che Matteo della Porta, il quale trovato aveva la Chiesa di Saleron preguidicata nei suoi dritti e privilegi, e ciò per opera di Futocone cognominato de podos Ricci reglo giustiziere del principato, avendo il medesimo occupate a beneficio del fieco la chiesa di s. Maria di Battipaglia e quella di s. Maria della Grotte collo rispettivo case, terre, vigue ed altre possessioni, togliendole dalle mani di Galvano Lancia princi-

<sup>(</sup>a) La città di Nocera o Lucera di Paglia, comechè sede dei Serezeo protetti e daltamente favoriti dalla casa di Sevela, no mietò l'esempio delle altre nell'applandire alla prosperttà di Carlo, SI afferma però da taloni scrittori di esseri detta città sottomessa ai vincitore nel decorso di quest'anno medesimo, e prima della sconfitta di Correlation.

palissimo favorito del morto Manfredl, ed usurpatore di esse in danno della suddetta Chlesa: ne avanzò giusto e ragionevole ricorso ai novello re: Il quale; pigliando in considerazione quanto dai preiato esponevasi, commise all'indicato giustiziere medesimo di ponderarne le ragioni, e che rinvenuteie sode e legittime, ii rimettesse nei possedimento de' diritti che reciamava: la qual cosa venne immantinente posta in esecnzione, come chiaro risuita dai documento rapportato qui appresso: « IN NOMINE dominj dej eternj et Sainatoris nostri Jhesn spistt Anno Ab Incarnatione ejus Miliesimo ducentesimo sexagesimo sexto. Et primo Anno Regul dominj nostri Karoll Gloriosissimi Regis Sicilje ducatns Apnije et principatus Capue Andaganie prouincle et forquarquerij Iliustrissimi Comitis die Sabbati Vicesimo sexto Mensis Junij none Indictionis. In presencia nostri Mathei de dopna penta Stephani macze. Magistri Mathei de dopno musto. Guilleimi salar. et Johannis capudgrassi Judicum Salerni. Philippi dardani puplici Salernitani notarii. et testium subscriptorum ad boc specialiter tocatorum el rogatorum. Prudens Vir notarius Jacobinus, notarius domini fulconis de podio Ricci Regii Justiciarii principatus treben ostendit nobis quasdam patentes licteras eiusdem domini Justiclarii In quibus Insertum erat Sacrum Regium Mandatum. eidem domino Justiciario trasmissum. Sigillo cereo solito eiusdem domini Justiciarij Sigillatas que omni Vicio et suspicioné carebant, et erant, per omnia continencie talis. Prouide el discreto notario Jacobino notario nostro, fulco de podio Ricci Regius Justiciarius principalus, et treben Salutem et Amorein Sincerum. A Sacra Regia Malestate. Sacras recepimus licteras in hac forma. Karolus dei gratia etc. fulconi de podio Riccl etc. Obiata nobis Venerabilis patris. M. Salernitaniarchiepiscopi peticio continebat, quod quia Galuanus lariza fautor quondam Manfridis olim principis tarentini. Sancte Marie de Battipalla, et saucte Marie de criptis Ecclesias, Nec non domos. Terras. Vincas et possessiones ipsarum ad Salernitanam Ecclesiam at dicitur pieno Jure spectantes tenuit occupatas. lu credens domos. terras. Vineas et possessiones predictas ad eumdem Gaiuanum lauzam pertinere. Ipsas Ad opus Curie diceris Infiscasse. Cum igitar Ecclesiarum Jura non Solum Integra et Iniesa seruari. Verum etiam in quantum possumus ad augeri nostro felici tempore cuplamus. Vojumns et Adelitati tue presencium tenore mandamus, quatinus, si est Ita memoratas Sancte Marie de battipalia et sancte Marie de Crintis Ecclesias, cum omnibus Terris, Vineis et nossessionibus subradictis insius Ecciesie Salernitane nomine archiepiscope restituas Supradicto. Datum Neapoli Vitimo Aprilis none Indicionis Regni nostri Anno primo. Ad execucionem predicti Mandatl cupientes procedere reuerenter. Inquisitionem de premissis fecimus diligentem, et gula tam per Inquisicionem eamdem et aila legitima documenta coram nobis in Regia Curia presentata pro parte supradicti domini Archiepiscopi nobis facta est plena fides et plene obstitit. Ecciesiam sancte Marie de battipalla cum domibns et enrie Infra quam dicia Ecciesia scita est Olineto et Vinea subtus dictam Ecclesiam, deducto eo, et quod Cauense monasterium habet in illis et omnibus Juribus et pertinencjis dicte Ecclesie sancte Marie. Memorato Salernitano Archiepiscopo, nomine Salernitane Ecciesie, et ipsi Ecciesie pieno Jure spectare, et quod Galuanus ianza fautor quondam Manfridl oilm principis tarentini predicta tenuit occupata Vobis et Regia parte qua fungimur auctoritate maudamus quatinus predictam Ecclesiam sancte Marie de battipalla cum domibus în quibus Ecclesia ipsa constructa est. cum Olineto et Vinea sublus dictam Ecclesiam deducto eo quod monasterium Cauense habet in illis, et cum omnibus aliis Justis, tenimentis, possessionibus. Juribus, et pertinencjis ad Ecciesiam Ipsam de Jure speciantibus Memorato domino archiepiscopo pro parte et nomine Memorate Salernitane Ecciesie nel procuratoris seu ejecto nuncio ejusdem domini Archiepiscopi restituatis, et assignetis. Inducentes eum nei procuratorem seu nuncium suum. elus et Saiernitane Ecclesie nomine In corporaiem possessionem omnium predictorum, et tuentes Inductas. In testimonium autem et enidenciam pleniorem omnium, predictorum, presentes licteras nostro Sigifio fecimus Sigillari, datum Eboli Vicesimo tercio Junij none Indicionis, Cuius autem Mandato predictus notarius Jacobinus in nostra predicta notarii et subscriptorum testium presencia. Robberto Viro domino Thomasio de porta germano ac procuratori predicti domini Archiepiscopi de cuius procuratione piene constitit pro parte et nomi e eiusdem domini archiepiscopi et Majoris Ecclesie Salernitane predictam Ecclesiam Sancte Marie de Battipaila - cum domibus in quibus Ecclesia ipsa constructa est cum oliueto, el Vinea, subter dictam Ecclesiam deducto co quod Cauense Monasterium habet in illis. et cum omnibus Alijs Justis tenimentis et possessionibus Juribus et pertiuencijs ad Ecclesiam ipsam de Jure spectantibus. Restitult et assignauit Juducens eumdem procuratorem pro parte et nomiue predicti domini archiepiscopi, et salernitane Ecclesie memorale. In corporalem Ecciesie possessionem omninm predictorum. Vnde ad futnram memoriam et tam predicti Archieniscopi quam sue Ecciesie memorate cauteiam presens scriptum ex Inde fecimus et per manus mej predicti philippi puplici Salernitani notarij Signo: meo signatum - Subscriptionibus nostrum qui sapra Judicum et nostrum subscriptorum testium Subscriptionibus roboratum. Quod scripsi Ego predictus philippus pupiicas Salerni notarius qui rogatus Interfui, et meo Signo signanj. Quod autem superius disturbatum est legitur Ipsam ».

- \* Ego qui supra Matheus Judex
- 🛠 Ego qui supra Stephanus Judex
- 🔆 Ego qui supra Matheus Judex
- 🔆 Ego qui supra Guillelmus Judex

- 🙊 Ego Malgerius de sancto Magno testis sum
- 🗱 Ego philippus de Salerno testis sum
- ★ Ego Johannes ramar (us presbiter cardinalis Ecclesie Salernitane testis sum (a).
- LA FRATERIA DELLA CHIESA DI SALERNO GIA' DANNEGGIATA IN ALCUNI SCOI DIRITTI DA UN ORDINAMENTO DI PEDERICO II, È DAL RE CARLO RISTABILITA NEL PERPETTO GODIMENTO DEI MEDESISSI.
- II. Già riferimmo a sno luogo, avere Riccardo conte d'Aiello fatta donazione di alcuni beni a vantaggio della Frateria della Chiesa di Saierno, ed in tale incontro a lungo discorremmo della natura e condizione della medesima. Or aveva pare esso pio donatore disposto per testamento, che si celebrasse una Messa quotidiana in suffragio della di lui anima nonchè di quelle di tutt'i fedeli defunti, e stabilito che si erogasse a benefizio del sacerdote celebrante e di due aitri chieriel poveri appartenenti al capitolo, il provento di due botteghe da macciio esistenti nella piazza di Salerno. Ma avvegnachè per ordine di Federigo II era stato proibito di maceliarsi aitrove fuorchè nella contrada fuori Porta-nova, ridondando ciò in enorme pregindizio dei legatari, coi cambiamento della dinastia regnante crederono essi già arrivato ii momento, in che potessero riottenere gli antichi vantaggi, e profittando della vennta del re Carlo in Salerno gli avanzarono domanda, pregandolo che rivocasse la disposizione di Federigo. Avuto rignardo a tal ricorso, non esitò il nnovo dominante in commettere a Leone Castaldo regio segretario delle provincle di Terra di Lavoro e degli Abbruzzi, che ravvisata e provata la verità dell'esposto, abolisse in suo nome ed autorità quell'ordinamento e rimettesse le parti ne' pristini
  - (a) Arc. III, num. 191.

diritti e facoltà. Mandato ad effetto siffatto provvedimento. ne venne sieso un apposito atto che trovasi nel seguente modo espresso (a): « In Nomine Domini Dei Eterni, et Saiuatoris postri Jesu Xpisti anno ab Incarnatione 1266, et 2.º anno Regni Domini nostri Caroli gloriosissimi Regis Siciliae Ducatus Apuliae, et Principatus Capuae Andaganie Pronincie et forquaiquerij Illustrissimi Comitis die dominico 15. mensis Augusti 9. Inditionis apud Salernum, Nos Malthaeus de Dopna penta magisler Matthaeus de dopno Musco, Gulielmus Scillatus, Matthaeus de Sancio Gregorio, et Joannes Caputgrassus Judices Salerni, Philippus dardanus puplicus Salerni Notarius, et subscripti Testes Ciues Salerni ad hoc specialiter qucati, et rogati, presenti publici Scripli serie declaramus quod nobilis uir abbas Johannes de donna penta filii Mei predicti Judicis. Matthaei de dopna penta Bailus seu grocurator rerum fratariae Capituli maioris Ecclesiae Saleruitanae, et pro parte dicti Capituli maloris Ecclesiae Salernitanae Ostendit, presentault et publice legi fecit exemplar Sacrarum regiarum litterarum transmissarum niro pronido domino leoni Castaldo Regis Secreto Proninclae Terrae laboris, et aprutiae, Sigillo Cereo uitidi Solito eiusdem domini Secreti Sigiliatarum, omni nicio. Et Suspicione carentium quae litterae per omnia taliter continebant, Carolus dei gratia Rex Siciliae, ducatus Apuliae, et principatus Capuae, Andaganie, Prouincie et forquaiquerij Comes, leoni Castaldo Secreto Prouinciae Terrae laboris, et Apruliae fideli Suo, gratiam Suam, et bonam uoluntatem. Pro parte Capituli Maloris Ecclesiae Salernitanae nostrum fidelium fuit expositum Coram Nobis quod cum ex testamento quondam Comitis. Riccardi de Agello habeant in platea Sa-

<sup>(</sup>a) Estratio dall'autografo, esistente un tempo nell'archivio capitolare, per cura del fu Giuseppe d'Alessio notato arcivescovile, ed insertio nel registri dell'archivio della mensa, num, I, pag. 861 e aeg., donde è stato qui trascritto,

lerni apotecas duas, ante quas a tempore b. m. Guliolmi Regis secundi; usque ad tempus q F. et Imperatoris Super quibusdam plantis Ibidem Sistentibus macellum flerl Conspenit; et cum proventibus juxta voluntatem testatoris predicti Sustentabantur 2 pauperes Cierici einsdem Capituli, et unus Sacerdos gul Continue Celebrabat pro animabus Ipsius Testatoris, et omnium fidelium defunctorum; dictus quidem Imperator plancas predittas ex Inde amoueri , et Macelium Ipsum Ibidem fleri probiberi mandault in damnum, et prejudicium predictorum pauperum Cierlcorum Super quo Supplicant sibi per nostram excellentiam provideri, ideoque tuae fideitati presentium tenore mandamus quatenus Si est ita plancas losas. aut predittas apotecas reponi, et Super eas Macelium fieri paciaris, Signi tempore anod preditti Gulielmi Regis Secondi fleri consucuit. Datum Salerni ultimo madii 9. judicionis Regni nostri anno primo post modum pero prouidens uir Judex Stefanus Macza coucluls poster Similiter ostendit, presentauit, et publice legt fecit litteras elusdem Domint Secrett, Sibi missas, Siggiilo elusdem domini Secreti In forma preditta Sigillatas, In quibus aliud Sacrum mandatum Regis erat insertum; omni nitio; et Suspicione carens; quae per omnia talifer continebant. Prudenti Viro Judici Stefano Macza de Salergo amico Suo, leo Castaldus Regius Secretus Proninciae Terrae laboris et Aprutiae Salulem, et amorem Sincerum à Sacra Regia Malestate licteras accepimus in bac forma, Carolus Del gratia leoni Castaldo: Sua nobis Capitulum maioris Ecclesiae Salernitauae petitlone monstrauit; gul exponentibus Nobis nuper Ipsis quod g.º F. Rex Romanorum Imperator quasdam plancas in Cigitatë Salerni, aut quasdam apolecas earum, prostralas, in quibus Macelia Seu buczaria . a tempore Ciarae memoriae W: 2.1 Siciliae Regis, usque ad tempus Ipsius F. Regis 2, de quarum prouentibus Venerabilis Sacerdos, et alij pauperes Clericl chorl predittae Ecclesie consuenerunt substentari exiade amoueri fecerat; et macellum ibidem prohibult fierl inxta con-

spetudinem supradietam, nos tibi sub certa forma postras dedimus litteras in mandalis, ut Si esset Ita piancas ipsas, ant apotecas easdem Reponi, et maceliari ibidem fieri, pro ut tempore preditti W. Regis eonsuetum extitit faceratis, et licet fpsi per Inquisitionem quam Super hoc feelsse diceris Intentionem eorum In hac parte piene probauerunt, tu tamen assereas curlam nostram propter hoe Si fieret dapnificare non modicum et uoiens Saper hijs recompensationem quandam facere Capituio memorato predittum mandatum nostrum tibi pro Ipsis directum impiere aetenus non Curasti propter quod Ipsi ad nostram In hac parte duxerunt prodenter Recorrendis . Nos igitur non lutendenies neque uolentes quantumcumque curia nostra dapnificaretor, in hoc q.º eidem Capitulo ininnetis de hijs exeambium aliquod Eis fiat, fidelitati tuae firmiter preeipicudo mandamus, quatenus Sicut nostram gratiam Caram habes, ituiusmodi mandatum nostram iuxta priorem iitterarum Continentiam, Sine difficultate, et dilatione aligna exeguaris, ita quod non oporteat eos propter hoc niterius laborare. Datum Melfi 28. Julij quinte Indicionis Regni nostri anno 2. Cum Igitur exegutione preditti mandati cum omni diligentia complere uelimus auctoritate prioris mandati Regij nobis directi Inquisitionem Prudenti uiro Judiei Matthaeo de dopno Musto de Salerno commisimus qui cum diligenter Inquireret de continentia preditti primi mandati per Instrucionem Judieis confeetl nobis liquide constitlt quod Capitulum Ecclesiae Salernitanae ante duas Apoteeas sibi legatas ex testamento quondam Comitls Riccardi de Ageilo de Salerno quas idem Capituium adhuc tenet, et possidet habuerat, et habere consucuerat quatuor piancas maceili ad Incidendum carnes pro maceilandis, usque quo q.º F. Rex olim Romanus Imperator inhibuit in eis fieri maceiium, et statuit maceiium fieri in Subprbio extra portam nouam, nerum quia de Testamento nobis non eostat jieet ajigui testium dicant, quod Idem Capitninm tenet. e: possidet apotecas Ipsas ex testamento preditti Comitis prudentia uestra ex Regia parte, qua fungimur auctoritate maudamus quatinus Scrip'um testamentum quod idem Capitulum habere Se dicit faciatis in forma publica transcribi praesertim cum pobis constet per Inquisicionem predittam, quod dictum Capitulum predittas quatuor plancas macelli consucuit habere quo instrumento habito sic transcripto denenerant ad executionem praedicti mandati Regis procedatis Instanter facientes Reponi auctoritate predittas Apotecas plancas Ipsas, et super eis macellum fleri. Sicut tempore quondam preditti Regis W.1 2.1 Sicut consucuit, ad utilitalem, et commodum Capituli supradicti facientes exequtionem presentem, cum forma earum sicut ad Cautelam nostram et preditti Capituli duo pa Instrumenta consimilia, unum Ipsi Capitulo tribuendum, et alterum nobis ad cautelam Curiae Resignaudum. Datum Neapoli 14. augusti 9. Indicionis. Qui Uidelicet Judex Stefanus teuore et coulinencia predittorum mandatorum firmiter inberendo forma Insorum diligenter attenta, et in omnibus obsereuata predittorum Septem testium preditti quondam Comitis Riccardi, quod predittum Capitulum habet fecit in forma preditta transcribi et autenticari pro parte Curiae et ad exequilonem mandatorum Ipsorum idem Judex Stefanus instanter procedens fecit Repoui auctoritate predittas apotecas, plancas, et super eis macellum Ipsum, sicut tempore quod preditti domini Regis W.1 2.1 Regis cousueuit ad utilitatem, et comodum capituli supradicti de quorum mandati obstentatione. cum forma corum facta sunt duo consimilla Istrumenta puplica unum Lidelicet ad Cautelam Curie eidem domino Secreto pro parte d. r. Curiae Resignandum, et aliud ad Cautelam preditti Capitali penes eosdem relinendum, quod presens Ego predittus Philippus puplicus Salerni Notarius qui rogatus Interfai ad cautelam R. Curiae, et eiusdem domini Secreti Scripsi, et meo Signo Signaui memoratus nos predittl. Judices quoniam quod Superius disturbatum est legitur predictus - locus Sigui - K Ego qui supra Mattheus Judex - K Ego qui supra

Mattheus Judex — Ego qui supra Gulielmus Judex — K Ego qui supra Mattheus Judex — Ego qui supra Johannes Judex ».

PRIVILEGIO DEL RE GUGLIELMO II, RIGUARDANTE LA CONCESSIONE PATTA ALLA MENSA ARCIVERCOVILE DI SALERNO DELLO STATO DI MONTECURVIRO, INSERITO IN RUOVA AUTENTICA SCRITTURA.

III. Proseguendo innauzi colla serie degli anni c'imbattiamo in an altro importante documento che si appartiene al 1271. Rapportaminio di sopra (a) che fin dal 1167 il re Guglielmo II concedé alla Chiesa di Salerno, allora governata dall'arcivescovo Rombaldo II, lo stato di Montecorvino. Ma qui è mestieri far contscere the fu una tal concessione eseguita in cambio. del casale detto de Tingia sito nella Calabria, il di cui possedimento Romoaldo abdico in favore della regia curia, aggiuguendovi sedicimila tari di moneta di Sicilla, a compimento del valore del feudo che otteneva. Siffație cessioni, che per parti della mensa di Salerno ebbero luogo nei conseguimento di esso feudo; se non farono in alcuna guisa menzionate nel privilegio dell'anno 1167, furon rese manifeste in un susseguente tegal diploma di Guglielmo medesimo, dato fuori nel 1174. E fd appunto tin lal diploma nell'anno 1272 presentato da Malled della Porta a Giovanni Castellomata, Niccolò de Palearia e Matteo, giudici di Salerno, ed a quattro testimohi, da lul appositamente convocati nella magione arcivescovile i e riconosciuto da medesimi esente da ogni vizio o sospetto di inaulenticità, venne, per opera di Filippo Bardano, notaio, trasferilo in fidova bubblica e solenne scrittura. Ed ecco in qual mode irovasi compliata ed espressa; « In Nomine ( Maj ) domini dei Eletti et Salvatoris nostri Jhesu Cristi. Anno ab Incarnatione eius Millesimo ducentesimo septuagesimo primo. Et septimo Aino Regni domini postri Caroli gloriosissimi

<sup>(</sup>a) Nol S. LXXIL della parte 2.

Regis Siciliae Dacaius Apuijae et principalus capuae Aimas Urbis Senatoris. . . Attagaviae provinciae et forch lifustrissimi Comitis et Romani Imperij in tuscia per sanciam Romanam Beclesiam Vicarij generalis . . . . Mense Februatij guintadecima fudicione. Dum in archiepiscopali palacio istius Civitatis Salerui in presentia Domini Mathei Del gratia Venerabilis Saiernitani archiepiscopi Essemus Nos Johannes Castallomata Nicolaus de palcaria et Matheus Judices Civitatis predicte presentibus ibidem Domino Matheo de Judice Rogerio. Domino Philippo de parla Regia blantino Salerni, Sergio capugrasso et Matheo curiali civibus Salerni testibus subscribendis et ad hoc specialiser rogatis. Idem Dominus Archiepiscopus pro parte ana et predicti sui Salernitani archiepiscopit ostendil quoddam brivilegium quondam domini Regis Guillelmi secundi recolende memorie piumbea Buija pendente eamque Domini Regis Insignitum quod omni Vicio et suspicione carebat et erat per amnia continencie talis - In Nomine (M. ) domini Dei Eterni et Saivatoris nostri Jhesu Cristi. Amen. Gntilelmus divina favente clemencia flex Sicilje. Ducaius Apuile et principatus Capue. Commissi nobis A deo Regiminis cura nos ammonet. et Regalis Excessentie soliicitudo compellit. Sacrosancias Ecclesias due pro statu Regni nosiri prosperitata et gioria gubernatori omnium continuas preces effundunt propensius honorare, erga prelatos carum pios nos el benivolos exibere. Dignis illurum peticionibus. . . aures nostre celsitudinis Benignius Inclinare, et beneficiorum que nobis conditoris nostri manus larga concessit. Regia facere liberalitate participes. . . . he ministri Ecclesiarum divino cultul mancinati. pro defectu rerum temporalium A Dei servicio pedes retrahant nec contra sui tenorem officii relictis post tergum oculis ad seculi negotia tractanda recurrant. Inde est quod cum Maiestas nostra primo, partes Apulie corporaliter visitaret et domino, disponente Salernum feliciter advenisset. tu Romualde Venerabilia Sedens Archiepiscope Salernitane fidelis noster Maie-

stati nostre. . . . supplicasti ut Montem Corvinum quod tempore Baly Domine Margarite gloriose Regine matris nostre Ecclesia Salernitana. in concabium Casalis de Tingia quod est in Calabria receperat. Nunc cum auctore Deo Regni nostri gubernacula per nos regenda suscepimus. Salernitane Ecclesio concederemus et confirmaremus. Nos autem ob Beati Mathei Apostolj et Evangeliste reverentiam et ob genitoris nostri gloriosissimi Regis Guillelmi dive recordationis salutem perpetuam. tui quoque Servicy et devocionis Intuitu quem predecessorum nostrorum et nostrum fidelem esse cognovimus, pro sedecim millibus tarenorum Sicilie et pro iamdicti Casali de tingia. quod in manibus nostre Curie demisisti. Ipsum montem Corvinum quod est prope Salernum, quod olim Castrum fuit et nunc est dirutum. Cum hominibus et omnibus Justis tenimentis. et pertinencijs suis. Salernitane Ecclesie. et tibi tuisque in ea successoribus possidendum. In perpetuum concedimus et confirmamus. secundum tenorem privilegij Balij prenominate domine Regine matris nostre de predicto castro Salernitana Ecclesia habet. Ad huius autem concessionis et confirmacionis nostre memoriam. el Inviolabile firmamentum. presens scriptura per manus Ademarij nostri notarij. Scribi Jussimus nostro signaculo Insignitum Bulla plumbea nostro tipario Inpressa precepimus roborari. Anno. Mense. et Indicione subscriptis, predictum vobis signaculum predicti domini Regis Guilleimj erat descriptum designatione rubei coloris ad modum. . . . in que signaculo erat crux ciusdem coloris et circumcirca ipsum signaculum eraut bec verba finalja eiusdem coloris rubei scripta. Dextera domini fecit virtutem. dextera domini exaitavit me. et Intus vero predictum signaculum in medio erant. hec verba. similiter einsdem coloris rubei. Guillelmus divine favente clemencia. Rex Sicilje ducatus Apulje et principatus capue. Subtus vero predicto signaculo continehantur bec verba. Data in Civitate Salerni per manus Gualterij de. . . . . et Malhei Regij Vice Cancellarij. Regiorum

familiarium. Anno Dominice Incarnationis Millesimo Ceptesime Septuagesimo secundo. Mense Junij Indicione quinta. Regni vero domini nostri Guillelmi secundi del gratia gloriosissimi Regis Sicilje. ducatus Apulje et principatus capue. Anno septimo feliciter amen. Cum autem losum privilegium ostensum ac lectum fuerit quia Intererat einsdem domini archiepiscopi pro parle sua et predicti sul Archiepiscopi i Ipsum privilegium puplicatum, declaratum, seu lushuatum habere Idcirco inse dominus Archiepiscopus pro parle sua, et predicti sui archienisconii nostrum officium piorando pos deprecatus est quatenus Ipsum privilegium puplicandum, declarandum, seu insteuandum admictere deberenius, ut per ipsius puplicacionem declaracionem seu insinuacionem cam opus fuerit. posset et predictum archiepiscopum defendere et tuerl. Cui nos pro parte sua et predicti sui archiepiscopij feliciter annuentes, ipsam privilegium puplicandum, declarandum, seu Insingandum admisimus. totam per ordinem de verbo ad verbum pullo addito subtracto vel mutato, per manus philippi dardani puplici Salerni notarii in hanc scripturam puplicam. transumendo. Quod Ego predictus philippus puplicus Salerni notarius quopiam rogatus Interfui in haue scripturam puplicam redigendam scripsi et meo signo signavi ».

Ego qui supra Johannes Judez Ego qui supra Nicolaus Judez Ego qui supra Matheus Judez

Ego predictus Sergius Judez testis sum

K Ego predictus Matheus lestis sum

Ego philippus de porta Salernj testis sum (a).

(a) Occorre qu'i notare, che volendosi giudicare della genuinità dell'allegato documento dalle indicazioni che si leggono nel principio di eso, dovrebbe senza meno aversi in conto di falso e supposto. E di vero, nel febbrato dell'anno 1271 era appena incominciato l'anno TORCESHORE DELLA CHIESA DI S PAOLO DE PALEARIA A PAVORE DELL'INSIGNE ORDINE DE DERNIGATORI.

JV. Ma il tratto più memoriado del pastoral governo di Matteo della Porta, e che il agriattrizza in maniera del latto concevole e luminosa, si è appusiti la liggolare stima e riguardo ch'e' mostrò per sa Tommato d'Aquino a precipou spieniore del sezolo decimolerza do fristilanto insignalissimo di tutto l'ordine inglito del Prediestori, e phe era biato suo mac-stro. Dappoleba e riguardo e di a grafia del medesimo, concede al predetto rinomalissimo riligioso ipatituto la già esistente chieca suoto il titto de la pratia del medesimo, consistente chieca suoto il tito del la piato di Patienria, e no tutte de sua paparenne, consistenti in mane, cori cece de conferioro spatio convenevole alla pategratione di un ampio monistero addisente al sia chiesa e siezzi a poterviti monalenco un corrispondente numeró di religiosi, l'alto di tal donazione de sorrispondente numeró di religiosi, l'alto di tal donazione de sorrispondente numeró di religiosi, l'alto di tal donazione de la pregio dell'opera riprodurlo gan informaneoto – s' Matthasses

testo del regno di Carlo I, che; come si è veduto di sopra, ne fri investito dal sommo pontefice Clemente IV nel mese di gennaio dell'anno 1966; il vedersi perciò, che nel documento si fa all'anno 1971 corrispondere l'anho settimo e non sesto del regno dell'angioliso, semibra un indizio chiaro della di lui inautenticità. Ed a confermarci in tal giudizio sfavorevole concorre aftrest l'indizione bade scorgest coutrassegnato; mentre all'ampo 1271 si addiceva l'Indizione decimaquarta e non sià la decimaminta. E nulladimens ad opposta conthinslocie fleve condurci la lettura del diploma di finglielmo che in esso trovasi inserito. Che, di fatti, nel giugno dell'anno 1179 abbia il detto re fatto dimora lu Salerno in compagnia di Gualtiero arcivescoyo di Palermo apparisce dalla testimonianza di Romonido da noi allegate nella nota (a) della pag. 191 detta parte 9.º, dipplu che in tal epoca Guellelmo numerasse precisamente sette anni di regno costa dal sapersi che nel 1166 fu il medesimo intronizzato e ciuto di regal disdema, la fine che allora corresse l'indizione quinta non ha bisogno di dimostrazione, e l' Istesso Romoaldo lo indica espressamente:

Dei gratia Salernitanus Archiepiscopus - Considerantes, quod officii nostri debitum numquam melius implere possumus quam si nobis in executione ipsius officii adjiciamus providos, et utiles adjutores etc. Volentes hanc nostram deliberationem pio affecțu complere ob reverentiam omnipotentis Dei, et B. Domici Confessoris Institutoris Ordinis Praed, ob devotionem, et praecipuum amorem, quem ad praedictum S. Ordinem Praedictorum Fratrum Praedicatorum, nec non et amorem praecipuum, quem habemus ad vener, virum Fr. Thomam de Aquino, et magistrum postrum praedicti Ord. Praedicatorum, et ad providum, et religiosum virum Fr. Euphrauonem ejusdem Ordinis dilectum nobis in Christo, et carissimum consobrinum nostrum, Ecclesiam S. Pauli sitam in septemtrionali suburbio istius Civitatis, et de Palearia dicitur, cum domibus, bortis, et Casalenis, et adjacentiis snis, quam Abbas Marius Sunaca Clericus predictae nostrae Ecclesiae in beneficio ab cadem nostra Ecclesia tenebat, et ortum ipsius adjacentiis ipsius Ecclesiae in parte Septemtrionali continctur, quem magister Stephanus de Aja Clericus, et Subdiaconus einsdem Ecclesiae nostrae similiter in beneficio tenebat vacantes ex resignatione praed. Abbatis Marii Rectoris ejusdem Ecclesiae, ac praed. Magistri Stephani, qui praedictam Ecclesiam, et praedictum hortum in manibus nostris, spoute, et libere resignavit praedicto Fr. Euphranoui pro parte praed. Ordinis Praedicatorum eum subscribenda conditione, de consilio, et consensu Capituli nostri duximus de speciali gratia perpetuo canonice conferendam ad costruendum ibidem omnia aedificia juxta ipsorum Fratrum beneplacita voluntatis. Fines vero praedictae Ecclesiae, domorum, borti, casaleni, et adjaceutium eorum, nec non alterius borti. Hi sunt a parte Merid. fin. via puplica, qua disceditur partim a rebus Ecclesiae ss. Cosmae, et Damiaui, et partim a rebus baer- quondam Mattbaei de Agello, a par. Occid. finis alia via puplica, qua desteuditur partim a rebus praedictorum haer, et partim a rebus monasterii S. Mariae Magdalenae, a par. Septemtrio-

3

nali finis alia via puplica, a par. Orientis finis res praedictorum Fratrum Praedicatorum, quas per praedictum Capitulum praedicto Ord. Fratrum Praedicatorum concessit, et donavit: praedictam vero concessionem praedicto Ordini tali conditione fecimus, ut nullo temporo liceat eis ibidem Coemeterium habere, nisi tantam pro Fratribus, et famuiis Ordinis suprad. reliquas vero possessiones ipsi Ecclesiae S. Pauli, quae inferins singulariter denotantur, cum consensu nostri Capituli, cum juribus, et omni onere, ad quae praedicta Eccl. S. Pauli hactenus tenebatur in Ecclesia nostra S. Laurentii de Strata transferimus, et in perpetuum confirmamus, quam Eccl. S. Laurentii de Strata, cum omnibus possessionibus in eam translatis, et terram cum. . . Casalen. ipsi. . . in part. Orient, conjungitur tantum, in quo ipsa Ecclesia fundata est, cujus fines inferius describentur, videlicet a par. Occid. finis via, quae strata dicitar a par. Meridlei finis alia via, et a par. Orient. et Sept. finis startca, quae fuit ejusdem Ecclesiae praedicto Abbati Marlo in beneficium conferimus, et ipsum in praesentia praed. nostri Capituli canonice investimus de eadem. Et quia piam provisionem dudum factam de proventibus praedictae Eccl. S. Laurentii pro sustentatione infantium expositorum in nostra Ecclesia per D. Caesarenm olim Saiernitanum Archiepiscopum praedecessorem nostrum, cum consensu praed. Capituli minuere non intendimus, reliquas possessiones omnes praedictae Eccl. S. Laurentii quae describentur in Ecclesiam nostram S. Joannis Graeci, cum consensu praed. Capituii transferimas, et concedimas, volentes, ut proventus possessionum ipsarum, et aliarum possessionum ipsi Eccl. S. Joannis deducto ex eis pro beneficio unius Capellani, quem ibi per nos, el successores nostros ordinari contigerit, secondum quod nobis, et successorib. nostris videbitur expedire ad sustentationem infantium praedictorum expositorum etc. Possessiones vero, quae fuerant praed. Ecclesiae S. Pauli translatae in praedicta Ecclesia S. Laurentii sunt hae, videlicet, Ecclesia S. Eliae, cum vineis, olivetis, etc. Possessiones autem, quao fueruat praedictae Ecclesiae S. Laurentii translatae in praedictam Ecclesiam S. Joannis Gracei suut posessiones, quae sunt in essali nostro de Socileinatis, etc. Qui vero hane nostram paginam auss temerario in toto, vel in parto infringere, etc. Acta In Episcopali Palatio ipsius civilalis Salerui an. D. Incarn. 1272. mens. Martio 15. Indict. p.

Nos Matthaeus Salernilanus Archiepiscopus.

Ego Joannes Archidiaconus Ecctesiae Salernitanae testis sum.

Ego Simon Caputgattus Ecclesiae Salernitane Diac. testis sum.

Ego Philippus Ecclesiae Salernilanae Diac. testis sum.

Ego Jo. Veterensis Ecclesias Salernitanae Diac. testis sum. Ego Petrus Ecctesias Salernitanae Primicerius testis sum.

Ego Joannes de Magistro Philippo Ecclesiae Salernitanae Pri-

micerius testis sum. Ego Joannes Tagliabosco Ecclesiae Salernitae Presbiter Card.

testis sum.

Ego Atfanus Ecctesiae Salernitanae Presbiter Card. testis sum.

Ego Conradus Taliaboscus Ecclesiae Salernitanae Presbiter Card.

testis sum.

Ego Nicolaus Ecclesiae Salernitanae Presbiter Card. testis sum.

Ego Jo. de Resentiano Card. Ecetesiae Salernitanae testis sum. Ego Thomas de Madilano Subdiaconus testis sum.

E60 Andreas de Obvaro Clericus, el Subdiaconus majoris Ecclesiae Salernilanae testis sum.

Ego Thomas Surrentinus Sabdiaconus testis sum-

Ego Matthaeus Pisanus testis sum etc.

CENNO DELLA SMORA PATTA DALL'ANGELICO DOTTOR S. TOMMASO NEL NUOVO MONISTERO DELL'ADDINE DE PREDICATORI, E DEL MODO ONDE IL NEDESIMO PERVENNE ALL'ACQUISTO DI UN IN-SIGNE DI LUI RELIQUIA.

V. Grande argomento di lustro e rinomanza fu pel nuovo stabilimento dell'ordine domenicano in Salerno, l'esservi dimorato per tempo notabite il prelodato angelico doliore, e fino all'epoca della soppressione accadnta sotto il governo militare de' Francesi si è conservata e tenuta in venerazione la celta che la costante tradizione contraddistinse del nome di lui. Ma onorato dalta presenza del santo mentre era la vita, un altro titolo di considerazione e splendore doveva riceverne seguita la di lui morte: sul quale oggetto darò ora alcuni ragguagli per non esser costretto a tornarvi in appresso -L'anno 1274 si fu l'altimo della mortale gioriosissima carriera dell'angelo delle scuole, e le sue sacre spoglie furon lasciate in deposito al monistero di Fossanova appartenente ai monaci di Cistetto (a), che si ebber la gloria di averlo ospitato negli estremi preziosi momenti di sua vita. Or degnandost Iddio di operare moltiplicati prodigi per mezzo delle predette sante relignie, prese quinci motivo d. Ptetro da Monte di s. Giovanni, succeduto nella diguità abbaziale a d. Giacomo di Fiorenza, di farle trasferire in un sito diverso da quelto ove prima giacevano, il che avvenne quasi quindici anni dopo la morte del santo. Si fu in tal contingenza, che la di costal sorelia Teodora, mogite del conte di Marsico e di Sanseverino, ne consegui dietro premprosissime Islanze la destra mano, che, attesa la condizione del corno venerando, non offerente vernu segno di corruzione e spirante fragranza maravigliosa, fu d'uopo adoperare il rasolo per disgiugnere e (or via. Ricevula ch' ebbe la bramata reliquia, Teodora,

<sup>(</sup>a) Suito II positificato di Urbaso V vennero po@rasferite nel convento del Donescianti di Tolosa, a cui fid distaccato II hrecto del carro donato alla città di Parigi e l'osso tetreo dell'attro braccio o Os verum bracchi le nolo a di nodum integrum » (con nella recotta di Ant. Caracctoli ciber. regol. presso i Bolt.) concesso alle richiesto del pp. di a. Donescico di Napoli, Li destra mano che si venera in Salerno n'era stata già divisa, come si venira. Vedi il Touron nella vitta di s. Tomanazo.

magnificamente adornolla e la collocò nella cappella del suo castello di Sanseverino fra molte altre che erano ivi riposte. Intanto per opera di un canonico della metropolitana di Salerno, di nome Tommaso, facevasi ergere un nobile allare in onore della santa Croce, e volendolo egli arricchire di preziosi avanzi del beati comprensori, recossi nel castello indicato ove sapeva rinvenirsene de' cospicui. Glie ne furono infatti mostrati molti e ragguardevoli, innanzi al quali orò li canonico compreso da riverenza e rispetto. Ma ben altra disposizione manifestò nel metterglisi avanti l'arnese ove conservavasi la mano dell'angelico maestro d'Aquino; non avendo avuto allora ritegno di esclamare, maravigliarsi lui come in un sautuario sì venerabile si trovasse reliquia di un nomo, il quale era stato per verità probo e dabbene, non però così gran santo come molti sel pensavano, e sdegnò per fino di fissarvi lo sguardo (a). Profferiti però appena tai detti, ecco gonfiarglisi mostruosamenie il capo, e rimaner colpito da orribil tremollo per tutto il corpo. Valse un castigo sì sorprendente a fargli conoscere l'eccesso della sua temerità; e pronto ne domandò perdono all' Altissimo ed al santo, di cui avea poco innanzi parlato con sensi profani ed irreverenti. Prostrossi quindi in umil sembiante a' niè del sacerdote che intanto presentata gli avea l'arca contenente la angusta mano. confessò cogli occhi umidi di lagrime la commessa enormità e ne ricevè la sagramentale assoluzione: senonchè tuttavia continuando il tremore accompagnato da dolori acerbi, supplicò che gli si mostrasse di nuovo la portentosa reliquia. l'adorò profondamente, vi impresse col più alti sentimenti di venerazione e di pentimento degli umili ed affettuosi baci, e confortato allora da un soavissimo e straordinario odore da quella tramandante, venne tosto liberato da ogni malore e

<sup>(</sup>a) « Et respuit cam videre » ( Boil, tom. i del mese di marzo pag. 700, num. 46 ).

ristabilito nel printero stato di sainte (a). Per tal doppio miracolo di punizione e di sollecita saivezza, addivenne quell'ecclesiastico un operoso e zelanie encomiatore delle virtò o del meriti di s. Tommaso per tutio il restante tempo del viver son (b). Passavano alcani anni, o Teodora possedifrice di na iesoro cotanto pregerole ne faceva dono atta menzionata chiesa dei (fi. Predicatori. Bramb pur ella che il sao proprio cadavero depositato venisse in della sacra magione, la qual pia disposizione mandata ad effetto, (ii vir imedesimo, molti anni dappol, ritrovato intero e spirante grato miratilie odore, atto a rendere testimonianza e fede della di el santità e vitorem astattibas redditis, qui sancitattis sane lestimonium et fidem dedit ». Così Guglielmo da Tocco presso i Bollandisti nel Iomo 1.º del mese di maggio (r).

 (a) e în enjus osculatione et adoratione fuit dietus testis a tremore et inflammatione capitis subito liberatus, et sauns effectus: et sensit odorem maximum ex dieta manu progredientem etc. » ( Ibidem. )

- (b) Non cessò egií d'implorarse la protezione soprattutto nel periodost assatti dello spirto immondo, de cai car fortemente vessajo; e con quale frutto e vantagolo acorditamolo dalle nen medesime parole, riporate nel processo e nella Bolla della camonizzazione del s. Dettore: « Ex tanc piuries in hujaumoli icuationibus, invocans suome diele Pratiri. Thomas, e sensiti juvamen, et extingai in a stimulos tentationum ». E fa d'unpo qui agginguere, che quanto si è asserbio in rasporto ai due mirrocol del gentifo ce della guarigione del camonico in parola si è trato valia depositione di in medesimo, riferita negli atti del Sauti. Vegazaj mere la sailotata opera del P. Antonio Touron, voltata nell'initiano idioma, tom. 1 ilib. III cap. XVII. ed. di Venezia del 1755.
- (c) Il monnmento nel quale faron riposti gli avanzi di Teolora tuttavia esise, eretto in una stanza conera cai dal Fingresso un apertura peraticata nell'estremità dei muro a estentrione della moderna sugrentia. Al di sopra del modesimo leggevasi fino a pochi anni addictro la seguente iscrizione incissi in tavola di marano:

BREVE BELAZIONE DI QUE' SALERNITANI CHE ASCRITTI ALL'ORDI-NE DI S. DOMENICO CONCORSEBO CO'LORO PREGI E VIRTÙ AD ILLI-STRARIO.

VI. Egli è ben convenieute l'inserire nelle presenti memorie i uomi di quegl'individut di Salerno, che aggregali a fu parte dell'Ordine domenicano, o per esimia santità di costame o per altre pregevoli e rare qualità contriburiono ai lustro e rinomanza del medesimo, esponendone i Iratti più so-

### SS.º NOMINI DEI

STRUENTEM SACELLUM, MARSICI COMTEM ROGERIUM (1)
TUMULATOS, AQUINATEM THOMASINUM (2)
D. THOMAE SORORES, MARIAM MARANI DNAÑ (5)
FÜTTANTEM BOCT, ANG. DENT. CONVENTUM
FPATI CONJUGEM ROG. "THEODORAM, PRIOR, ET FRES

## AN. DNI MDCXLII. MEMORARUNT.

Pu dipoi trasferita, col disegno di renderla più esposta e leggibile, nel sano bieso della segrestia, ed inestirata nel muro che sporge al di sopra dell'armadio. Ivi son pure degne da coservant fra altre iscrizioni fatte per eternare la memoria dell'Illustre sauto doltore nel monistero di Scierno, e dei singoriari tioli di splecodore e di gioria che questo da lui ritraera. A boson diritto meritano aucora di essero

- (1) Era Ruggiero il marito di Tcodora sorella del Santo.
- (2) Cioè il conte Tommaso di Marsico figlio di Ruggiero e di Teodora, e quindi nipote del Santo: personaggio piizzimo e degno erede delle virtù di suo zio e di sua madre.
- (3) Altra sorella dell'angelico dottore che cessata di vivere nel castello di Santeverino fu quindi sepolta nella chiesa medesima de pp. domenicani di Salerno secondochè aveva ella disposto, Sal quale oggetto si discorrerà di qui a poco.

gnalati della rispettiva lor vita; e non veggo migliore occasione per farne parola che quella offertami dalla testè eseguita narrazione del modo onde il detto religioso instituto fu introdotto nella nostra città. Eccone adunque i cenni che ho po-

qui rapportate: ed eccone precisamente i termini nel modo onde sono in quelle disposti —

#### SISTE VIATOR

LOCES IN QUO STAS TERRA SANCTA IST BANCHIPICATH LIGHUN SOL ECCLUSAR D. THOMAS AQUINAS ORIGINA, INCOLATE, NEMORIS, RT RELIQUIS COENDRUCH, QUOD A PURDAMENTIA RERAIT PORTAE CORELI MARIAE DICATUR PORTAE URBIG COMUNCTUM SUB AUSPICIS D. MATTARI DE PORTA PARTONIS APRETON IN ORIENTES BER PARENDIST ESSI, CALLAS GREGO DEGIT

UMBRATILIS HARC FORTA
DESIGNAT UB IOLIN STATIONARIIS
LUMINE, NUMINE SUO IMPLEVIT OMNIA
NE DISTAT ADHICE PRAESTAT IN BRACHIO DEXTERO
A SDIGHRE CULTS OSAS IN SUCCESSIA JACKEY MINURATO
NOS STRINGIT TITIONEM VEL CALLANUM
SED IN SEPRIMA TENTATIONS ET CALAMULATE

EX NOLA TIBL SONAT CLASSICUM (1)

CAVE NE VERITATEM

AB EJUS DENTERA TIBL SCRIPTAM IN SALUTEM
SIBL STRICTAM IN MERCEDEM
THE REJECTIS AD SINISTAM

AMITTAS IN POENAM PRO VACUIS MANIRUS.

(1) Si allude al prodigio di una piccola campana che un tempo pendeva sull'atrio del monistero, e di cui si accerta che duva suoni sensa rescr punto da natural forza agilata, e ciò onde avvertire i religiosi della morte che a qualcuno di essi saprastova.

iulo raccoglierne, ricavandoli principalmente da un libro lntitolato: Brere compendio de' più illustri padri che ha prodotto

Così una di esse, Un altra più breve e più chiaramente allusiva al prodigio della campanella sta nelle parole come qui appresso:

#### S. THOMAS E AQUINO

#### ANAGRAMMA

HIG STO MANU, QUA SONAT AES EST OPES, ET-FIDEL SIGNUM SI DEXTERA DETUR HIG STO MENTE, HAND QUA SONAT AES AD HTER; UT FIDUS, FORTISQUE LUPI ASTUS, VIMQUE REPELLAM, MIGGIO DUM PROPE BOS, AT CANES ANTE LATEO.

Rimane una quarta iscrizione, nella quale anche si parla e con termini niente equivoci del miracolo summenzionato, somministrando una ulteriore conferma della sua veracità, È la seguente:

#### HOSPES

ABISSES SCIENTIAIRU IN CAPITULO DEBIT YOCKN SCAN IN CARPANULA ALTITUCO MANCES SEAR ELVATIT, NE VEL SIGNIE BOCKNIS VACARIT PROBERIS POST VOCEN YOUTH STATE EL CORP. AMANCENSIS VERSICOS THOMAS EST AMANCENSIS VERSICOS THOMAS EST POST SCHAMA SCIENTIAS AUCTIS BENE RECENTAM E-PLICAT IN HAC POSTURINA APPENDICE PRO SALVANOS ARTICULIS MORTES, QUAN PARE POSCIT IN SEA POPENTAME

THOMAE ARTICUL PAGES SUT PERSPICUI
ATTERDE SOLEM PER OMINA MIRABILITER INDICANTEM
IN VERTICE ET FUNDO AGRAM MAINSTAIN
MANR, VESPERE, ET BIER UNCH ARTERNITATIS
IN LIMES ET HISINIUL 2, GOO CHATEN NE PORTO
CONTUNACEM URIQUE TE CAPIET VERTIAS
ONTUNACEM URIQUE TE CAPIET VERTIAS
PAGES CAMPANCIA ANNO DNI HOLXXI
REPUSA RISCHMINI DONA INTUSA
PRANÇAT TEMPES ARTICULOS QUOS SCRIPKIT
SERPER INSIGNATIS HIGH.
PARAÇAT TEMPES ARTICULOS QUOS SCRIPKIT
SERPER INSIGNATIS HIGH. OUAR PEGIT,

la provincia del regno di Napoli dell'ordine de Predicatori ecc. del M. R. P. F. Teodoro Kalle da Piperno, impresso in Napoli nell'anno 1651.

#### B. GIOVANNI GUARNA.

VII. Primo fra tutti si per l'età in che visse che pe' rari meriti di santità che Il contraddistinsero fu Giovanni della cospicua famiglia Guarna a cul apparteune il famoso Romoaldo II. Riceveva egli l'abito della religione dalle mani dell'istesso patriarca dell'ordine, s. Domenico, All'esimia pietà ed al fervore nelle praliche le più anslere del regolare instituto si vide in lui congiunto un eminente grado di sapere, che mostrò soprattutto nell'esercizio della predicazione da lui maneggiata con maraviglioso successo. Inviato dal sanlo institutore la compagnia di altri frati alla città di Firenze ad oggetto di aprirvi una nuova casa religiosa, all'intendimento fe' che prosperevole corrispondesse l'effetto, stabliendovi il monistero di s. Maria della Novella, che governò infino alla morte alla quale soggiacque nel 1255. Le eccelse e rare sne virlù unitamente a' miracoll che Iddio per di lui mezzo operò e mentre visse e dopo la morte annoverare il fecero tra l'albo de' beali confessori dell'ordine, e di quanlo sno lustro e decoro lo abbia questo la ogni tempo reputalo, chiaro si rende da' molti scrittori del medesimo che nelle loro opere ne fecero onorevole menzione; e valga per tutli il p. Domenico Gravina, già procuratore generale di intto l'ordine e vicemaestro del palazzo apostolico, il quale nel suo libro intitolato: « Vox turturis, seu de florenti usque ad nostra tempora ss. Benediç'i, Dominici, Francisci et aliarum religionum sacrarum slatu » al capo 12 ne espresse nn nobilissimo encomio, rapportando un fatlo della sna vita che solo basterebbe a testimoniarne l'alta santità. Eccone le parole: « Beatus Joannes Salernitanus Insignis Praedicalor, animarum aeconimns, qui a muliere ad concupiscentiam provocatus. In

ardenlissimum rogum se conjicieus, iguem libidinis in mulierem exlinguere meruit, nec ab igue laesus est, qui in igne positus nescivit ardere (a) ».

(a) I ragguagli che somministra di lul un manoscritto della biblioteca brancacciana ( scans, 2, lelt. d, nnm. 46 ) sono più circostanziati e diffusi. Ed eccoli succintamente riferiti. Il nome dei genitore di Giovanni era appunto itomoaldo. I maitrattamenti che ricevè con altri della sua famiglia dall'imperatore Arrigo VI, nei divenire costui dominatore del regno, uniti all'alta rinomanza di s. Domenico l'Indussero a fuggire dalla sua pairia e portarsi a ltoma dove allora dimorava il s. Patriarca, ed in essa alma capitale dell'orbe ottenne dalle mani di quello l'abito religioso. Per ciò che spetta alia sua andata in Firenze ove stabilì nna nnova casa dell'ordine, l'occasione fu un voio emesso su di tale oggetto de un mercadante florentino di nome Adeodato, e che per adempierio si preseniò a s. Domenico nella città di Bologna, manifestandogli la sua voiontà e chièdendogli un conveniente numero di religiosi, e dodici furono l scelti per quest'opera avendo Giovanni per capo e superiore. Ivi pervenuti, abitarono nei luogo che Adeodato loro assegnò, e che distava tre miglia dalia città occupando un punto della strada che couduceva ad Arezzo, detto piano di Ripoli; e durante la di lui vita ne ritrassero in gran parte i mezzi della quotidiana joro sussistenza. Colla morte dunque del medesimo che accadde alcuni anui dappoi perdettero un insigne benefattore: e nulladimeno le apostoliche fatiche da essi sostenute e che furono causa di numerose conversioni nel popolo e le incontestabili pruove che dette Giovanni della sua santità richiamarono su di loro gli sguardi e la generosa attenzione di altri cittadini, a premure de quali rimovendosi dai luogo della prima loro dimora andarquo a stabilirsi tra i recinti della città c propriamente in un sito presso s. Brancazio. Il monistero intanto del piano di Ripoli si concedeva per allora a religiosi di s. Francesco, e posteriormente addiveniva convento di nobili religiose dell'ordine medesimo professato da Giovanul. Ma ecco ammalarsi gravemente in Bologna il patriarca deil'ordine e la infansta notizia giuguerne all'orecchio di lui. Fu allora che egli volò tosto a visitarlo, e lo assistette per siuo al termine della mortal carriera di esso. Firenze lo

VIII. Dall'aito di concessione eseguita da Matteo della Porta a benefizio dell'Inclito instituto domenicano, del quale si è discorso di sopra (pag. 16 e seg.) si rileva che non solo dal particolare riguardo che aveva per s. Tommaso d'Aquino fu egli indotto a mandarlo fuori, ma altresì dalla stima e considerazione che conceniva verso di un religioso del medesimo ordine di nome Eufranone, che vien da lui caratterizzato per carissimo suo fratello consobrino. Or è questi il secondo individuo illustre del quale ci occorre far parola in questo luogo - Dall' autore dell' Italia sacra, per le notizie che ne attinse dall' opera di Giambattista Prignano intltolata: De Familiis salernitanis, sappiamo che Eufranone ebbe moglie che gli partori una figlia cui impose il nome di Regals; e tuttora esiste la Saleruo un nobile monumento eretto dalla esimia pietà e devozione di tal donna insigne e del quale si ragionerà quindi a poco. Ma rimasto della sua consorte vedovato e trovandosi egll tuttora nel fior degli anni suoi, determinavasi volgere Interamente le spalle al mondo ed addirsi allo stato religioso. La particolare venerazione che fin da giovanetto nutrì verso il preclaro instituto di s. Domenico lo indusse a sceglierlo in preferenza, e nel convento di s. Domenico maggiore della città di Napoli ne indossava l'abito. Ac-

civedera tra le use mura, o fu questa l'epoca in cui ottenuc la chiesa di a. Maria della Norella per concessione di un tale messer Forese nobile cittadino, entrando in possesso della medestina nel glor-no 28 di novembre dell'anno 1920. In quale anno sia accaduta la di loi morte si è manifestato di sopra; ma coavien aggingiere che il suo sepilero giacente in dettia sucre magione fin dal doca Como 9 del Medici articolità di mariatisi o tramento, i c. che la sua testa venne riposta in un arredo di oro che totta la coprira e collocata nella aspresida.

coppiando alla più esatta e fervorosa osservanza della mona-Rica disciplina un'applicazione indefessa agli studi sacri e teologici, addivenne maestro eccellente neile divine cose, egregio predicatore ed in tutta la sua condotta esemplarissimo; e sì oltre safi la rinomanza de' suoi meriti che potè il Flaminio qualificario per uno de' più chiari individul che abbiano oporato l'ordine de' predicatori (a). Contemporaneo, come st è osservato di sopra, dell'angelico s. Tommaso, contrasse col medesimo una grande intrinsechezza ed amicizia. frutto della quale era un gusto e consolazione ineffabile che nel suo spirito producevasi quante volte se gli avvicinava e trattenevasi in discorsi e ragionamenti con lo stesso, e riverenti fissava i suoi sguardi sul voito di lui (b). Delta sua cooperazione per lo stabllimento de' Domenicani in Salerno si è parlato abbastanza: e per ciò che si appartiene al restante deila sua vita, vedremo in prosiegno che fu riguardato deguo di coprire il posto medesimo di Matteo della Porta di lui cuglno, poichè cessato di vivere l'immediato successore di questo, una parte considerabile del capitolo, cui spettava allora l'elezione de' suoi arcivescovi lo nominò per quel grado; che avrebbe forse conseguito se non fosse stato prevenuto dalla morte. Ma di tal fatto occorrerà parlare in appresso. Nulladimeno non darò termine al presente articolo, se pri-

 <sup>(</sup>a) « Vir clarus in toto Praedicatorum ordine Eufranon Salernitanus ».

<sup>(</sup>b) « Se quoties ad Illum accessisset, ao e um cum quodam sifectin pilo esset intuitus, ao ejus colloquio frui potipases, mire cujusdam gratiane lactitian secutive consuevisset ». Così il Pitansinto por anzi lodato, pigliando da tal cosa argomento a far ritevare, che la gratia dello Spirito Stauto rispiendeva anche negli occhi e nelle parole dell'angelice dottore negolique in fatti : o quod mismien quidame nontiagero pottaiset, abid in verbis Sancti Doctoria et oculta pariter Sancti Spiritus efficialest gratia. »

ma uoa avio fiatio conoscere quale sia siata precisamente la chiesa castruita per le pie cure della predolata figili al qualsio incitio uomo. E non è malagevole il venirne a capo, mentro senza panto alionianarci da quanto possedevano un fempo i Domenicani in Salerno, veggiano che il noro chiesa contradisisinia del titolo di 1. Maria della Porta, ed esistente tuttora in qualità di ragguardevole chiesa pareconitale presenta sull'epistilio della porta d'ingresso una lapide ove leggonsi scolpite le seguenti parole:

ANNO · DOMINI · MCC · LXXV · IND. IIII · DOMINA · RE-GALIS · FILIA · QUONDAM · DOMINI · EUPHRANONIS . DE PORTA · ET · UXOR · QUONDAM · DOMINI · JACOBI · DE · TRICARICO · AD · HONOREM ·

DEI · ET · B. MARIAE · VIRGINIS · HANC · ECCLESIAM CONSTRUI · FECIT (a).

Rimane solianto a dirsi dell'uso cui venne altora destinata l'antica chiesa di s. Paolo de Palearia, della quale si parla nel documento di concessione di Matteo della Porta. Poggiandoci sull'autorità del sumoninato fr. Teodoro Valle riferiano, che deso sacro edificio fu nell'imutazumento del movo.

(a) Il cadavere di Regale fu depositato nella chiesa medesima, come si apprende da questa iscrizione che un tempo leggevasi nelle pareti del coro, ed è rapportata da Antonio Mazza —

HIG JACENT OSSA, REGALIS A POITTA
ECCLESIAE HULES PUNDAT, AC SUPPIC,
BONATIONIS TEMPORE B, THOMAE AQUINATIS
AD PRAESENS OPE AC PIETATE B, P. PR. P.
N. P. LECTONIS, AC PRIORIS IN BAC EQ;
FAMILIAE CAPPELLA COLLECTA
A. D. M. D. LAXVIV.

tempio ridotto in cappella del medesimo, situata al sinistro lalo dell'aliare maggiore: diprodeva dal padronato della medesima famiglia della Porta, ed in cesa veneravasi una immagine del Corolisso, oggetto di altissima venerazione pel
dottore angelico, e davanti alla quale orando fa più volte veduto sollevarsi in aria. Anche Il Mazza (a) fa menzione di
una cappella eretta ad onore ude Tocolisso not tempio di cui
si ragiona, e soggiugno che in essa appunto esisteva il marmo
inciso colla terizione: S.S. Nomini Det, a suo luogo rapportata. Trovasi tuttavia in essere? Non ne dubitiamo punto,
stando nella ferma persussione che l'attuato oratorio sotto it
titolo dell' Immacolata Concezione della Vergine non occupi
un vano diverso da quello già addetto ad siso di essa.

#### MASSIMO.

IX. Progredendo colla serie de l'empi c'imbattlamo in un altro religioso della famiglia di s. Domenico nato in Salerno, di nome fr. Massiumo. Ma di lui niente altro ni è cousentito riferire, se non che apparteueva anch' egli a stirpe nobile, che chèo ingegno acuto e perspicace, ed aggregatosi al predetto religioso instituto menò vita austerissima, interdiccadosi per sempre l'uso delle carried esercitantosi in altre pratiche di rigorosa penitenza. Però rigido in quanto a sè, mostrossi in oga incontro piacevole e benigno con color con cui chibe a trattare; e congiungendo a sifiatto virità tutto le altre che desiderar si posono in un religioso santo e fervente, meritò di essere da celeste visione assicurato che la sura vita era accetta al Signore: nel di cui fedele servigio continuò, e con empre più crescente impego cel alacrità, si-

(a) Pag. 67.

no al termine di sua mortal carriera. Parla del medissimo il p. Più nella sua opera Initiolata Fitt degli unoniti illustri do menitani, e riferisce che fu egil congianto per vincoli di stretta a spirituale amicizia con s. Caterina da Siena, e che in Venezia-dettò una compendiosa vita di detta santa, dividendo la in tre parti; e da tali notizie è facile dedurre che sia vissuto contiemporamemente alla menzionata vergiue seraface e quindi nella seconda metà del secolo decimoquarto, ma morto akuni amit dopo di lel. L'epoca precisa viguora.

#### BARNABA CAPOGRASSO.

X. Cl conviene adesso far parola di un altro domenicano di questa città, che nel secolo decimoquinto si distinse non meno per pietà e dottrina che per alto zelo della purità ed inviolabità della fede. Desso fu Barnaba individuo della nobile famiglia Capograsso, salito nella sua qualità di religioso a sì alta fama di meriti e capacità per l'esercizio degl'impleghi più delicati e difficiti, che da Ferdinando il cattolico affidata gii venne l'importante carica d'inquisitore generale di tulto il regno, carica ch'egli esercitò nel convento di s. Maria della Porta della sua patria, come riferisce il sullodato p. Domenico Gravina nelia sua opera; « Pro sacro fidei cathoficae et apostolicae deposito a Romanis Pontificibus enstodito apologeticus adversus novatorum caiumnias etc. » e non è fuor di proposito allegarne le proprie parole: « Frater Barnabas Capograsso nobilis Salerultanus, luquisitoris munere fungebator; in Conventu Salerni S. Mariae de Porta snas cameras cum carceribus construxit, quae usque hodie perseverant, et dicuntur camerae et carceres magistri Barnabae ». Per quello pol riguarda le lettere patenti che per quest'oggetto gi'inviò il re cattolico (come si è accennato pocanzi), desse facevano un tempo parte dell'archivio della regia Cancelleria della città di Napoli, figurando fra i registri segnati cogli anni 1307 e 1508 (a). Che se poi si domandi, in quai modo possano conciliarsi sifiatte notizie con quel che trovasi affermato da Pietro Giannone nelia sua Istoria Civile (b), cioè cie
per quanto avesse impegno Ferdinando d'introdurre l'inquisizione nel nostro regno, indotto dalle risolate e costanti proteste de Napoletani, simò bene di ritrattare il suo proponimento non solo, ma e di prometter loro che mai vi avrebbe più posto menle per l'avvenire, contentandosi solo di promulgare contro gil Ebrel che avessero potato, fuggendo dalle Spagne, ricoverarsi fira i anzionali, una semplice prammatica; io mi taccio su questo punto per non espormi al pericolo di dare una risposta per avveniura imprudente ed azzardaia (c).

### SUOR ANGELA.

XI. Fa d'uopo adesso volgre il discorso a quelle donne salerniane che aggregatei al religioso instituto di cui è paroia, contribuirono a maggiormente illustrarlo colle loro opere e memorabili virtic. Ed innauri tutte diremo di una religiosa che il p. Piò stima apparenesse al terro ordine. Il di lei nome era suor Angela, e si accerta che traesso origine da stirpe chiara e raggaradevole. Addivenuta religiosa mo-

<sup>(</sup>a) Se tuttora esistano o dove sieno adesso reperibili non mi è dato conoscerio, essendomi riuscite fino a questo momento infrattuose le ricerche e premure praticate a tale scopo.

<sup>(</sup>b) Lib. XXXII, cap. V.

<sup>(</sup>c) Degli annali dell'ordine de Predicatori pag. 203, în noi. si ric-ne a notitai di nu altro asternitano investito della qualità d'inqui-sitore contro gli credici. Il soo nome era Giovanni, a cui il sommo pontefice Gregorio IX en 1297 commise il detto utilizio in virità di una bolia che può l'il leggeri, c che è stata anche cistas da nu. Devoti nelle sue Istiturioni Canoniche p. 4, til. 8, pag. 105, edis. di Napoli del 1831.

strosis specchio e modello di rigida sautità, giudicata perciò degna per essere inviata a riformare le soro che trovavansi stabilito nella città di Yerona. Gli esempl che quivi diede di obbedienza, di devozione, di umitia, di distaccamento da beni di terra e di altre rare ed emisenti virta furono pur troppo maravigliosi e singolari. La sau morte corrispose alla sua vita, lasciando di sè memorta come di una delle più sante e fervoreso figlie del patriarca s. Domedico. S'ignora l'epoca in cui fiori, e sollatuto is complettura di essere molto remolta.

### SUORA ELISABETTA.

XII. Aiquanto più copiose son le notizie che si hanno intorno alia vita di suora Elisabetta, ch'è la seconda religiosa di cui debbe quì favellarsi. A quale famiglia salernitana appartenesse, niente se ne conosce, sapendosi soltanto ch' era decorata del titolo di contessa. Traendo la maggior parte della sua vita in mezzo al secolo, se ne mostrò distaccata col cuore e cogli affetti, conservando sempre illibato il fiore di sua castità ed addicendosi alle pratiche le più difficili e severe di cristiana perfezione. Devotissima del patriarea s. Domenico, volle pria di morire indossare l'abito della di lui religione. ricevendolo dalle mani di fr. Timoteo d'Agropoli suo confessore e per autorità di fr. Vincenzo Bandelli da Castronnovo, generale di tutto l'ordine, il quale si trovava in quel tempo nel regno. Sedeva aliora sulla pontificia cattedra Giulio II, e questi per ispeziai grazia concesse ad Elisabetta di poter continuare a far dimora in sua casa, indotto verisimilmente dalla considerazione di esser lei dispostissima all'ettisia. Fu appunto tale infermità che troncò lo stame de' suoi giorni nell'anno 1507, pochi mesi dopo di aver vestito l'abito religioso, e la sua morte si fu quale attender potevasi dalla precedente sua vita. Ciò in breve riferito intorno alle di lei virtù, ci occorre adesso il far rilevare un fatto relativo alla medesima, da cui rimane con ogni verisimiglianza rischiarato un dubbio che si offre a chi considera da vicino la Insigne reliquia di s. Tommaso, venerata nella chiesa di s. Maria della Porta, come si è detto di sopra. Trovasi, di fermo, essa reliquia maucante di un dito, ed in tale stato la osservò anche s. Antonino, allorchè venuto in Salerno ebbe la pia curiosità di vederla, non avendo tralasciato di riffettere che per divozione di qualche particolare ne fosse stato divelto. Allegherò le proprie sue paroie registrate nella terza parte delle sue istorie (a): « Postmodum manus Ilia largita fult ab ilia Domina (accenna alia contessa Teodora donatrice della reliquia ) Priori, et Fratribus Conventos Salernitani, et ibi ego eam vidi: quae adhuc integra manet, excepto uno digito: qui ex devotione aliquorum inde full excerptus, quae manus extensa est, cum pellibus, ossibus, et carne desiccata, et ungulbus, et magna, et digitos longos habet. sicut ipse magnus erat ». Or ecco quale spiegazione riceve il dubbio dalla vita di suora Elisabetta. La medesima poco prima di morire confidò con tutta segretezza ad una grande sua amica ed anch'etia monaca del terzo ordine, chiamata suora Prusia Brancaccia e napoletana di patria, che aveva presso di sè una pregevole reliquia dell'angelico dotlore, consistente in un dito della di lui mano, donatole da un religioso appartenente all' istesso domenicano instituto; dichiarando che intendeva farne dono a quest' ultima, a condizione che io custodisse con tutta cauteia e rispetto ed in sua perenne memoria. E chi non argomenterà con ogni apparenza di vero. che sia questo quel medesimo dite, di cul trovasi scemata la reliquia che si conserva in Salerno? Fu dipol da suora Drusia consegnato a fr. Timoleo d'Agropoli nominalo di sopra, ch' era appunto il suo confessore; e quindi riposto fra le altre sacre reliquie che si veneravano nella chiesa di s. Domenico maggiore della capitale del regno. Ma da più tempo se n'è perduto ogni ricordo. Avendo poi fatto menzione di guesta cara pia compagna di suora Elisabetta, diremo che una sola

<sup>(</sup>a) Tit. 25, c. 7, §. 13.

sepoltura racchinse le fredde ceneri di entrambe, tale essendo stato il desiderio e la volontà di esse (a).

### FR. GIACOMO ACOUATIVA.

XIII. Chiudiamo la serie de' Domenloani illustri di Salerno col dare alcuni ragguagli di coloro che sebbene non sortirono i natali in essa città, nacquero però in luoghi compresi nell'estensione della diocesi che ne dipende. Tall sono fr. Giacomo d'Acquamela, villaggio di Sanseverino, ed un altro religioso nato in Eboll e di cui s'ignora il nome e la discendenza. Del primo si afferma, che fu dollo maestro in Teologia e molto versato nelle leltere greche e latine, e che stimato degno d'intervenire nel concilio ecumenleo celebrato nella cillà di Firenze sotto il pontificato di Eugenio IV, ivi si distinse nelle dispute che vi si sosiennero co' Greci e cogli Armeni, riportandone sempre gloria ed applauso - Per quello riguarda pol il secondo. l'erezione per di lui cura esegulta di un convento dell'ordine sotto il titolo di s. Maria delle Grazie in Eboli sua patria, e soprattutto un miracolo che si accerta aver Dio operato in quella circostanza, e mediante ll quale potè egli veder presto compiuta la fabbrica di quell'edifizio , laddove eravi prima ogui ragione a temere che non fosse per rimanere imperfetta, si è ciò che ha reso chiara ed onorala la sua memoria ne' fasti domenicani (b).

<sup>(</sup>a) La tomba giacente davanti all'antica cappella di s, Schastiano di s, Domenico maggiore, fu quella che accolse gli avanzi mortali delle due donne piissime.

<sup>(</sup>b) Il fatto al asserisce avvennto nella seguente maniera. Avva egli dato principio alla crezione dei monistero senza aver mezi di prosegnito e mandario a ternine. Di ciò consaperole un ebolitano chiamato Atagelo Penna, trovandosi un giorno alla presenza di molti altri, disse per ischerzo, che allora avrechie avuto complientio quel sacro edifisio, quando una trave, che indicò e che dovera serviro per la costrucione della chiesa, avace prodotti forti effuti. Perre-

#### SUOR ANGELA DI SANSEVERINO.

XIV. Unirò a' ragguagli di questi due ultimi quelli di una religiosa non meno meritevole di particolar ricordanza e nata nello stato di Sanseverino. Suot Augela era il suo nome, c la memoria che ne lasciò Antonio Senese nella sua biblioteca de' fratl predicatori, e molto più l'autorità del martirologio domenicano, bastano a dichiararla eccellente e noblissima figlia del celebre institutore. Ecco, in fatti, quanto ne scrisse il primo: « Lego etlam factam menlionem quarundam nostri Ordinls Religiosarum, una earum dicebalur Anna de Camerino, alia vero Angela de S. Severino, et quod fuerint religiosissimae et beatae in Italia reputantur ». E qual pomposo elogio ne racchiuda ed offra il catalogo de'santi dell' ordine, apparisce dalle seguenti parole: « Soror Anna de Camerino, et soror Angela de Sanclo Severino in Italia, sauctitatis et miraculorum fama referunlur » parole che trovansi registrale sotto il tilolo: « Sorores sanctitate lusignes, Ordinis S. Patris Dominici (a) »..

nute alle ovecchie del religioso sifiate parole, ricorse con gras fole e divostose alla vergiue, supplicando la che faceso con un miracolo conocore quanto l'era gradita quell'opera. Effeccissian risuch la sus preghiera, mentre nel gloros appressos i vité quella ridio legos pro-digiosamente invertito el adorno di flori e fratta, il che fia cagione che gli. Eloitatico comoso al atomente largirono abbondustisiane il mosine, onde venne l'opera selleciamente continuata e compitus. Vien poi elista a documento di questo fatto mervajilicon sua pabilica sertitura, compitata per l'oggetto da un tal notaio di come Giovannello Cafalo e seguata coll'amo titali.

(a) Veggasi il sullodato p. Teodoro nella pag. 272 c seg. della sua opera.

XV. Nell'anno 1272 rimaneva la Chiesa di Salerno vedovata del suo arcivescovo Matteo della Porla, che dava termine alla sua vita nel giorno soleune del Natale del Siguore, ed era onorevolmente tumulato nella cattedrale con questo epitallio:

ANNO DOMINI, MCCLXXII. INDICT. 2. DOM.
MATTHAEUS DE PORTA SALERNITANUS ARCHIEPISCOPUS
OBJIT DIE NATALIS DOMINI.

Ma fa d' nopo ascoltare Saba Malaspina per conoscere da quali memorabili circostanze fu caratterizzato questo avvenimento. I regulcoli che avevano per lungo tempo sperato che il re Carlo, sedati i tumulti del regno e compressi i malcontenti, volgesse il pensiero al sollievo e prosperità di esso, e che dono di aver combattuto col ferro sarebbe per combattere colle armi della giustizia e per riposarsi all'ombra dal diritto, rimasero defraudati da' loro desideri, nel vedere le nuove oppressioni e gravezze con che cominciò il re ad angariaril, aggiugnendo alle antiche tasse nuovi dazl ed obblighi di contribuzioni; e nell'esser testimoni delle licenze che accordava a' suoi Francesi, impunite lasciando le loro opere ree e dissimulando gli eccessi che commettevano a danno ed offesa dei suoi sudditi pacifici. A siffatti motivi di doglianze andavano altresì congiunti gli aggravi delle chiese, che oltre alle nuove imposte alle quali erano del continuo sottomessi i loro sacri ministri e le famiglie de medesimi , lamentavano la perdita de' loro beni temporali « quasi ( così parla il sullodato autore) non minus illas conterat impressio dominii urgentis eas ad onera insueta, quam ofim filios Israel inclementia presserat Pharaonis ». Una nuova specie d'interdetto e di scomunica, ad avvalermi della frase dello scrittore islesso, emanata contro le terre a quelle appartenenti proibiva che ne' porti che vi erano adiacenti approdasse alcun legno, o vi si carlcasse alcun naviglio, facendo che que' lidi deserti e solitari rimanessero ed inaccessibili a' naviganti. Le chiese di Patti, di Catania e di Ceffalù si videro quindi private degli effetti de' privilegi che vantavano su' porti di esse città, e le quali erano e nello spirituale e nel temporale loro sottoposte. Nè la chiesa di Cosenza in Calabria nè le altre che possedevano delle castella presso il mare erano trattate con minor rigore e durezza, ed oltre a tutto questo « magistros quoque juratos, qui maleficiis praesunt sauguinis, In terris ecclesiarum usque ad ultimam desolationem affecit » - Per porre un argine a queste ed altre oppressioni molti prelati del reguo desideravano grandemente di manifestarle nell'ecumenico concilio intimato da Gregorio X per tenersi nella città di Llone; pure considerando il peggio che avrebbe potuto seguirne, elessero meglio sofferir tacendo, che esporsi col loro parlare al pericolo di essere barbaramente uccisi. Si trovarono nondimeno due fra essi, che, superiori rendendosi a qualunque timore, determinaronsi di fare ogni cosa conoscere a quella veneranda assemblea ed implorarne gli opportuni rimedi. Tali furono Marino arcivescovo di Capua, uomo eloquentissimo, fornito di eminente dottrina e profondo conoscitore de'costuml degli uomini, ed il nostro arcivescovo Matteo della Porta. Ma Il primo soltanto potè mandare ad esecuzione i suoi disegni, avendo avuto tutto il fempo di recarsi al concilio ed esporgli in alcuni capitoli da lui scritti appositamente i mali e le calamità ne' quall gemeva li regno, ed ottenne che papa Gregorio ordinasse a due prelati del medesimo che ivi ritornando dopo lo scioglimento del sacro consesso, cercassero al re conto delle querele contenute ne sopraddetti capitoli , e l'ammonissero a desistere da ogni altro eccesso per l'avvenire. Non così avvenne in rapporto al nostro arcivescovo, imperocchè mentre si stava disponendo di andare al concilio, ed aveva l'animo fermo e deciso di rappresentare anch'egli le tristizie del governo ed istantemente richiedere che venisse autorevolmente ammonito e corretto, da inaspettata morte

colpito lasciò privi di conforto coloro che nel suo zelo e coraggio riposte avevano le proprie speranze. Tuttociò dall'autore summenzionato, che in tal modo esprime il grave danno che arrecò al regno la mancanza di vita di un prelato sì magnanimo nelle circostanze fatali in cui allora si trovava, e l'immenso dispiacere che ne risentirono I suoi diocesani -« Obfuit tamen et regni negotio nimium absentia domini Matthaci salernitani archiepiscopi, qui temporibus istis, postquam deliberaverat ad concilium properare, vocatus, co videlicet animo, ut oppressiones regui singulas firma voce depromeret, ac regni statum ipsius instanter peteret reformari. ultimum amaritudinis diem clausit. Tupe audita est vox ploratus et utulatus multus. Salernitana enim ecclesia voce turturea laniata clamabat: Ouo progrederis, pater; quo, sacerdos sancte, properas, a dilectis regni filiis ulterius non videndus? pater mi, pater mi, regnicolarum currus, et praelatorum auriga, quid facient oppressi regnicolae, quid ceclesiae ancillatae, quae fortem perdiderunt pugilem et athletam securum, cujus industria, cujus animositate, servitutes indebitae, oppressiones insolitae, angariae et parangariae insuetae, quae viduis et maritatis regni, ecclesiis ac personis ecclesiasticis irremediabiliter infliguntur, in conspectu tanti concilil provide fuissent per te propositae et expressae robuste? »

#### GIOVANNI SUCCESSORE DEL DEFUNTO ARCIVESCOVO.

XVI. Succedata la morte di Matteo della Porta, il capitolo si congregava secondo di solito per l'ectione del suo successore e seeglieva, a coprire il posto da lal rimasio vacante, il suo arcidiacono di nome Glovanni. Di questo arcivezovo non si trova menzione ne presso il Mosca, ne in verna documento dell'archivio arcivezovile che mi sia finora caduto sotto gli occhi. No parla però l'abate Ugbelli, il quale riferisce lnoltre, che fu nell'amno 1273 alle nome di luglio confermato dal pontefice Gre-

gorlo decimo (a), rigetlando la postulazione di Guldone vescovo di Girgenti eletto dal minor numero dei canonici: ed assicura di aver tratte queste notizie dai documenti del Valicano (b). Poco tempo dovè egli godere della sua pastoral diguità, poichè nel maggio del 1277 era pur vacante la sede metropolitica; come risulta chlaramente da un atto reso di ragion pubblica dal lodato scrittore, e che risgnarda la facoltà accordata dal capitole all'arcivescovo di Manfredonia di consagrare la unovamente eretta chiesa di s. Marla della Porta appartenente ai ff. Predicatori. Desso è il seguente - « lu nomine Domini etc. Anno ab Incarn. ejus 1277. mens. Martii, quinta Indict. Nos Joannes Caputgrassus, et Alexander Scillatus Judices civitatis Salerni, Phllippus Dardanus ejusdem civitatis Notarius, et Infrascripti testes notum facimus quot dum essemus in majorl Ecclesia Salernilana in praesenila vener. Capituli ejusdem majoris Eccleslae venerunt Fr. Simon de Benevento Vicarius Terrae-Laboris et Aprutii Fr. Paulus Prior Fratrum Praedicatorum morantium in Salerno, Fr. Nicolaus Rector, Fr. Joannes de Campanea Prior Capuanus, Fr. Rainaldus de Sulmona, Fr. Jacobus de Campomell, Prior Beneventi, Fr. Caesareus de Neapol. Fr. Jacobus de Salerno, Fr. Deodatus de Altavilla, et quamplures alii Fratres dicti Ord. Fratrum Praedicatorum, gul venerant ad consecrationem Eccles, S. Mariae noviter constructae, in co videlicet loco, in quo olim Ecclesia S. Pauli, cum adjacentiis suis sita fuerat in Septentrionali suburbio istius civitatis, et de Palcaria dicitur. Nec non Fr. Boamundus de Placentla, Fr. Robertus de Cantalupo, Fr. Alexander de Neap. Fr. Joannes de Fogia, Fr.

<sup>(</sup>a) Életto nel dì 1.º settembre del 1271 dopo quasi tre anui di sede vacante, essendo cessato Clemente IV di vivere nel dì 29 di novembre del 1268. Era prima arcidiacono di Liegi e trovavasi all'epoca dell'etezione in Acri di Soria, occupato in servigio del cattoliciono.

<sup>(</sup>b) Regest. Vatic. ep. 53 fol. 512 an. 2 ejusdem pp.

Martinus de Benevento, Fr. Rogerins de Brandusio, Fr. petrus de S. Elia, et Conventus ejusdem locl, et petlerunt a praedicto Capitulo pro eo, quod praedicta major Ecclesia Salernitana pastore vacabat, sibi concedi sacram Ecclesiae S. Mariae praed, et permittere dictam Ecclesiam consecrari a venerabilibus viris D. Joanne Archiepiscopo Sipontino, qui nunc praesens aderat in civitate Salerni, D. Luca Episcopo Acerncn. et D. Joanne Episc. Sarnensl dioccesauis praed. Eccl. majoris Saleruitanae, ad quorum Fratrum, et Conventus praed. Eccl. S. Marlae pelitionem praed. Capitalum majoris Saler. Eccl. miscricorditer deliberata responsione respondit, quod sacram praedictam in praedicta Ecclesia faclendam per praedictos Praelatos gratiose concedere intendebant. Ita tamen, quod praed, Fratres, et Conventus Ord, Fratrum Praedicatorum existentium in Ecclesia memorata subscriptum privilegium concessionis factum per quondam D. Matthaenm Salernitanum Archicpisc. de praed. Ecclesia S. Pauli unanimiter ratificaverint continentiae talis, videlicet. Matthaeus Del gratia Salerultanus Archiepiscopus, Considerantes etc. » (V.sup. pag. 16 e seg.).

IL CAPITOLO IN SEDE VACANTE PERMETTE LA TUMULAZIONE DEL CORPO DI MARIA SORELLA DI S. TOMMASO NELLA CILISSA DI S. MARIA DELLA PORTA, RIVOCANDO LE ANTECEDENTI RE-STRIZIONI.

XVII. Nel 1279 continuava la vedovanza della sede di Salerno, ed essendo in quel tempo appunto passata a migitor vita nel castello di Sanseverino Maria sorella dell'augelico dottor s. Tommaso e della contessa Teodora di Mariscio di cui si è di sopra partato, ed avendo manifestata l'intenzione che il suo corpo riposto venisse nell'arnidetta chiesa de'po. Domencicani, polcho estava a tal pio atto di volonta la condizione espressa nella disopra recata concessione di Matteo della Porta, e che era siata riunovata dall'altro decreto emesso dal capitolo in sede vacante, di non poter quivi esservi sepoltura che per uso dei cadaveri dei soli frati e servi dell'ordine, a domanda di fr. Giovanni da Boiano procuratore ed economo di essi religiosi radunatosi il collegio capitolare, dopo matura discussione, abrogò la restrizione indicata, accordando al petenti di poter ricevere e seppetiire nella loro chiesa i cadaveri di tutti coloro che così avessero lasciato disposto, purchè però la ioro morte non accadesse tra' recinti deila città. li documento a ciò relativo è stato dato alla luce dallo scrittore deil' Italia Sacra (a), e noi ne addurremo i tratti principali - « Quia in concessione sacra olim facta Conventui Fratrum praed. Ordinis morantium in Saicruo per Capitulum majoris Ecclesiae supradictae, Ecclesia Ipsa majori Salernitana tunc Pastore vacante, conditio intervenit, quod in Ecclesia ipsorum Fratrum uullo tempore liceret eis coemeterium habere, uisi tantum pro Fratribus et famulis Ordiuis supradicti, quia nobilis et egregia muller D. Maria soror egregiae mutieris D. Theodorae cgregiae Comitissae Marsici, noviter in castro S. Severini defunctae, corpus eius in praedicta Ecclesia lpsorum Fratrum statuerat sepelirl.... Praed. Fratres... fecerunt, constituerunt, ac ordinaverunt eorum oeconomum; seu procuratorem Fr. Joannem de Buiauo confratrem, et subpriorem corum, qui. . . . praed. Capitulo humiliter supplicavit, ut concederent eidem Conventui de gratia speciali, quod permitteret eisdem Fratribus corpus praed. Dominae, ucc uon et quorumlibet aliorum mortuorum extra civitatem Saicrni in quibusiibet locis, statuentium eorum corpora iu eadem Ecclesia Fratrum facere sepeliri... praedictum autem Capitulum... habito inter se super quaestione praedicta consilio diligeuti. . .

<sup>(</sup>a) Va contrasseguato con queste indicazioni; c Auno ab Inc. 1279, et 3. an, Reg. Jer. et 15. an. Reg. Sio. D. n. Caroll glor. Regis praed. Regn. Doz. Ap. et Pr. Cap. Ach. Andeg. Prov. Fonchald, et Tomnd. Illiad, Com. et a. S. Pr. Ill. D. u. Car. prim. supr. D. II. Reg. et magu. Pr. Sal. et houor. Mout. S. Ang. die Merc. 19. mens. Ang. 7. Ind. v.

constinit et ortinavit corum occosonum, procaratorem, seu actorem D. Joannem de Magistro Philippo Presb. Cardinalem et Primicerium praed. maioris Ecclesiae, qui.. pro parte elusdem Capituli concessit... quod liceat Conventui eiusdem Ordinis, praesenti et futuro in praed. corum Ecclesia facere sopeliri corpora defunctorum tantum extra civitatem Saterni in quibuscunque locis statucriat, nt dictum est, corum corpora in cadem Ecclesia specliri, jia tamen etc. s.

## NUOVA DONAZIONE FATTA A BENEFIZIO DELLA FRATERIA DELLA CHIESA CATTEDRALE.

XVIII. Nei tempo medesimo la Frateria della Chiesa cattedraie conseguiva una considerabile donazione da parte di una tale Maria nativa di Montecorvino e vedova di Giovanni di Acerno, consistente in tutti i suoi beni stabili e mobili e che l'erano pervenuti sì per paterna e materna successione, che per donazione fattale da suo marito nei secondo giorno delle loro nozze. In nome di essa sacra corporazione accettavala il baiolo ed amministratore dei possedimenti della medesima . chiamato Andrea Manescalco, chierico ascritto al servigio della cattedrale, e Giovanni pubblico notalo di Salerno ne stendeva l'istrumento, che trascritto dalla sua pergamena sta ne'termini come qui appresso - « In nomine domini dej eterni et Sainatoris nostri Jhesu zoristi Anno ab Incarnatione eius Millesimo ducentesimo septuagesimo Nono. Et tertio Anno Regni Jerusalem et Quintodecimo Anno Regni Sicilje dominj nostri Karoli Gioriosissimi Regis predictorum regnorum ducatus Apuije et principatus Capue principatus Acchave Andagauie prouincie, forcharquerii et tonodor Illustrissimi Comitis et Octano Anno principatus Illustrissimi domini nostri Karoli primogeniti suprascripti Domini Regis Magnifici principis Saierni- et honoris Montis sancti Angelj domini Mense Augusti Septima Indictione Aute me Johannem capograssum Judicem presentibus Notario philippo dardano Robberto Stiliato Ma-

theo de dopoa damiata. El Antonio de Leonardi testibus subscribendis, et ad hoc specialiter Rogalis, Maria Mulier de Montecorbino. Vedua Johannis qui dictus est de Acerno ac filia quondam Gualarij qui dictus est de Lando Russo. Coniuneta est cum Andrea Manescalcho Clerico huius Salernitanj Archiepiscopii Bainlo rerum fratarie eiusdem. Ipse tamen... pro parte suprascripte fratarie, et ipsa Maria ob Reuercutiam Beati Mathei Anostoli et Enangeliste patroni nostri. Sicut ei placuit sponte per congentionem per hanc Cartulam obtalit. dedit. et tradidit insi Bainlo pro parte suprascripte fratarie omnia Bona sua tani stabilia quam mobilia sibi pertinentia tam Jure paterno et Materno, quam Jure Quarte date suprascripti Viri sui atio die Coppulaciarum eorum, quam qualicumque alio Jure uel modo existentia In partem Montiscorbini tam in Montibus quam la planis per fines et Vocabula et pertinentias ipsorum locorum prout quoddam Solanolum Conjunctum cum rebus Marie filie sue Uxoris Bartholomei de Constantino, quod filis elusdem Marie filie sue donasse se dixit. Cum omnibus que lutra ipsam oblacionem daccionem et tradicionem sunt canctisque suis pertinenciis, et cum Vice de Vijs suis Et cum muniminibus exinde continentibus Qua Ratione ut Integra Insa oblatio, daccio, et traditio qualiter superlegitur semper sit In potestate partium suprascripte fratarie et partes suprascripte fratarie licentiam habeant - de eadent oblatione dattione et traditione facere quod noluerint. Unde per conuentionem ipsa Maria Guadiam ipsi Baiulo pro parte suprascripte fratarle dedit et fideinssorem ei pro iltius parte posuit semetipsam. Et per ipsam Guadiam ipsa Maria obtulit se; et suos heredes semper defendere partibus suprascripte fratarie Integram suprascriptam oblationem dationem et tradicionem qualiter superlegitur ab omnibus hominibus. Et trlbuit licentiam ut quando partes suprascripte fratarie uoluerint potestatem babeaut eamdem oblationem-dationem. et traditionem per se defendere qualiter uoluerint cum omnibus muniminibus et Rationibus - quas de ea ostendent - Et si sicut superius scriptum est ipsa Maria et eius heredes non adimpleuerint et suprascripta nel ex eis quidquam remouere aut contradicere presumpserint per ipsam Guadiam obligauit se. et suos heredes Componere partibus suprascripte fratarie decem Augustales et sient suprascriptum est adimplere - suscrascripta fecit ipsa Maria cum uoluntate et auctoritate Johannis-qui dicltur de Cancellario sernientis curle dato sibi Munduald ex decreto monstrato ad hone Contractum, pro eo, quod Munduald legitur In hac Cinitate presentem asseruit non habere. Renuntiando Vellevano, omnj legis auxiljo - Certlorata se posse eiusdem Vellevani auxilio adiuuari et presente Nicolao setario. et Matheo de Riso liberis hominibus. Confessa est ipsa Maria. se in suprascripto contractu nullam Vim seu Violenciam fore passam. Et scienter et expressim conscusit. In me predictum Judicem et In subscripti Notarij tamquam In suos Judicem et notarium, cum sciret nos Judicem et notarium snos non esse. Quod. . autem superins descriptum est legitur pro illins parte posuit partes suprascripte Ecclesie omnia. Ezo Johannes puplicus Salerni notarius quia Rogatus Interfui scripsi et meo signo signauj ».

- 🔆 Ego qui supra Johannes Judex
- 🗱 Ego predictus notarius philippus dardanus testis sum
- 🔀 Ego predictus Antonius de lonardo testis sum (a).

## PILIPPO SUCCESSORE DI GIOVANNI.

XIX. La lunga vacanza della sede arcivescovite derivava da una forto e gagliarda contesa che agliavasi intorno al soggetto che doveva occuparta; sendochè cinquanta degil elettori a vessero concordemente proclamato l'ilippo canonico e suddiacono della Chiesa medesima, personaggio d'ilibata ed irreprensibile condoita, undiel Cesario arcidiacono di Amalli.

<sup>(</sup>a) Arc. III, num. 194.

nipoie da parte di fratello del sullodato Cesario arcivescovo, e veutuno fr. Eufranone, il celebre consobrino di Malico della Porla de'di cui merili ed esimie qualità si è pariaio di sopra (a). Fu la quistione presentata al tribuuale della romana curia, dove, regnando il sommo gerarca Gregorio X, si videro gli eletti produrre le loro rispettive ragioni e sostenerle con costanza ed impegno. Arrivava il termine del pontificato di Gregorio. succedevano altri quatiro sommi pontefici, e la liie rimaneva tuliavia indecisa. Ma in fine, la morte di Eufranone e la spontanea rinunzia di Cesario a iutte le sne preiensioni, fe' sì che Filippo rimanesse seuz'altri ostacoli approvato e confermato nell'alto posto, per autorità di Martino IV (b), il che ebbe luogo nel giorno 28 di maggio del 1282, Tuttociò dall'Ughelli; dal quale apprendiamo altresì, che Cesario finì di vivere dopo molti anni e menire esercitava il romano pontificato Giovanni XXII, e ne fu iumutato il cadavere nella caitedrale chiesa di Amaifi. Ivi osservasene tuliora il sarcofago di marmo ove si leggono questi versi leonini:

(a) Pag, 98.

<sup>(</sup>b) La morte di Gregorio X accadde nei di 10 di gennaio del 1276, nel giorno 22 del mese medesimo fu eletto Pietro di Tarantasia cardinale e deil'ordine dei Predicatori, che assuuse il nome d'Innocenzo V; ma nou visse che infino ai di 2i del ginguo susseguente. Nei giorno 12 di luglio venne innalzato Ottobuono dei Fiesco genovese che fe' chiamarsi Adriano V; ma anch'egii nou guari dappoi, cioè nel 18 del veguente agosto, pagò il comune tributo della natura. Congregatisi di nuovo i cardinali promossero nel di 13 di settembre Pietro chiamato comunemente Ispano di nazione Portoghese, che cambiè il suo nome con quello di Giov: XXI: ma il 16 o il 17 del maggio deil'anno seguente fu l'uitimo di sua carriera. Nel di 25 dei novembre dell'anno siesso gli fu dato il successore, il cardinaic Giovanni Gaetano della nobii casa degli Orsini romani, che prese ii nome di Niccolò III. Reguò egli fino al 22 di agosto del 1280; e dopo di iui în cietto Martino IV, cioè nei 22 di febbraio del 1281. Chiamavasi prima Simone, era francese e cardinale dei titolo di s. Cecilia.

48

CAESARIUS LANIO JACET ARCHIDIACONUS ISTE JURIBUS ORNATUS, CUI PRAESTES CAELICA CHRISTE, ELECTUS FUERAT SALERNI MORTE QUIEVIT, PROVIDUS ET LARGUS PER FAMAM LAUS SUA CREVIT (a).

NOTIZIA DELLA FONDAZIONE DEL MONISTERO DI S. SPIRITO E DE' PRIMI BENEFATTORI DI ESSO.

XX. Fu sotto la pasiorale dominazione di Filippo, che il procuratore dei non più esistente mondistero di monache di s. Spirito di questa città esibì a Glacomo de prothoiudice gia-

(a) Tralascerò quì di aliegare un documento dell'archivio arcivescovile sui riflesso che non offre intime relazioni colla storia della Chiesa salernitana? Noi l'impegno di render di pubblica ragione le scrifture in alcun modo interessanti che ivi si conservano m'induce ad inscririo in queste memorie, ed anche perchè in esse non mi sono unicamente ilmitato a trattare di cose rignardanti la storia ecclesiastica, innestandovi non poche notizie appartenenti aitresì alia profana, in maniera da poter offerire ai pubblico come una coliezione completa di notizie patrie. Laoude non dovrà sembrare strano se ne farò oggetto della presente nota - « In nomne domini dei eterni et Salnatoris uostri Jhesu xpristi auno ab Incarnatione eius miiiesimo ducentesimo octuagesimo nono. Et quinto anno Regui domini nostri Caroli Secundi dei gratia Jerusalem et Siellje gloriosissimi Regis ducatus apulje principatus Capne principatus achaye andeganie pronincle et forcharquerij Illustrissimj Comitis. Et primo anno principatus Illustrissimi domini nostri Karoli primogeniti prescripti domini nostri Regis magnifici principis Salerni et honoris Montis sancti Angeli domini, mense nouembris tercie Indiciouis. Ante me nicolanm caput scrofa Judieem, presentibus notario philippo dardano notario Johanne manescalco et petrono Saponario testibus anbseribendis et ad hoc specialiter rogatis. Guillelmes qui dicitur guallaeza su. .or filius quondam Mathei, Coulunctus est enm dompno Johanne qui dicitur tallaboscu presbitero Cardinali huius Saiernitani archiepiscopii, filio quondam Georgii et sicut Ipsi Guillelmo placuit sponte per conuentione m per hane cartam vendidit ipsi dompno Johanni Integram Scalam onod est superlus solarium cum coquina et abstrico in summitate subscridice della medesima, e trorandosi presenti all'atto Francesco Buonamillo, l'altro Marco di s. Marla, una pubblica autentica scrittura, contenente alcuni capitoli relativi alla permissione e facolià ad eiso monistero accordata fin dall'anno 1236 di poter costraire in un fondo seminatorio di pertinenza di un tale Alessio Serenio e per effetto di gratulia concessione dedito stesso, un acquedotto per irasporiare ivi l'acqua necessaria alle sue occorrenze, e che sorgeva in un sito lalmenie lontano che le religiose, non avrebbero potto altrimenti provionato.

ptarum scalarum constructum que sibi ipse Guilleimus, pertinere dixit de terra enm Casa fabricata soiario et scalis fabricatis que constructa est futer hanc Salernitanam Cinitatem in ortomagno a supra et prope subscriptum archiepiscopium et prope, ecclesiam saucti Johannis que de l'ojodice et de le femene dicitur. Que nidelicet terra cum casa a parte orientis ad res fratarie huius Saternitani archiepiscopij a parte meridiej plateam Justa quam porta in reditu subscriptarum scalarum a parte Scotentrionis ad murum insius Ciultatis a parte occidentis ad res subscripti archiepiscopij coniuncta est. Cum omnibus one Inter Insam Vendiccionem est Comptisone suis pertineucijs et cam Vice etiam de subscripta piatea et de alijs anditis plateis et Vtis suis. Et cum Vtce etiam de subscripta porta in reditu subscriptarum scalarum constructa et de terruia que est Inter eam et de ipsis scalis Vailatoriis parietibus et fenestris earum ab ipsa terrala et usque summitatem ipsarum scalarum, et qualiter ipsa Vendiccio constructa et edificata est et Juste construi et edificari ac alcius extolli poterit et Vutgo Celum sen Ventus dicitur. Et cum muniminibus ex Inde continentibus. Qua ratione ut Integra iosa Vendiccio qualiter superius legitur semper sit in potestate ipsius dompnt Johannis et heredum eins. Et tpse dompnus Johannes et ejus heredes licenciam habeaut de cadem Vendiccione facere quod noinerint. Et propter confirmationem istius Vendicciouis ipse Guitlelmus suscepit ab codem dompno Johanne statutum precium Videijeet Quactnor Vacias auri tarenorum Mouete sicilje in omni deliberaccione. Vude per conventionem ipse Guiltelmus guadiam ipst dompno Johanni dedit et fideiussorem ej possuit se met lpsum. et pheteppim Vxorem suam. Et per ipsam ipse Guittelmus obligauit se et suos herevedersene senza gran dispendi e difficoltà. Fattasene la solenne lellura, vennero inserili in un altro pubblico documento

des semper defendere ipsi dopno Johanni et ilijus heredibus Integram subscriptam Vendiccionem qualiter superlegitur ab omnibus hominibus. Et tribuit licenciam ut quando ipse dopnus Johannes et eius heredes noinerint potestatem habeant camdem Vendiceionem per se defendere qualiter volucriut. Cum omnibus muniminibus et rationibns quas de ea ostenderint. Et si sient superius scriptum est ipse Guillelmas non adimpleuerint uel ex eis quicquam remouere aut contradicere presumpserint per ipsam guadiam obbliganit se et suos heredes componere ipsi dopno Johanni et iliius heredibus Viginti augustales et sicut superscriptum est adimplere, superscripta fecit ipsa philippa com Voluntate et auctoritate superscripti Guilleimj Virj suj. In cujus Mundio se etiam. . Renunciando Veligrano et omni legum auxiljo certiorata se posse codem Velleyanj auxilio adjuvart. Quod autem superins disturbatum est legitur summitatem. Que omnia Ego franciscus dardanus puplicus Salernj notarius qui Rogatus Interfui Scripsi et mco signo signavi ».

- ¥ Eyo qui supra nicolaus Judex
- A Ego predictus notarius philippus testis sum
- 🔆 Ego predictus notavius Johannes testis sum
- Ego petronus saponarius testis sum (1).

Vedesi contrassegnato coll'anno quiato dei regno di Carlo II, potohe fin dai di 7 di genualo dell'anno 1985 era Carlo I d'Angiò cossato di vivere nella città di Poggia. Quali sieno stati i difetti del governo di uu tai priacipe si è accennato precedentemente (3), ma ai tanti atti di arbitrio e dispotissmo co suol popoli accoppiato avendo

(1) Arc. III, num. 196.

(3) Alle cose dette di sopro, e rull'autorità del Molapina, in ordine alle inolferbili gravezse da rite ro appresso il repon sotto la dominazione di Carlo, a formarcene una più estesa ed adequata idea è di upo agginguere la decercizione che sofrana l'amonino de rebus Predeciei Ungestosi pubblicato dall'Ighelli. e lli registro provenum regui, affeciarum, ao afficialium etiam per discrea igniue Regui loca particularite prosectionum habed, si applica no atom pristication.

appositamente compilato, e redatto per mano di un tal Giovanzi notalo di Salerno coll'apposizione delle rispettive fir-

quell' atto di erubatà che mò col giorinetto Corradino e con que'signori che tentrono di collocarò nei rela seggio corrapato d'isno maggiori (1) rese del nutio nòisoo il 100 no mo e de'guo di essere annoverso fra' più cattivi personaggi de abbiano occupato troni reali.
Del rimanente chi tesse he listorie di Salerno son sembra che abbia
particolari ragioni di doleresse e hishimanto: i a per avere fatto rimettere quest. Chiesa nell' Integrità di quel diritti in che era stata
per opera degli Sevet danneggiata, e pel quali fin invocata ia sua
nitorità, secondochè il è omervato di sopra, sì ascora perchè, avendo
riguando a'molt titoli di instre o mobili che Salerno diertiva, non
appena entrè nel possesso del regno, oreò il son figlio primogenito
Cacto principe della città medestana, tidolo che nei susseguanti primoggiati de' nostri monarchi fu cambiato con quello di utuca di Ca
labria.

nes, et jura Regni, per quae felices-contentos dunitaxat cisdem sui feliciter conservabantur honores, memoriter erant inserta, sed omnes angariae, perangariae, collectae, tagliae, dativae, contributiones exercituum, immunitatum quibus Regnum nefandorum impietas, et miseros Regnicolas opprimere ac vexare didicerat studiosius fuerunt rubricata..., legem ponit Requicolis, novosque Secretarios, Justitiarios, Admiratos, Protonotarios, Partuzanos etc. Hi... praesumptuosis abusibus ubilibet subjectos gravant indebite, ac eis importabilia onera imponentes exigenda plus debito cruorem eliciunt ac medullas. Provocavit Regnicolas Dominus diris oppressos flagitiis ... et prae novi timore Domini plus gemitibus quam verbis alter alteri tactus dolore cordis intrinsecus intentionis suae pandit arcana... ac tristes volvens in nectore quaestus misera ejulatione quusi Nestores lupis clamat, o Rex Manfrede! temet non cognovimus, quem nunc et ter etiam deplaramus. Te lupum credebamus rapacem inter oves pascuae hujus Requi secus presentis respectu daminii, quad demobilitatis et inconstantiae more sub magnorum profusione gandiorum anxie mora-

(1) Corradino, figlio del fu re Corrado, a premure del partito ghibellino d'Italia e dei malcontenti del regno, mosse dolla Germania per invadere il medesimo alla testa di quattronila cavalli ed alcune migliaia di fanti. In Vernan manento; il donaro, vide il no me de' predetti giudici e testimoni. N'è molto interessante la conoscenza per le notizie che somministra interno all'epoca

homen, opsum monsuelum is fuiste copnoscimus, dulcia tune podeciatis mandate centimus, dum alferius et mojero gustimus. Comperedomur frequentius nostrum portem, purtem in desniuli fuse mojetettas adules, nune auten omnis home, quod pejus est, el persona alienigenarum concertere debemus in proteino ». Vegasi poi suche il Reiniado negli Annali ecclesiatici, per consucere l'evortatuoli fatte dal papi a Carlo affinchè governasse da padre e non da oppressore ede popoli.

esercito diminuito considerabilmente, e se colpito di pontificio anatema qual usurpatore, del titolo di re di Sicilia che dai soli pay i potevasi conferire. Nulludimeno sul principio dell' anno 1268 purti da Verona con più di tremila cavalli e si recò in Pavia, Nel di 7 di aprile trovossi a l'isa donde passò a Siena, dopo di aver recato ingente danno ai Lucchesi come fedeli al re Carlo. Continuò il suo viaggio per la volta di Roma nulla curando le opposizioni del papa Clemente IV. Accolto in detta città dal senatore Arrigo di Castiglia uomo perfido e malvagto, nonche dal popolo leggiero e volubile, attese ad aumentare il suo esercito, e già arrivarono a contarvisi diecimila cavalli oltre ad un numero grandissimo di fanti. Ad abbattere una si formidabile armata si recò il re Carlo nell'Aquila, donde s' innoltrò nel piano di Sanvalentino o Tugliacozzo; diretto dai consigli del conte Alardo di Valleri e quantunque con forze di gran lunga inferiori conquise le numerose schiere nemiche assalendole con cinquecento dei cavalieri più scelti, mentre disordinate attendevano ad insequire il rimanente delle sue truppe che eravo state già rotte e sharagliate. Corradino a tale inalteso infortunio si diè alla fuga unitamente al gioviuctto duca d'Austria ed a'conti Gualvano e Gherardo da Pisa, Scoperti in Astura, per opera di Giovanni o Giacomo dei Frangipani signore di quel castello, venuero consegnati al re Carlo, il quale dopo istituì un tribunale per farli giudicare, ed al parere di quei giudici che li risguardarono rei di morte attenendosi. li fe' in un palco cretto nella piazza del mercato di Napoli barbaramente giustiziare con altri nobili e signori altresi. Ciò avvenne nel 29 di ottobre dell'anno 1268, essendo la battaglia di Tugliacozzo successa nel 23 di agosto del detto anno. Non mancarono di quelli che sparsero voci avere Carlo in si barbaro ed imprudente procedere erguidella fondazione del sacro stabilimento, manifestando altresi i nomi e le qualità di coloro co' di cui mezzi e soccorsi larghi e copiusi potè l'opera essere incominciata e condotta a lermine; ma senza ulteriori preamboli passerò a sottoporlo agli occhi del leggitore, trascrivendolo dai suo autografo che trovasi riposto nell'archivio dell'attuale monistero di s. Michele Arcangelo nel quale furono trasferite le monache di s. Snirito, come si dirà a suo inogo - « In nominu domini dei eterni el Saluatoris nostri Jhesu xpisti. Anno ab Incarnatione eius Millesimo, ducentesimo. Octuagesimo quarto. Et Octano Anno Regni Jerusalem. Et Vicesimo Anno Regni Sicilje domini nostri Karoli Gloriosissimi Regis predictorum Regnorum, ducatus Apulie, et principatus capue. aime Vrbis senatoris. principatus Achaye. Andagauensis proujecie forchalquerii et topuoderii lilustrissimi Comitis. Et tertiodecimo anno principatus Illustrissimi domini nostri Karoli primogeniti suprascripti domini nostri Regis, Magnifici principle salerni et honorie montie sancti Angeli dominj. Mense Julio duodesime Indictionis. Ante me Jacobum de prothoiudice Judicem, presentibus notario francisco dardano. Thomasio Banamillo et Marco de sancia Maria testibus subscribendis, et ad hoc specialiter Rogalis, Venit notarius philippus qui dicitur dardanus procurator yconomus. Actorum. seu syndicus Monasterij dominarum Sancti Spiritus de Saierno quod constructum est foris hac salernitana Ciuitate In loco ubi aloponte diciter. In que domina Francisca dei gratta Veperabilis ac religiosa abbatissa preest et pro parte et nomine eiusdem Monasterij ostendit nobis quandam puplicam cartam auctoritate judiciaria et testium subscriptionibus Reboratam. omni vicio et suspicione carentem. in qua luter co-

te le instinuazioni del pontefee: un la santità e placidezua dei caturni di Clemente IV, ed i consigli da lui dati a Carlo che governuaze con doleczas e clemenza, e deponeze lo spirito di accerità e durezza rendono affatto incredibili siffatte imputazioni. V. Il Rainaldo negli I ano, cocles.

tera continentur capitula infrascripta. In nomine domini dei eternj et salgatoris nostri Jhesu xelsti Anno ab Incarnatione eius Millesimo ducentesimo tricesimo sexto, et sextodecimo Anno Imperij domini nostri frederici Gloriosissimi Romanorum Imperatoris semper augusti Jerusalem et Sicilie regis. El vicesimo quarto Anno regni domini nostri Henrici Regis Sicilie et vialie elus Excellentissimi filii mense Augusti nona Indictione. Aute me Matheum Judicem, presentibus abbate Thomasio qui dicitur de dompna penta Germano meo el abbate Johanne filio meo ciericis buius salernitani archiepiscopij et Matheo pinto puplico salernj notario testibus subscribendis, et ad hoc specialiter Rogatis. Alexius Serenius qui dicitar ternius filius quondam petri. Coniunctes est cum Johanne qui dicitur Bossedanus fiins quondam Nicolay inse tamen Johannes Bossedanus pro parte Nobilium Mulierum domine Comitisse quondam Vxoris Nobilis Viri domini Johannis Saraceni, domine Arumpie filie Nobilis Viri domini Landulfi domini Castelli quod Cripta dicitur. Et pro parte eciam quarumdem aliarum dominarum Religionem Monasterij venerabilis ordinis sancti damiani ingredi nelencium. Et quoniam Monasterium predicti ordinis A nono fundamine partim constructum est et partim remanet construendum foris hac salepnitana Ciuitate illa parte aque que busanula dicitur. In loco uldelicet ubi aluponte dicitur. Intra terram nacuam în que ecclesia sancti spiritus constructa est. Et ipsa terra predicto Monasterio ut dictum est parlim constructo dicitur pertinere. In cuius Monasterij constructione predicte domina Comitissa et domina Aurumpia manum largitatis et caritatis aperientes elemosinas ylariter ob reuerenciam dicti ordinis erogarunt, quibus mediantibus et earum elemosinis ut dictum est erogatis tam id quod lu ipso Monasterlo factum est quam eclam id quod decelero in ipso Monasterio construi poterit referentibus plurimum ad complementum et perfectionem dicti Monasterij asseritur conucnire. Et cum Inter cetera ad usum dieti Monasterij profutura aqua plus alijs necessaria nideretur. que nalde utilis eidem Monasterlo possit ab omnibus prouideri. que non sine magno labore et expensis plurimis eidem Monasterio haberi poterat. cum locus in quo aqua quedam oritur ab ipso Monasterio sit remota. Et per loca decliuia ad ipsum Monasterium aquà ipsa per aqueductum artificiose debeat derluari. que aqua ad ipsum Monasterium comode duci non poterat nisi per terram cum pastino et vacuo, que eiden alexio dicitur pertinere foris hac predicta Cinitate In loco aquarole prope et non multum longe A Mouasterio puellarum sancti leonis de foris muro. Ed circo sicul ipsi alexio placuit sponte per hanc cartulam ob reuerentlam omnipotentis dei et Intuitu predicti ordinis In remissionem eciam peccatorum suorum construi noluit et promisit: ut in predictamterram cum pastino et nacuo eiusdem alexij ad opus ut diclum est dicti Monasterij construi debeat aqueductum prout melius et comodius construi poterit. Et aquam de fonte qui aquarola dicitur et aliorum fontium uicinorum ad ipsum aqueductum congruentium per ipsum aqueductum ad dictum Monasterium dominarum absque contrarietate ipsius alexii et heredum elus. Concessit eciam Idem alexius eidem Johanni Bossedano pro parte suprascriptarum dominarum et predicti Monasterij plenariam potestatem ut quociens necese fuerit predictum aqueductum videri, mundari, refici nel aptari ne ipse aqueductus secundum aliquam suam partem ruinam nel defectum aliquem pasiatur et pro alijs eciam necessariis que imminere uel accidere poterunt in ipso. aqueductu Intrandi predictam terram cum pastino et vacuo ejusdem alexij. videndi. mundandi. reficiendi nel aptandi uci eciam in inso aqueductu de nono aliquid comode construendi absque contrarietate inslus alexij et heredum eius Insuper uoluit et concessit Idem alexius ut circa ipsum aqueductum inira prediciam terram cum pastino eiusdem alexij. sicut dictum est constructum nihil debeat edificari, construi uel plantari spacio unius passus justo passu hominis mensurati. preterea ipse alexius obliganit se et suos beredes ut non liceat

eis aliquod facere nel facere fieri circa ipsum aqueductum per quod possit ipsa aqua aliquo modo prepediri: destrui seu nastari: Vude per connentionem ipse alexius Guadiam ipsi Johanni Bossidano pro parte suprascriptarum dominarum et dicti Monasterij dedit et fidejussores pro ipsarum dominarum et predicti Monasterij parte posuit semet ipsum et Landulfum qui dicitur de Todenco filium quondam. . . Et per ipsam Guadiam ipse alexius obligauit se et suos heredes, si sicut superius scriptum est non adimpleuerint et suprascripta nel ex els quicquam remouere aut contradicere presumpserint componere ilij cuj hec cartuia pro parte ipsarum dominarum et predicti Monasterij in manu peruenerit Triginta augustales et sient suprascriptum est adimplere. Quod autem superius intra uirgulos rogatum est legitur mundar comode et taliter duas vuius tenoris cartulas, hanc quidem pro parte predictarum dominarum, et predicti Monasterij sancti Damiani, et aliam pro parte eiusdem alexii, et beredum eius, Ego Thomaslus puplicus Salerni notarius qui rogatus Interfui scripsi et meo signe signaui. Ego qui supra Matheus Index. Ego predictus Thomasius qui Interfui testis sum. Ego predictus abbas Johannes testis sum. Ego predictus Matheus notarius testis sum. Quanque predictus notarius philippus predicto Monasterio spectare diveret predictam cartulam la suprascriptis capitulis habere Insinuatam et mei qui supra Judicis. Infrascripti notarij et predictorum testium officio puplicatam, ex eo nidelicet ne forte utendo predicta originaria cartala qua uti necesse esset in predictis capitulis in questionem que uerteretur de predicto aqueductu Inter predictum notarium philippum pro parte predicti Monasterij ex vna parte et Matheum Saiuatieum ex altera, cadem prigiuaria cartuia amieterctur ut quoniam pluries accidit in Similibus nel dinastaretur in aliquo me subscriptum netarium et predictos testes deputatus est meum impierando officium quaterus predicta cartula In Jam dictis capitulis Insinuandam admicteremus et tu puplicam formam redigeremus in ciusdem Mona-

- ☀ Ego qui supra Jacobus de prothoiudice Judex Ego predictus tomasius butrumilus testis sum
- 🛧 Ego predictus marcus de sancta maria testis sum

CONTINUAZIONE BELLE NOTIZIE APPARTENENTI AL MONISTERO DI S. SPIRITO.

XXI. Esiste un altro prezioso documento risguardante l'oggetto medesimo, e contrassegnato coll'anno-dell'era volgare 1235, 23 del regno di Federico ecc., nel quale compariscono le istesse due pobili e pie benefattrici del predetto monistero di s. Spirito, menzionate pella scrittura antecedente, come accettatrici di un altra consimile concessione che a benefizio di esso sacro stabilimento faceva un tale Azzopardo figlio del fu Filippo cognominato de Bucco, permettando pure che in una terra seminatoria di sua pertinenza si costruisse un acquedotto che servisse di passaggio all'acqua necessaria all'uso di quello. Ogantunque non abbia alcuna relazione col tempo del governo arcivescovile di Filippo, come il precedente, e sia propriamente riferibile al regime di Cesario d' Alagno ch' era l'arcivescovo di quell'epoca, ho stimato espediente di rapportarlo piuttosto in questo luogo, a fine di riunire come sotto un sol punto di vista tutto ciò che vi ha di più interessante in ordine alla casa religiosa di cui si tratta. Ecco adunque in qua' termini trovasi compilato ed espresso - « In nomine domini dei Eterni. et Saluatoris nostri ibesu spisti.

Appo ab incarnatione eius millesimo ducentesimo Tricesimo quinto - El Sextodecimo Anno Jamerij domini nostri Frederici Glorlosissimi romanorum Imperatoris Semper Augusti Jerusalem et Sicilie regis - Et Vicesimo tercio Anno Regni domini nostri llenrici regis Sicilie, et vialie eius excellentissimi filij. Mense februarij - nona Inditione. Ante me Matheum Judicem presentibus - Matheo guarna - El Matheo pinto publico Salerni Notario - testibus subscribendis - et ad hoc specialiler rogatis - Azzopardus fillus quondam Philippi qui dictus est de Bucco. Conjunctus est cum Johanne qui dicitur bossedanus filio quondam Nicolay. Ipse tamen Johannes bossedanus pro parte Nobilium Mulierum domine Comitisse quondam uxoris Nobilis Viri domini Johannis saraceni. domine Aurimpie filie Nobilis Viri domini Landuifi. domini Castelli quod Cripta dicitur. Et pro parte etiam quarumdam aliarum dominarum religionem Monasterij Venerabilis Ordinis Sancti Damiani Ingredi uolentium - Et Quoniam Monasterium predicti Ordinis A nouo fundamine partim constructum est - et partim remanet construeudum, foris hac Salcruitana Ciultate Illa parte aque qua busanula dicitur - In loco uidelicet ubi aluponte dicitar Intra terram uacuam in qua Ecclesia Sancti Spiritus constructa est - Et Ipsa terra predicto Monasterio ut dictum est partim constructo pertinere dicitur - In cuius Monasterii constructione - predicta domina Comitissa - Et domina Auripia manum largitatis - et caritatis aperlentes - eleemosinas viariter ob reuerenciam dicti Ordinis erogarunt - Quibus mediantibus eleemosinis ut dictum est elargitis - tam id quod in lpso Monasterio factum est - quam etiam Id quod decetero in ipso Monasterlo pro majori parte construi poterit - referentibus plurimum ad complementum - et perfectionem dicti Monasterij asseritar conuenire - Et cum Inter cetera ad usum predicti Monasterij profutura aqua plus alijs necessaria uideretur-que ualde utilis eidem Monasterio possel ab omnibus prouideri que non sine magno labore, et expensis plurimis in codem Monasterio haberi poterat - cum locus in quo aqua quedam

oritur ab ipso Monasterio sit remota - Et per loça declinia ad ipsum Monasterium aqua ipsa per aqueductum artificiose debeat deriuari - que aqua ad ipsum Monasterium comode duci non poterat - nisi per terram cum pastinello - que eidem Azzopardo dicitur pertinese foris hac predicta Ciuitate In loco agguarola - prope et non muttum longe a Monasterio puellarum Sancti Leonis que de forismuro - Juxta quam uidelicet terram cum pastinello eiusdem Azzopardi - Casa fabricata discohoperta - et alia edificia constructa sunt - Ideireo sicut ipsi Azzopardo placuit spoute per connentionem per banc Cartulani ob renerentiam Omnipotentis dei. et Intuita predicti Ordinis -In remissionem etiam peccatorum suorum - Concessit Voluit Et promisit ut in predictam terram cum pastinello eiusdem Azzopardi - ad opus ut dictum est dictj Monasterij construi debeat Aqueductum - pro nt melius et comodius construi poterit - Et aquam de fonte qui aqquariola dicitur - per ipsum-Aqueductum ad prefatum Monasterium derinari absque contrarietate ipsius Azzopardi et heredum njus - Concessit eliam ipse Azzopardus - et tribuit ipsi Johanni bossedario pro parte suprascriptarum dominarum et predicti Monasterii licentiam et poleslatem assumendi totam agnam omnium fontium-qui sunt in eadem terra cum pastinello einsdem Azzopardi et construendi et fabricandi in ea aqueductum ab ipsis fontibus usque ad alium aqueductum, qui incipit a supradicto fonte qui agguariola dicitur-et ducit usque ad prefatum Monasterium prout melius et comodius ipsi aqueducti construi et fabricari polerunt pro utilitatibus ipsarum, dominarum et predicti Monasterii, absque etiam contrarietate ipsius Azzopardi et heredum eius. Tribuit etiam Idem Azzopardus eidem Johanni bossedario pro parte predictarum dominarum-et prefatj Mopasterij plenariam potestatem ut quociens necesse fuerit predictum Aqueductum uideri - mundari - relici - uel aptarj - ne ipse aqueductus secundum aliquam pecessitatem ruinam uel defectum aliquando patialur-et a seruitijs alijs necessarijs que Imminere, el accidere poterunt in ipso Aqueductu In-

trandi in predictam terram cum pastinello ciusdem Azzonardi. uidendi - mundandi - reficiendi - uel aplandi - et eliam In ipso Aqueductu de nono aliquid comode construendi absque etiam contrarietate eiusdem Azzopardi et heredum eius. Insuper voluit - et concessit Idem Azzopardus ut circa ipsum Aqueductum-Iu predicta terra cum pastinello elusdem Azzonardi-sicut dictum est constructum nihil debeat edificari - construi - ucl piautari - spatio unlus passus Justo passu hominis mensurati-Et licitum sit eidem Azzopardo et heredibus eins aguam ipsins Aqueductus-pro utilitatibus predicte terre cum pastinello eiusdem Azzopardi capere-sine leslone ipsius Aqueductus-Taji modo ut propter hoc aqua que duci debet ad predictum Monasterium ad usum congruum dominarum ipsarum non naleat Impediri. Propterea ipse Azzopardus obliganit sc - et suos heredes ut non-liceat eis aliquid facere, nel facere fieri circa insum Aqueductum - per quod possit inse aqueductus in aliquo prepediri - destrui - seu uastari. Vnde per connentionem ipse Azzopardus guadiam ipsi Johanni bossedario pro parte Supradictarum dominarum et predicti Monasterii dedit et fideiussores ei pro ipsarum dominarum predicti Monasterij parte posuit semet ipsum. Et Petrum pirmentonium russus sororium suum, flium quondam Johannis. Et per ipsam guadiam ipse Azzopardus obligauit se-et suos heredes si sicut superius scriptum est non adimplenerint - et suprascripta uci ex eis guicquam remouere aut contradicere presumpserint componere ilii cul hec Cartula pro parte ipsarum dominarum et predicti Monasterij peruenit Trigiuta Augustajes, et sicut suprascriptum est adimplere. Hoc autem memorandum est - quoniam Suprascriptus Azzopardus Caritatiue suscepit ab ipso Johanne bossedario pro parte suprascriptarum dominarum et predictj Monasterij mediam unciam auri - tarenorum monete siciije - faciendum quod uolerit. Et taliter duas unius tenoris Cartulas - hanc quidem pro parte predictarum dominarum - Et aljam pro parte ejusdem Azzopardi - et heredum ejus - Ego Thomasius puplicus Salerni notarius qui rogatus inde scripsi et signo meo signaul ».

- \* Ego qui supra matheus Jude.c
- \* Ego predictus Matheus quarna testis sum.

# LETTERE APOSTOLICHE D'INNOCENZO IV A FAVORE DEL MORISTERO MEDESIMO.

XXI. Da' documenti precedentemente allegati apparisce che il monisfero di cui è parola non era stato ancer condotto a termine all'epoca de' medestini. Ma che nell'anno 1247 al trovasos l'opera già recala a complimento, sembra che chiaramente risulti da dua lettere apostotiche del sommo pontefico innocenzo IV, l'una data fuori in dello anno, l'altra uel sussequette; impercochè in esse vien supposto ch'era già abliato da un competente numero di religione le quali con impegno ed alactià di professavano la regola che avevano girrata (a).

(a) Era appunto quella delle così dette povere donne di s. Chiara, designata col nome di s. Damiano polchè nella chiesa eretta in onore di s. Damiano si ritirò essa pia e fervorosa discepola di s. Francesco qualche tempo dono alla sua consacrazione a Dio, continuando a dimorarvi per lo spazio di anni 42 e raccogliendovi numeroso stuolo di compagne della sua peuitenza. Ecco quanto ne scrive il dotto Luca Vadiugo nel 2.º vol. de'suol annali della religione francescana, alla pag. 77, S. 1: « Tandem ad Ecclesiam S. Damlanl, ex Beatl Francisci consilio, simul cum sorore ( il nome di costel era Agnese ) migravit. Ibi mentis anchoram quasi in certo figens, non jam pro loci mutatione ulterins fluctuat, non pro actitudine dubitat, non pro solitudine reformidat. Hacc est illa Ecclesia, in cujus reparatione Franciscus miro desndaverat studio, cujusque sacerdoti pecuniam obtule rat pro opere reparando. Hace est in qua dum Franciscus oraret, vox ad ensu de ligno Crucis delapsa insonuit: Francisco, vado, repura domum meam, quae, ut ceruis tota destruitur. In hujus ioceili ergastulo coelesti amore Sponsi Virgo se Clara conclusit; in hac se a mundi tempestale celans, corpus, quoad viveret, carceravit. In hujus e che rivolgevansi al supremo capo della Chiesa per interessarlo a vantaggio della loro glà formata comunità. Ma checchè sia da affermarsi Intorno a detta cosa, il proprio oggetto delle due lettere pontificle è il seguente. Colta prima si concede alle monache il privilegio di non poter essere molestate da qualunque superiore ecclesiastico che avvalendosi di facoltà ottenute dalla sanja sede pretendesse esercitare atto di giudizio contra di esse, se quegli non appartenesse al medesimo di loro ordine e ne' casi occorrenti non facesse cenno di siffatta concessione. Colla seconda pol vengono ammoniti ed esortati tutt'i feileli sparsi per tutto l'orbe a sovvenire colle loro ple largizioni allo stato miserabile in cui si trovavano le predette religiose, oppresse dalla gravezza della loro voloniaria povertà; con promettere a chi corrispondendo a tale invito aggiugnesse la visita del monistero a causa di devozione quaranta glorol d'induigenza. Non rimane altro che far conoscere il tenore e la forma di queste lettere, ed eccole quindi stesamente addotte, trascrivendole dalle loro pergamene rispettive - « Innocentius episcopus servus seruorum dei dilectis in xeisto filiabus.. Abbatisse et Conuentui Monasterii sancti Spiritus Salernitani ordinis sancti Damtanj: Salutem et apostolicam benedictionem. Uacantibus amori celestium et contemptuj terrenorum in hlis benigni libenter occurrimus per que ab hominum a liberate calumpnijs et quieta contemplatione proficiant et uite brantum deo propitio cursu libero comprehendant. Quapropter Dilecte in domino fitie ut innocens uestre paupertatis humilitas per nostre prouisionis auxilium

caverna maceriae cotumba deorgeniata nitificana Virginum Christi collegium genuit, Monasterium sanetum instituit, yamperum Dominarum cordinem tuchoavit. Ilic in via poenitentiae gebas membrorum terit, ibis esunita perfectae justitie seminist, hie incosau proprio signat vestigia secutaris. In hoc saucto reclusorio per quadraginta dunos annos disciplinea fugelitis frangis sui corportis alabastrum, int dunus Ecclosiae repleatur fregenatia ungeneuroum s. tranquille deutotionie consequatur augumentum... ac anctoritate presentiam Indulgemus ut conueniri a quoquam per litteras apostolicas non possitis nec aliquis contra uos ceram auctoritate procedere ualeat nisi de ordine uestro et hac indulgentia plenam fecerint mentonem. Nulli rego omnito hominum liceat hanc paginam nostre concessionis infringere uel ei ausa temerario contraire. Si quis autem hoc aftemptare presumperri indignationem omnipotentis del et beatorum Petri et Pauir apostolorum eius se nouerlt incursurum. Datum Inquint IIII Schendas cotobris Pontificatus sostri anno Quinto.—

INNOCENTIUS episcopus seruus seruorum dei Universis zoistl fidelibus presentes litteras inspecturis. Salutem et apostolicam benedictionem. Quoniam ut ait apostolus omnes stabimus ante tribunal xoisti recepturi prout in corpore gessimus siue bonum fuerit sine inalum oportet nos diem messionis extreme miscricordle operibus pregentre, ac ejernorum intuitu seminare in terris and reddente domino cum muitiplicate fructu recolligere debeamus in celis, futuram spem flduciamque tenentes quoniam qui parce seminat parce et metet et qui seminat in benedictionibus de benedictionibus et metet uitam eternam. Cum Igitur dijecte in xoisto filie. Abbatissa et Conuentus Monialium inclusarum Monasterij sancti Spiritus Salernitani ordinis sancti Damiani subuentionis uestre Indigeat reuelarl remedijs, que premuntur nimlum iugo uoluntarie paupertatis. Vuinersitatem nestram rogamus monemus et hortamur in domino lu remissionem uobis peccaminum iniungentes, quatinus de bonis uobls a deo collatis eis uel carum Nuntio cum propter hoc ad nos accesserit pias elemosinas et grata caritatis subsidia erogetis, ut per subuentionem uestram earum inopie consulatur, et nos per hec et alia bona que domino inspirante feceritis ad eterne possitis felicitatis gaudia permenire. Nos enim de omnipotentis dei misericordia, et beatorum petri et pauli apostolorum cius, ac ea quam dominus nobis concessit auctoritate confisi, omnibus uere penitentibus et confessis, qui ad monasterium ipsum causa deuotionis accesserint, et eis uel ipsarum Nuntio manum porrexerint caritatis. Quadraginta dies de iniuncla sibi penticutta misertcorditer relaxamus. Datum Lugduni III Idus Augusti Pontificatus nostri anno Sexto ».

## DIPLOMA DEL RE ROBERTO A BENEFIZIO DI ESSO BELIGIOSO STABILIMENTO.

XXII. Conchiuderò la serie delle notizie appartenenti al monistero di s. Spirito col produrre un ampio diploma emanato a benefizio dello stesso dal re Roberto. Ricevevano quelle religiose un annuo sussidio di dodici once d'oro da' proventi delle dogana e gabelle allora esistenti in Salerno, e fu il suddetto principe medesimo colui il quale con lettere patenti del giorno 13 di febbraio dell'anno 1326 o la prima volta concesse loro il diritto di percepirle, o almeno il rinnovellò e confermò. Ma arriyato l'anno 1328 i gabellieri trovarono difficoltà per continuare a corrispondere siffatta prestazione, il che die' motivo alle religiose di avanzarne ricorso al re, con rammentargli il già disposto precedentemente da lui su tale oggetto. Conseguenza di questa petizione fu il diploma di rui si è fatto cenno, che diretto sì agli stratigoti di questa città che a'riscuolileri ile'dazi, dichiarava a questi ultimi l'ordine di soddisfare immantinente e così proseguire negli anni avvenire senza opporre più ostacoli e cavilli, ed imponeva a' primi di avvalersi de' mezzi coattivi a danno di costoro in caso di omissione. Ciò brevemente avvertito, passerò a sottometterlo agli occhi del lettore nel modo onde trovasi esnosto nel suo autografo - « Robertus dei gratia Rex Jerusalem et Sicilie Ducatus Apulie et Principatus Capue Pronincie et forcalquerii ac Pedimontis Comes: Straligotis Ciuitatis Salerni nec non Cabellotis seu Credencerijs fundici et dobane ac Cabelle Sicle auripellis Ciuitatis eiusdem presentibus et futuris fidelibus nostris gratiam et bonam uoluutatem. Peticio supplex Religiosarum mulierum Monasterij Sancli Spiritus de ordine sancti Damiani de ipsa Ciuitate Salerni deuotarum nostrarum nouiter excellentie nostre porrecta continuit quod de prouisione Vociarum Auri duodecim stabilita eis super Juribus diclorum fundici et doliane seu ipsius Cabelle Sicle Auripellis certo modo sicut in licteris nostris datis neapoli die tertiodecimo februarij proxime retrolapse uone Indictionis directis Stratigotis dicte Ciuitatls ac Cabellotis seu Credenceriis dictorum Jurium tunc presentibus et futuris asseritur plenius coutineri - restat amplius pro anno nuper preterite Indictionis Vudecime et preterito tempore presentis anni satisfactio impendenda - Supplicacione subiuncta ut satisfieri eis exinde tam pro ipso anno Vudecime Indictionis quam preterito tempore anni presentis et deinde inantea successine benignlus mandaremus. Nos uero nolentes Religiosas easdem cultui diuino uacaptes predicte progisionis fructu carere Vobis expresse precipimus, quatenus vos presentes Cabelloti seu Credencerii, si dictis Religiosis satisfactum eciam est de dicta earum prouisione pro dicto anno Vadecime Inditionis, de quo per predecessores nostros in Cabellis eisdem anno ipso sen per licteras Magistrorum Racionalium Mague nostre Curie qui habuerunt computum cabellatorum insorum discutere Vos nolumus informari, tam pro ipso anno quam pro dicto preterito presentis anni tempore si eciam nunc est illis de prouislone insa per Vos ut expoultur satisfactum statim simul et semel, et deinde tam vos presentes cabelloti seu Credencerij pro futuro eiusdem presentis anni tempore quam vos alij successiue futuri officii nestri petentibus Religiosis eisdem nel earum procuratori seu nuncio pro eisdem de pecunia Jurium reddituum et prouentuum cabellarum ipsarum que per manus uestras est et erit iuxta tenorem licterarum nostrarum sernandum quidem in omnibus de prouisione predicta satisfactionem debitam impendatis qualibet indebita cauiliacione remota Recipientes exinde suis vicibus debitas apodixas Vosque Stratigoti nou impedientes solucionem eaudem cabellotos seu Credencerios Ipsos ad id sicut oportunum fuerit compellatis. Mandato nel ordinacione contrarije, eciam si de illis esseni in presentibus mencio facienda sel eciam assiguacionibus facis sel faciendis Mercaloribus de Bardoram peraciorum (a) et aerlocilorum sociolatibus super- peticione ipsorum Jurium non obstantibus quoquomodo. Presentibus ipsarami trausampto per uesirum singulos in puplica forma recepto remanenlibus presenianti efficaciier in anica unitiuris. Dalum Neapoli fin Camera nostra-Auno domini M' COCXXVIII die VI' nouembris XII' Indictionis Regnorum nostrorum Anno XX' >.

(a) Che nel tempo della dominazione de' due Carli d'Anglio e dei loro successori lluberto e Giovanna 1., estiessero in Napolt te società de' commercianti italiani, demoninate de' Bardi, de' Perugi e dei Bonascorsi di Pirenze ecc. è con risaputa da' conoscitori delle patrici istorie. Ma la prepid deil coperar l'arrecare alcome provvisioni del governo o degli agenti di esso riguardanti dette società, rendendone però tutto il metrio al dotto el agregio signo. Camera che aveadolo rillevate dal regio archivo della capitale si è compiacinto cortesemente parteciparmete.

« Mercatoribus societatum Bardorum et Peruclorum de florentia « provisio pro extractione framenti salmarum 22 millia ». (In anno 1311 Area G. mazz. 25 n.º 1 e mazz. 26 n. 3). « Macthess Tortellus de Neap. miles una cum domino Stephano

Pettinsto de Capna magister portnianus et procurator, se magister Salis Aputite promittit mercatoribus Societatum Bardorum, Peteruciorum et Aczarettorum extractionem salmarum frumenti 50 mil

ratiorum et Actarettorum extractionem samarum trumenti 20 mil lia ad rationem unciar. 9 taren. 18 pro singulis centimu salmis els
 concessam a domino Rege pro solvendis censibus Regui Sicilie pre sentis anni X Indict. > ( mazz. 7 n.º 50 Arca L ).

a Mercatoribus de societate Bardorum de Florentia, confirmatio e exemptionis a lure bilancie quod sol ritur Neapoll, ets olim conc cassa a Rege Carolo secondo ad peticionem Lippi Yidebrandini de e Florentia mercatoris de societate predicta ». (Ex regest, olim R. Siclea m. 1535 lit. C. fol. 353

Mercatoribus de Societate Bardorum, Aczarellorum et Bonacensorum de Florentia Neapoli commorantibus, qui conduxerunt Siciam
Neap, ad cudendum libras centum millia argenti actenta multitudi-

SENTENZA DI TOLOMMEO VESCOVO DI RAVELLO, IN QUALITA' DI RAPPAESENTANTE DI BERARDO VESCOVO DI PALESTRINA E LE-GATO APOSTOLICO, A FAVORE DELLA MENSA ARCIVESCOVILE DI SALERNO.

XXIII. Nel 1290 ebbe luogo una rilevante decisione a pro della Chiesa di Salerno, emanata da Tolommeo vescovo di Ravello a tal uopo delegato da Berardo vescovo di Sabina e legato Apostolico. Fra i dritti che la Chiesa suddetta possedeva su lo stato di Olevano di lei feudo, vi era quello di poter sola avere ivi dei trappeti o delle macchine per estrarre l'olio. delle quali erano tutti quegli abitauti vassaili della medesima obbligati avvalersi, contribuendo una porzione dell'ollo cavato in benefizio di essa, e di tal diritto godeva da tempo immemorabile. Or avendo dovuto Filippo trattenersi quaiche tempo lontano dalla sua diocesi per affari che il richiamavano presso la s. sede, presero da ciò occasione que uaturali di ergere e costruire altri trappeti e macchine particolari con enorme danno e pregiudizio della mensa. Ma le novità non durarono che pel tempo della di lui assenza, polchè non appena ritornato, eccolo avanzarne ricorso al vescovo di Palestrina che allora si trovava nel nostro regno, in qualità di legato apostolico. Da costui fu rimessa la faccenda al suddetto Tolommeo, il quale, dopo di aver diligentemente ascoltate le parti e ponderatene le ragioni ed eccezioni prodotte, nel suo paiazzo vescoviie di Raveilo dette fuori la sentenza, condannando gli Olevanesi a demolire le macchine da essi edificate,

ne Carolensium minoris ponderis, seu incisorum existentium tuno
 in Regno, precedente ordinatione, quod habentes dictos Carolenos et

c volcates cos expendere oportebat ipsos portare literum ad oudenc dum ad Regalem Siclam Neap., et si sunt minoris ponderis taren.

e 4 et grana 10, lierum cuduntur et non expendantur. Provisio pro

e rennovatione edicti ». (Ex regesta lict. B. an. 1314. fel. 131, 135).

ed ordinando che recassero per l'avvenire tutt'i prodotti dei loro olivi ai trappeti della mensa arcivescovlie, con doverne cedere la settima parte per la molitura, ecc. Eccola pertanto quì trascritta dall' archivio di essa mensa ove originalmente conservasi - « In nomine domini Amen. Nos Ptolomeus Del et Apostolica gratia humilis Raueilensis Episcopus presenti Scripto sententie declaramus pro suscitata materia questionis Inter Reuerendum Patrem Dominum Philippum Saiernitanum Archiepiscopum pro parte Sua. Et Ecclesie Salernitane ex parte altera super quibusdam moncanis machinis et Trappetis -Ac propterea ipso domino Archiepiscopo ad Sanctissimum patrem et dominum dominum Berardum Episcopum Penestrinum Apostolice Sedis legatum pro sua et Ecclesie predicte Justitia Recurrente. Idem dominus legatus pro decisione questionis eiusdem suas nobis direxit licteras eius uero et noto sigilio Cere Rubee sigiilatas omni Vitto et suspicione carentes quas dominus Archiepiscopus prelibatus nobis olim die ultima mensis Julij primo preteriti presentanit nulio in eis mutato addito uel detracto, per omnia continencie talis. Uenerabili in Xpisto patri.. dei gratia Episcopo Rauellensi. Berardus miseratione diuina Episcopus penestrinus Apostolice Sedis legatus saiutem et sinceram la domino Caritatem. Sua nobis neuerabilis pater Philippus Archiepiscopus Salernitanus peticione monstrault quod licet Ecclesia Salernitana in Castro olibanj ad ipsam Ecclesiam pertinente hactenus habuerit et habeat machinas seu moncana ad oleum faciendum in quibus homines eiusdem Castrl uassalij eiusdem Ecclesie tenentur facere oleum. Et pro molitura certam partem Ipsius Oiei eidem Ecclesie exhibere. Nec ullus de vassallis ipsis la eodem castro habere possit Trappetum seu machinas uel moncana pro oleo faciendo. Ac la possessione uel quasi Juris huiusmodi Ecciesia ipsa fuerit a tempore cuius memoria non extitit uuper tamen postquam Idem archiepiscopus Iter ampuerat ad sedem apostolicam ad quam summus pontifex ipsum personaliter citari fecerat accedendum dicti Vassailj eumdem Archiepiscopum et prefatam

Ecclesiam predicta possessione nel quasi destrucre ludebite molientes alia moneana machinas et Trappeta temeritate propria facere presumpserunt in eiusdem Archiepiscopi et dicte Ecclesie preiudicium et granamen. Quarum dictus Archiepiscopus nobls hamiliter supplicatit at providere super lioc Juri suo et ciustem Ecclesie de opportuno Remedio Curaremus. Quo circa palernitafj vestre presentium tenore mandamus quatenus si Inquisita super bijs Auctoritate nostra de plano et sine strepitu Judicij diligenti veritate rem Inucueritis ifa esse predictos vassatlos quod moncana machinas et Trappeta predicta per cos taliter facta destruant et similia decetero facere non Attemptent. Ac eorum oleum fierl faciant in moncanis machinis et Trappetis Archlepiscopi et Ecclesie predictorum prout est bactenus obseruatum. Monitione premissa per Ceusuram Ecclesiasticam Rationé preuia compellatis Innocato ad hoc si opus fuerit auxilio brachii secularis. Data Caiactie Sexto Kalendas Agusti pontificatus domini Nicolaj pape quarti Anno tercio. Eadem die ultima premissus dominus archiepiscopus pro parte sua et Ecclesie supradicte obtulit nobis quedam Capitula ad coadiuvandam Inquisitionem per nos Auctoritate predictarum licterarum mediante Justiția ad premissam declaracionem et Robur predictarum continentie licterarum ac Juris sui et Ecclesie prenunciate, nec non ut futurus processus ex licteris Antedictis explosis allegationum et obiectionum amfractibus Illibatum sortiretur effectum, posuit et obtulit se probare probatum quod Castrum otibani cum Juribus et pertinentijs suis Justo titujo et bona fide ab eo tempore cuius memoria non extabat spectauit et spectabat ad salernitanam Ecclesiam pleno Jure. Item quod predicta Ecclesia in castro olibanj et districtibus eius ad eamdem Ecclesiam pertinentibus habuit et habebat machinas Trappeta se u monchana ad oleum faciendum in quibus omnes bomines einsdem castri vassallj einsdem Ecclesie tenebantur facere ac fecerunt ex debito oleum de oliuis corum ab co tempore Culus memoria non extabat. Item quod predicti vassalli pro molitura oliuarum suarum que machinate sunt in predictis machinis de quibus fiebat oleum ut est dictum certam parlem insius olei et oliuarum eiusdem Ecclesie Salernitaue soluerunt et exibuerunt. Ac exhibere tenebantur nude temporibus quoudam Cesarij Archiepiscopi. Et retro ipsum seu autequam fierent predicte machine ad aquam nucleos ipsarum oliuarum et postquam facte sunt ipse machine ad aquam unam de septem partibus olej quod fiebat in lpsls. Et ipsam septlmam partem exhibnerant et soluerunt a temporibus quondam domini Mathei salernitanj Archiepiscopi. Item quod omues et singulj vassalli predicti. Ac possessiones et bona Insorum vassallorum ex sollenni et legitima oblatione exinde causa donationis facta in persona et manibus eiusdem domini Cesarij Salernitanj Archiepiscopl pro parte sua, successorum suorum et saleraitane Ecclesie, per eosdem talem seruitutem debuerant et debeant Ecclesie supradicte. Videlicet quod vassallj ipsi ex causa predieta constituendam seruitutem predictam obligauerunt se et possessiones et bona corum et propterea etiam tenebantur omnes oliuas eorum ac possessionum et bonorum ipsorum machinare et machinari facere in moucauis machinis et Trappetis predictis, et promiserunt in manibus predicti quondam domini Cesarii pro molltura iosarum olinarum certam partem insius. olej et oliuarum eidem Ecclesie exhibere. Unde nucleas oliuarnın que machinabantur, et quod predicti vassalli moncana - machinas - et trappeta habere facere - uel fleri facere non possent in possessionibus et bonis eorum nel aliorum. Item quod predicta Ecclesia fuit in continua possessione nei quasi predictorum ciuium spatio triginta Annorum, Item quatraginta. Item quinquaginta. Item sexaginta. Item septuaginta. Item octuaginta - et ab eo tempore cuius memoria non extabal. Item quod dum vassallj olibanj predicti fecisseut hactenus iu possessionibus eorum moncana, machinas seu Trappeta pro oleo faciendo de oliuis eorum et possessionum eorum destituendo et destituere volendo per violentiam Auctoritate propria prefatam Ecclesiam possessione nel quasi Juris predicti.

quod ipsa Ecclesia tenebat et possidebat nel quasi Jam sunt quinquaginta Anni, quod quendam dictus Cesarius saierultanus Archiepiscopus la continenti vim vi repellendo seipsum et salernitanam Ecclesiam in predicto Jure secundum... defendendo Auctoritate propria destruxit et destrui fecit ipsas machinas Trappeta seu moncana per predictos vassalios facta ut superlus continetur prohibendo ipsis vassallis ne decetero similia facerent, et ut omnes et singul) homines olibanj vassallj Ecclesie prelibate sollepniter confitendo et legitime recognoscendo predicta omnia uera esse cum debita solepnitate promiserunt et obligauerunt se predicto domino archiepiscopo cesario uomine et pro parte Ecclesie supradicte nullo unquam tempore facere uel habere in eorum possessionibus uel alibj machinas nel moncana seu Trappeta ad oleum faciendum. Set eorum oliuas machinare et machinari facere in machinis seu moncanis predictis Ecclesie prelibate et quod pro molitura ipsarum olinarum exhiberent qued eldem Ecclesie proinde consucuerant exhibere. Item quod ex tune continue pacifice et quiete Jam sunt Anui viginti Item viginti quinque, Item Triginta. Item quatragiuta et plus, predicti vassalli fecerunt oleum de oliuis eorum et possessionum et bonorum corum de predictis machinis et moucanis Ecclesie Salernitane soluentes et exhibeutes ipsi Ecclesie predictum debitum moliture, et obtestantes etiam prohibitioni predicte et predicta Ecclesia Salernitana fuit in continua et pacifica possessione uel quasi omnium predictorum Jure suo utens et uti se credens usque quo nuper Reuerendus pater dominus Philippus Salernitanus Archiepiscopus Iter ampuit ad sedem apostolicam ad quam summus pontifex ipsum personaliter citari fecerat Accedendum. Item quod predleti omnes vassallj et singulj sollepniter confitentes et legitime recognoscentes predicta omnia et singula uera esse obligauerunt se quondam domino Matheo Salernitano Archiepiscopo et cum ipso conuenerunt pro parte sua successorum suorum et predicte Salernitane Ecclesie machinare et machinari facere in predictis machinis moncanis et Trappetis Ecclesie Salernitane omnes oliuas eorum et possessionum corum et pro molitura losorum oliuorum solucre et exhibere eidem domino Archiepiscopo et successoribus suis et predicte Ecclesie unam partem de septem partibus olej quod fiebat in ipsis, et nullo umquam tempore facere aut fieri facere - uel habere in possessionibus eorum Trappela machinas uel moncana et ex tunc ipsi vassalij predictum seruauerunt. promissa Ecclesia predicta recepit et fuit in pacifica possessione uel quasi corum Jam sunt Anni viginti et plus usque ad tempora predicti itlneris predicti domini philippi salernitani archiepiscopi. Item quod nuper postquam Renerendus pater dominus philippus Salernitanus Archiepiscopus predictum Iter ampuit ad sedem apostolicam ad quam Summus Pontifex ipsum personaliter citari fecerat Accedendum - dicti vassalli eumdem dominum Archiepiscopum et prefatam Ecclesiam predicta possessione uel quasi destituere Indebite molientes alia moncana machinas et Trappeta temeritate propria facere presumpserunt in einsdem Archiepiscopi et dicte Ecclesie preiudicium et grauamen. Vnam in domo Mathei vitelij. aliam in domo Gilij de floresia - et alibi in olibano Ad hec petens Archiepiscopus inse ut qui fuerunt et erant fautores - Auctores et principes excessuum predictorum, et ques generaliter ad eorum Inductionem in predictis segutj sunt et sequentur homines de olibano. In quorum domibus seu possessionibus facte erant nuper machine moncana el Trappeta predicta Inquirere deberemus - Posuit Insuper Archiepiscopus inse et obtulit se probare paratum quod de predictis et eorum singutis fuit et erat puplica vox et fama in predicto castro olibanj et locis cireumastantibus. Jam quod predicta et eorum singula fuerani et erant notoria in predictis Castro et locis. Et circa Notorium seu Notoria ipsa plurimum Idem Archiepiscopus pro parte sua et predicte Ecclesie solepniter Institit ac etiam Insistebat. offerens se lude facere plenam fidem. Produxit etiam et presentauit nobls archiepiscopus ipse pro parte sua et predicte Ecclesic quosdam testes. Nec non quedam printilegia per que

probare volebat capitula sapradicta. Post que archiepiscopus ipse pro parle sua et premisse Ecclesie a nobis Cum Instantia postulauit nt ad exequtionem predictorum procedere deberemus. Nos uero ad eorum exegutionem cum omni diligentia procedere Cupientes predicta presentata et oblata nobis ob Reuerentiam domini legati predicti reuerenter admisimus et per Insorum exequtionem Apuil olibanum Vbj plena haberi poterat notitia predictorum nos contulimus de persona die tercio Mensis Agusti primo presenti. Et gerentes et nolentes quantum in Nobis erat ut Jura omnium et singulorum seruarentur Iliesa Apad ipsum Olibanum universitatem olihani coram Nobis fecimus more solito congregari. Sicque lectis predictis licteris in presentia universitatis eiusdem insarum quo tenore diligenter exposito ut omnes et singuij de universitate ipsa plenam de commissiono nobis facta per licteras Antedictas haberent Notitiam et scientiam quam de ipsis propter ea habuerant. Quia concurrentibus hijs que requiruntur a Jure super predictis Iuquirere volebamus et debebamus legitime . et peremptorie citauimus omnes et singulos de eadem uniuersitate. Ut ipsi omnes et singulj que vellent et sua crederent Interea per se uel procuratorem ydoneum et sufficienter Instructum certo termino coram uobis comparere deberent Recepturl quod Justitia suaderet Ac sacra predictorum testium Juramenta. uel iu contrarium allegaturi quare uon deberemus ad huiusmodi Inquisitionem procedere. Aut quare prefatus archiepiscopus non esset in predictis suis peticionibus admittendus. alioquin eorum absencia seu contumacia nou obstante ad predictorum exegutionem procederemus la quantum cum deo et justitla procedere debebamus, statimque omnes et singulj de eadem voluersitato aperte dixerunt quod coram nobis comparere nolebant. Nec se in Inquisitione lpsa defendere coram nobis et Illicentialj de nostra presentia recesserunt. Deinde instante predicto domino Archiepiscopo ut procederetur in causa omnibus et singulls de eadem universitate contumacibus reputatis per nos de consilio sapientum decre-

uimus in causa predicta fore in omnium et singulorum predictorum contumaciam procedendum. Et ita eidem archiepiscopo certum peremptorium dedimus terminum ad probandum Infra quem archiepiscopus ipse coram nobls productos testes reproduxit. et ad lterum prefata prinilegia presentanit. Deinde testes ipsos prestito ab eis de verltate dicenda secundum formam Juris debito Juramento super predictis capitulis secrete in loco Judicii examinauimus diligenter, et insorum attestationes et dicta. Nec non predictorum privilegiorum tenores in actis fideiiter sunt Redditi Elapso termino supradicto. Et Insistente predicto Archiepiscopo ut viterius procederetur in causa licet nou vocata parte altera propter predictam eius contumaciam procedi de Justitia potuisset - ad maiorem tamen exaggerationem et pro Inquisitione pieuissima veritatis predictos omnes et singulos legitime et peremptorie citari fecimus ut certo termino els dato per se uel procuratorem Instructum comparerent in Judicio coram nobis ut Interessent publicationi productorum oblatorum et probatorum ex parte aitera. Ac super premissis Capitulis responderent quam scirent et crederent veritatem. Et in causa predicta cum prefato Archiepiscopo viterius de Justitia processurj. Quo termino veniente comparuit coram nobis pro parte predictorum Archiepiscopi et Ecrlesie discretus vir dominus assaldus Tirara de scala procurator, veonomus sindicus, et Actor ad hanc causam ipsorum archiepiscopi et Ecclesie ab eodem domino Archiepiscopo ordinatus solepniter et sufficienter Instructus, et petiit. . . . in contumacia partis alterius non comparentis. Nos uero facta nobis piena fide de procuratione. . . . domini Assaidi quem admisimus ut pote ad caussam predictam soilepniter ordinatum dictam partem aliam ad alium certum terminum quem ad hoc dedimus de equitate polius quam de Jure duximus expectandum... quo veniente comparuerunt in Judicio coram nobis dominus predictus et matheus de carabella ad hanc causam per omues et singulos de Olibano corum procurator et syndicus ordinatus, qui de sindicatu et procuratio-

ne sua in Judicio fide facta licet ab ordinantibus ipsum sub vpotheca bonorum et rerum eorum relevatus esset a salisfactione de Rato et Judicato soluendo Nichilominus ex vi sindicatus et procurationis eiusdem. . . ut defeusor sine mandato volens ducere predictum negotium et admissus voluntarius ut contra procurationem et sindicatum suum alterius partis allegatio non obstaret. Nec ipsum posset quomodolibet Impedire de Rato et Judicato soluendo fideiussores prestitit anud Acta. Judicem Andream de Cusso. Rogerium de spensa. Judicem Matheum Murese, et Judicem Johannem de Olibano. qui fideiubeutes solepuiter. et Renunciantes specialiter corum priuilegio fori Ac omni beneficio Juris in illum euentum tenerj noluerant ex fideiussione predicta ubj quod per eum ageretur et fieret in predictis contra omnes cosdem et singulos efficacem non sortiretur effectum. ipsis omnibus et singulis se excusantibus et opponentibus hijs que fierent per eum videlicet eorum procuratorem et siudicum Antedictum. Hijs ita dispositis ipse Matheus de Carabella petijt et babuit certum terminum lafra quem inneniret et baberet adnocatum. et cum ipso compareret et procederet in causa. Quo termino adueniente, et insis domino assaldo et matheo comparentibus in Judicio coram nobis de utriusque partis assensu facta est in Judicio solepnis puplicatio probatorum, et mandatum est, ut insi Matheo petenti fieret copia de probatis et toto processu. Et ipse Matheus contra personas et dicta testium, et priuilegla supradicta totumque processum est protestatus ac super capitulis supradictis Respondit quam super ipsis sciuit et credidit veritatem. Post que eidem Matheo volentj.el petentj usque ad certum diem ad exciplendum allegandum probaudum et dicendum contra predictos testes prinilegia et processum, et ipsos Reprobaudum ac eliam Impugnandum terminus peremptorlus est prefissus lufra quem si vellet reciperet copiam predictorum quam nos'er Actorum Notarius ipsi Matheo ad eius requisitionem obtulit se daturum. Quo die veniente Idem Matheus qui Infra premissum terminum non requisiuerat et sic non receperat coplam Antedictam. et qui nibil exceperat allegauerat probanerat uel dixerat. Infra premissum terminum ad hoc datum ut ad alia procederetur in causa cum predicto domino assaldo comparult in Judicio coram nobis et pro ferijs Videmiarum tunc Instantinun, eldem Matheo netenti usque ad certum diem peremptorius terminus declaratus et prefixus. Et idem dominus assaldus protestatus est quod predictus Matheus ad repulsam predictorum non erat viterius admittendus. Predicto vero die veniente et partibus coram nobis in Judicio constitutis, eum peremptorium prefiximus terminum ad disputandum et concludendum in causa Infra quem hine Inde ambe partes non simul sed divisis diebus Ipsius terminj comparentes multa protestati sunt et dixerunt, quibus non obstantibus nos nichilominus volentes ponderate procedere ad certum diem alium peremptorium terminum prefiximus et prefigi fecimus partibus ad comparendum coram nobis et disputandum et concludendum in causa. Quo die venlente, et Judice Petro Castellomata de salerno procuralore vconomo syndico, et Actore predictorum Archieniscopi et Ecclesie ad hanc causam ordinato, qui de sua commissione et ordinatione fidem prefecerat apud Acla et comparuerat Infra premissum superiorem terminum in Judicio coram nobis ac premisso Matheo comparentibus in Judicio coram nobis Idem Judex petrus disputanit et conclusit lu causa. Ac quantum ad partem suam pro disputato habuit et habere voluit et concluso. si concluderet pars aduersa, uel iu concludendo contumax esset. Sed pars aduersa per Beneficium restitucionis in integrum pro parte predicte vaiuersitatis tamquam lese ut dicebat quia nulla pro eius parte dala fuerant ad repulsam Infra predictum terminum ad hoc datum petijt ad repulsam alimm terminum sibj darj predicto Judice petro in contrarium multis Rationibus allegante, quod prefatus Mathens ad predicta non eral alignatenus admittendus. Deinde Ratificatis et Acceptatis per ipsum dominum assaldum ad causam predictam procuratorem yconomum et sindicum et Actorem primitus ordinatum omnibus que prefatus Judex petrus ad eamdem causam secundano constitutus fuerat et procurauerat iu hac causa Acceptata etiam per ipsum commissione et constitutione de eodem Judice petro facta ad hanc causam per dominum archiepiscopum antedictum tandem die ad bec data utraque parte presente licet ipse Matheus de nouo protestatus fuisset quod per predictas domini legati licteras non essemus. Non esse poleramus Judex Inter vuluersitatem Olibanj, et predictos Archiepiscopum et Ecclesiam, et diceret quod pro parte singulorum de olibano petere indentebat per Beneficium restitutionis lu lutegrum tamquam pro absentibus et Indefensis terminum alium ad repulsam testium productorum. ex causis tamen Rationabilibus atque Justis maudauimus. ordinanimus atque decreuimus ut predictis que procedere nou poteraut nec debebant non obstantibus disputaretur et concluderetur in causa. Sirque Idem Judex petrus in coutumacia partis adverse presentis ac disputare et concludere denegantis disputault et conclusit in causa, quam disputationem et conclusionem Ratam habuimus et Acceptam, et nos etiam quantum in Judice est conclusimus in eadem Et vtrique parti prefiximus peremptorium terminum ad veniendum coram pobis apud Rauellum, et diffinitivam sententiam audiendam ad diem lune penultimum presentis mensis Octobris quarte Indictionis post que prefatus Matheus de carabella a predictis in eo quo datus est Predictus terminus ad sententiam audlendam. Et idem Matheus ut dicebat obtuierat se paratum petere beneficium restitutionis in Integrum pro parte singulorum predictorum viva voce ad dominum legatum non peteus apostoios appellauit et protestatus est Iterum ut supra. Et Nihilominns idem Matheus parte altera absente non per contumaciam obtuit nobis extra Judicium quandam petitionem per quam per beneficium restitutionis in Integrum pro parte singulorum de olibano quos absentes rei puplice causa et Indefensos fuisse dicebat ad repulsam predictorum testium petijt sibi terminum assignarj - petens idem Matheus quod super predictis datis alligatis et habitis post mandatum nostrum et ordinationem predictam quam Interlogatoriam nominabat deliberaremus, rej prefigeremus terminum in quo compareret coram nobis deliberationem nostram auditurus in ipsis. Nosque propter predicta que de Jure non sortiebantur effectum non recedentes a termino supradicto dato ad sententiam audiendam, nec ab ijs in predictis mandato et ordinatione contentis eidem Matheo volentj et petentj terminum assignaulmus ad neuiendum, et audiendam deliberationem nostram super omnibus Antedictis ad diem Inne predictum quo dante domino diffinitinam sententiam fereremus. Die nero vicesimo octauo predicti mensis Octobris dominus Nicolaus Rufulus de Rauello Juris Ciuilis profexor adnocatus predicti Mathei obtniit nobis Neapoli in cammera in qua eramus quandam Cedulam per quam ipse Mathens appellare scribebatur in ipsa ab ordinatione et mandato predictis, que Interioqutoriam appeliabat. Die uero lune predicto apud Raueilum coram nobis utraque parte in Judicio presentata - Nos qui supra Ptholomeus Episcopus prehabito super toto processu cause predicte plurium utriusque Juris profexorum et aliorum praticorum plena cum deliberatione consilio diligenti quia vidimas et perpeudimus omnia que continentur la licteris et Capitulis superlus Annotatis, et maxime notorium seu notoria de quibus premissa Capitula facinnt mentionem per predictos testes printlegia et confessionem predicti Mathei lu Judicio factam plenissime fore probata probatum est etiam quod Actores fautores et participes excessuum predictorum quos generaliter ad Inductionem eorum alij homines de olibano sequij sunt et seguntur fuerunt et sunt Petrus de habinent Rogerius de habinend Guillelmus de spensa. petrus marrus Johannes Judieis Johannis. Johannes Judicis petri. Matheus piczutus sikenulfus - Gilius Cafarus qui dicitur de floresia Damianus Caval. . Thomasius ferrarius Judex Johannes de grano qui dicitur de diano. Matheus vitellus. Judex Andreas de Cunso et Rogerius de spensa de Olibano non obstantibus nel obniantibus predictis per partem aduersam predictorum Archiepiscopi et Ecclesie seu syndicl yconomi actorls et procuratoris eorum datis dictis obiatis et ailegatis que unila fuere et que per personas legitimas et ad hec habentes mandata sufficientia uou sunt data omuibus Rite paratis Xpisti nomine Iuuocato in hijs scriptis omni qua decuit sollepoitate seruata diffinitiuam sententiam proferentes predictum matheum de Carabella sindicum et procuratorem omnium et singulorum de nuiversitate predicta tam predictorum Actorum principum et fautorum quam etiam aliorum vassallorum Ecclesie prelibate pro parte eorum Conuicium et confessum et insos omnes et slugulos homines supradictos iam fautores et principes quam alios qui predicta moncana machinas et trappeta per eos taliter facta tam in domibus predictorum Mathei vitelli in casali salicti de castro predicto. et in domibus Gilii de floresia la casali ariani de codem, castro quam alibi in ipso castro destruantur et similia decetero facere non attemptent. Ac eorum oleum de omnibus oliuis eorum et possessionum et bonorum suorum fieri faciant lu moncanis machinis et trappetis archiepiscopi Ac Ecclesie predictorum. Et pro molltura earumdem oliuarum, soluant et exhibeant prefato procuratori pro parte Archiepiscopi et Ecclesie prelibate et ipsis Archieplscopo et Ecclesie unam partem de septem partibus olej quod fiet de lpsis oliuls in predictis moncanis machinis et Trappetls Ecclesie supradicte prout est actenus observatum prefato Judici Petro pro parte predictorum archiepiscopi et Ecclesle et eisdem Archiepiscopo et Ecclesie presentialiter condepnamus. Et quia sacris consonat Instituis quod santio Imperialls edocet, hoc est quod ut Calupnia, et audacia temere litigautium compescatur victus victorl in expensis legitime condepnetur, et periculum Imminet Judici contraria facientj Ideirco predictum Matheum de Carabella pro parte predictorum omnium et singulorum Ac omnes et singulos predictos ad soluendum et Restituendum predicto procuratori Archiepiscopi et Ecclesie Salernitane pró parte ipsorum Archiepiscopi et Ecclesie, et ipsis Archiepisco-

po et Ecciesie expensas quas in Causa predicta Idem archiepiscopus et prefata Ecciesia per se. et procuratores yconomos sindicos et Actores eorum. Et ipsi procuratores voonomi sindici et Actores pro parte ipsorum Archiepiscopi et Ecclesie fecerunt condepnamus. Quarum taxationem cum moderatione nostra et Juramento vtriusque partis ut Juris est faciendam nobis Integre Resernamus. Lata el pronunciata est hec sententia apud Rauciium in Episcopalj paiatio Raucliensi in presentia testium subscriptorum ad hoc vacatorum specialiter et Rogatorum Anno domini Miliesimo ducentesimo Nonagesimo die iune predicto penultimo presentis mensis Octobris quarte Indictiouis. Pontificatus domini Nicolaj pape quarti Anno tertio. Vnde ad futuram memoriam et tam predictorum Archiepiscopi, et Ecclesie quam premissi corum procuratoris Cantelam presens scriptum pupiicum exlude fieri fecimus per manus magistri Barthojomei Baraioli Canonici Raueliensis nupiici Ecclesie Raueliensis et Actorum notarij signo suo signatum NOMINIS subscriptione et sigilio pendenti munitum. Testes predicti sunt hij videlicet dominus Serglus de Judice Juris Canonici profexor Canonicus saiernitanus et Amalfitanus, dominus Nicolaus Capudscrofa de salerno Juris Ciuilis profexor. dominus Stephanus freccia primicerius abbates Jacobus de aqua. Ambrosius Sannelia presbiter. Angeius de Tedora canonicj Raueiienses presbiter paschaiis de barbara de Raueilo. Et Notarius Nicoiaus Marancia de Salerno. Quod scripsi Ego predictus Magister Bartholomens Baraioius Canonicus Rauellensis pupiicus. Ecciesie Raueilensis. et Actorum Curie predicti domini Episcopi Notarius. Qui predictis Rogatus Interfui. et meo signo signaui. Scriptum est et factum per manus mej predicti Notarij de mandalo nostri Episcopi supradicti presentibus testibus supradictis's.

Nos frater ptolomeus humilis Rauellensis Episcopus qui supra (a).

<sup>(</sup>a) Arc. III, num. 199.

## SCHIARIMENTI INTORNO A BERARDO NOMINATO NEL PRODUTTO DOCUMENTO.

XXIV. Berardo vescovo di Palestrina, di cui si discorre nel documento esposto, si fu con tutta verisimiglianza quel legato Apostolico Inviato da Niccolò quarto a fine di fregiare della regal corona di Ungheria il primogenito di Carlo II. cloè Carlo Martello, cui per la seguita morte di Ladislao senza lasclar figliuoll legittimi, e la cessione delle ragioni della regina Maria sna madre che qual sorella di Ladislao ne era la più prossima erede, fu destinata la signoria di quella regione. S. Antonino rapportando un tale avvenimento parla di un legato pontificio che coronò il nuovo re, ma non ne indica il nome o la dignità. Ecco le sue parole: « In Neapoli Rex fecit maguam solemnitatem, militem creans filium suum primogenitum vocatum Carolum Martellum; ac per legatum Papae fecit enm coronari, nec reliquerat » parlando di Ladislao « filium masculum, qui in eo regno succedere possot, nec alius erat haeres, ulsi Regina Maria uxor Caroli Regis Slcilie, et mater Caroll hujus Martelli, cui jure haereditario succedebat delnde regnum Ungariae. 3.4 p. tit. 2, cap. 6, S. 7 ». Alla omissione di s. Antonino pare, con fondate ragioni, che supplisca la prodotta scrittura. Va in essa, per fermo, la commissione fatta dal legato Berardo al vescovo di Ravello di procedere nella causa tra l'arcivescovo e gli Olevanesi contrassegnata colla data del 26 di luglio del 1290; or sapplamo che fu la coronazione di Carlo Martello eseguita in Napoli agli otto di settembre dell'anno medesimo, e possiam supporre o che esso Berardo anticipato avesse la sua venuta per altri incarichi ricevuti e da disimpegnare nel regno, o che rattrovandosi già in esso per l'esercizio della legazione gli fosse pol segnatamente conferita la facoltà di cignere il diadema al nuovo re. È da riflettersi inoltre che fu Berardo da papa Niccolò IV nella vigilla di Pentecoste dell'anno 1288, creato cardinale e vescovo di Palestrina, essendo prima vescovo di

Osimo nella Marca di Ancona per opera di Martino IV. Chimavasi Berardo Berardi, ed era nato in Cagli nel deacat di Urbino (a). Né debbe punto confondersi con quel Berardo vescovo di Sabina, autore della lettera patente nella quale si trova inserito I rampio privilegio di Pederico II, di cui si paria nel §. CXXVI della parte 2.º, mentre quest'ultimo, che chiamavasi ancora Gherardo, apparteneva alla fanuglia Bissaci di Parma e fu nell'anno 1382, li di 5 di gingno, da papa Martino IV deputato perchè si adoperasse a ricondurre la Sicilla all' abbidienza del re Carlo, da cui si era divisa per effetto del famono vepro siciliano.

## LA NARRATA DECISIONE VIEN RICONOSCIUTA E CONFERMATA SOLENNEMENTE DAL PREDETTO LEGATO APOSTOLICO.

XXV. « HONORABILA în xpisto Patri. Philippo dei gratia Archiepiscopo Salernitano Berardus miseratione diuina Episcopus Penestrinus apostolice sedis Legatus saiutem et sinceram ln domino caritatem Petitio uestra nobis exhibita continebat quod uobis olim exponentibus nobis quod licet ecclesia Salernitana in Castro olibanj ad Ipsam pertinente bactenus habuerit et haberet machinas seu montana ad oleum faeiendum in quibus homines eiusdem Castri Vassaili ejnsdem ecclesie tenebantur facere oleum et pro molitura certam partem ipsius olei eidem ecclesie exhibere nec ulius de Vassallis ipsis in codem Castro habere poterat trappetum seu machinas uel montana pro oieo faciendo ac in possessione uel quasi iuris hulusmodi ecclesia Ipsa fuisset a tempore enfus memoria non extabat tamen postgnam iter arripueratis ad sedem apostolicam ad quam summus pontifex uos personaliter citari feceral accedendi dicti Vassalli uos ol prefatam ecclesiam predicta possessione nel quasi destituere indebite molientes alia mootana machinas et trappeta temeritate propria

<sup>(</sup>a) V. it Fleuri libr. ottantesimottavo, Ş. 47 delt'ediz. di Nap. del 1717.

facere attemptarunt in vestrum et dicte ecclesie prejudicium et grauamen. Nos Venerabili Patri, a Episcopo Raueliensi nostris dedimus licteris in mandalis ut si inquisita super hi is auctoritate uostra de plano et sine strepitn iudicij diligenti ueritate rem inueniret Ita esse predictos Vassalios quod moutana machinas et trappeta predicta per eos taiter facta destruerent et similia decetero facere non presumerent ac cornm oleum fleri facerent in montanis machinis et trappetis uestris et ecclesie supradicte prout erat hactenus obseruatum monitione premissa per censuram ecclesiasticam ratione preuia coartaret Inuocato ad hoc si opus esset auxilio brachij secularis. Sane idem episcopus iu huiusmodi negotio iuxta formam predictarum licterarum nostrarum rite procedens quia sibi constitit de premissis definitiuam pro nobis et prefata ecclesia sententiam promulganit quam nostre confirmationis petistis munimine roborari. Nos igitur uestris supplicationibus inclinati sententiam ipsam sicut est iusta nec legitima prouocatione suspensa ratam et gratam habentes eam auctoritate qua fungimur confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus. Nuiii ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis infringere uei ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipoleutis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit incursurum. Datum Capue III Nouas Decembris Pontificatus domiuj Nicolaj pape illi Anno Tertio » (a).

ATTO DI COLLAZIONE DI UNA CAPPELLANIA ERETTA NEL CASALE DI AIELLO A PAVORE DI UN PRETE NATUVO DEL VILLAGGIO-MEDESIMO, E DUSSI CHE OFFRE INTORNO ALLA SUA AUTEN-TICITA'

XXVI. Dovrebbe all'anno 1292 rapportarsi la concessione e tradizione della chiesa di s. Pietro dei casale di Aiello a titolo di cappellania perpetua, dall'abbate Ruggiero detto de

<sup>(</sup>a) Arc. III, nnm. 201.

Canalibus, ecclesiastico appartenente al clero dell'arcivescovado e rettore di s. Andrea de pontellis, da cui essa chiesa di s. Pietro dipendeva, eseguita a favore del prete Palmerio cognominato grafus, nativo del villaggio suddetto. Ma il documento da cui si apprende un tai fatto presenta dei caratteri che potrebbero inspirare dei dubbi sulla sua genuinità. Vedesi in fatti contrassegnato coll' anno primo del regno di Ungheria di Carlo Martello, mentre essendone stato investito fin dagli otto di settembre del 1290, dovrebbe il settembre del 1292 (in cui la scrittura in quistione leggesi compilata) corrispondere per lo meno all' auno secondo di quella dominazione. Non hasta: - Si è accennato di sopra che il solo Carlo Il fu, essendo principe ereditario, fregiato del titolo di principe di Salerno, e che gli altri primogeniti dei nostri re e primi nel grado della successione assunsero la qualità di duchi di Calabria. Veggasi su di tale argomento fra gli altri l'avvocato Giannone nel libro 21 cap. 6 della sua Istoria civile, da cui si riferisce altresì che fra i figli di Carlo Il Tristano si fu quegli che del titolo di principe di Salerno andò decorato. Ecco adunque un altro apparente indizio della inautenticità del documento - Peraltro, in ordine a questa seconda difficoltà potrebbe dirsi, che allorquando Carlo Martello divenne erede del nostro regno in qualità di primogenito di Carlo II, era tuttavia in vigore la legge introdotta da Carlo I d'Angiò di adornare della qualità di principe di Salerno chi dovesse succedere nella dominazione. Carlo II si trovava aliora prigioniero presso Pietro d' Aragona per la famosa hattaglia data da Ruggiero di Loira ammiraglio di esso Pietro alle galee degli Angioini nel golfo di Napoli. Non ricevè quindi egli la corona del regno che ai 29 di maggio del 1289, e ciò per mano del pontefice Niccolò IV nella città di Rieti. Dopo tal epoca gli fu consentito di far ritorno nel regno per introdurvi quei cambiamenti che stimò opportuni e per il benessere dei popoli a ini soggetti e per il lustro della sua casa. Potè dunque col grado di principe di Salerno andar decorato infino altora Carlo Martello; e poichè non guari dappoi fu iunaizato a re d'Ungheria ritener potè anche l'antico titolo in seguo di onore. Arroge che troviamo bensì un figlio di Carlo II decorajo del jilolo di duca di Calabria, ma questi si fu Roberto lerzogenito, ailoraquando il primogenito era glà Insignito della dignità di re di Ungheria, ed Il secondogenilo Ludovico rinunziato avendo alle grandezze del secolo erasi aggregato allo slato ecciesiastico (a). Per riguardo a Tristano pol, settimogenito figlio di Cario I.º potrebbe dirsi che sia divenuio principe di Salerno non prima della morte di Carlo Martelio accaduia In Napoli nei 1301. Ma se con tall riflessioni sufficientemenie si dilegua il secondo dubblo, che potrem dire in ordine al primo? mi riserbo di ritornare quindi a poco su di un tal punio (b) ed ora dirò soltanto che una carta, in cui tutte ie altre note si trovano regolari, non sembra che per una sola inesattezza debba esser caratterizzata per apogrifa e supposta. Checchè ne sia, lo la renderò di pubblica ragione, lasciando all'erudito lettore la

<sup>(</sup>a) Si fi questi il famoro s, Ludovico di Tolosa, che fin dalla sun infanta di cial argomenti di asvirsa e pietà da far ben presagire qual sarobbe per riuscire in appresso. Nel 1286 fin, mitamente al soul fratelli Roberto terrogenito e Gioranni ottarogenito, invisto in ottorggio presso il re d'Aragona in vece dei re suo podre. Dopo selta nui di prigionia, posto in libertà nel 1291, pensò a compiere il voto che avera già emesso di abbarcciare l'isittuto di s. Francesco, riunucciò al dritti sagli stati paterni e ricevè gli ordini eccientici. Da Bonifacio VIII fin nel 1296 innastato ai vecoracio di Tolosa, alia qual promotione egli non acconsenti che colia conditione di soddisfare prima al vodi indossare l'abito francescano. Li che esegnito, dic' di rigilo ai governo della dicosti che esercitò con totte in virtà proprie di un vecoro relattissimo e carististerio a meraviglia. Morì a Brigaoles nel 1937 dopo sei o sette mesi di vescovado, e ia fama dei suo miracoli mosse Giovanoi XXII a canonizzario.

<sup>(</sup>b) Rapporteremo in seguito un altro documento del 1295, e plglieremo altora occasione per discutero con quaiche appoggio di ragioni la difficottà di cui ora si tratta.

facoltà di giudicare intorno al suo vero valore - « In noming domini dei eterni et Saluatoris nostri Jhesu xoisti Anno ab Incarnatione eius Millesimo ducentesimo nonagesimo secundo Et octavo Anno Caroij secundi dei gratia Jerusalem et Siciije gioriosissimi Regis ducatus Apulje et principatus Capue prouincie et forchalquerij llinstrissimi Comitis. Et primo Anno Regni domini nostri Caroli primogeniti suprascripti domini nostri Regis dei gratia Vngarie lliustrissimi Regis - Et octano Anno principatus eiusdem Magnifici principis Salerni et honoris Montis Sancti Angeli - Mense Septembris. Sexte Indictionis. Ante me Johannem caputgrassom Judicem presentibus Abbate Johanne capograsso clerico et dyacono huius salernitani archiepiscopij dopno Johanne Maren presbitero cardinali predicti archiepiscopii et Malgerio Saragnan testibus subscribendis et ad hoc specialiter rogatis - Abbas Rogerius qui dicitur de canalibus cleriens suprascripti archiepiscopij ac Rector Ecclesie Sancti Andree de ponteilis fiins quondam Guilleimi Judicis qui similiter de canalibus dictus est per connentionem pro parte suprascripte Ecclesie utiliter gerens causam et negotinm eiusdem presente Abbate Constantino pappacarbone Clerico archiepiscopii suprascripti Ac Eo Volente consenciente et ratum habente Imperpetunm Cappellaniam Tradidit et concessit presbitero paimerio qui dicitur gratus de casali ageilj filio Johannis Integram Ecclesiam sanctl petri de Casaij agelli que cum omnibus rebus suis suprascripte Ecclesie sancti Andree pieno Jure pertinet et subjecta est Cum omnibus possessionibus Juribus et obuencionibus ad Ecclesiam ipsam speciantibus Inuestiens ipsum per birretum sunm canonice de eisdem. Com omnibus ad ipsam Tradicionem et concessionem pertinentibus et cum Vice de Vijs suis. Qua ratione ut amodo et donec ipse presbiter palmerius vixit Eamdem Tradicionem et concessionem qualiter superiegitnr sua potestate teneat et dominet omnesque suas Vtilitates in ea Justa ratione faciat qualiter Voluerit et candem Ecclesiam die nocluque illuminet et officiet seu illuminare et officiare faciat

sicut decet et possessiones eiusdem Ecclesie omnes et singulas annualiter apto-tempore colat laboret et seminet seu coli seminare et laborare faciat ut decet Sic ut in meilns perficiat et non deperent. Si uero Amodo et donec ipse presbiter vixerit in Eadem Ecclesia nel domibus einsdem aliquid ad comodaudum nel reficiendum fuerit expensis ipsius presbiteri conclatur et reficiatur Justa ratione. Quicquid enim fractuum uel frugnm census uel dacionis obuentionis seu oblationis ac omne aliud quod ex eadem traditione et concessione inse presbiter amodo et douec ulxerit Juste percipere tollere uei habere potuerit totum iilud sibi habeat faciendum quod voluerit. Tantam omni Anno Amodo et donec lpse presbiter vixerit del et exoluat ipsi Rectori et successoribus suls seu partibus suprascripte Ecclesie causa cognicionis Cappellanie predicte subscriptam grani rerum et pecunie quantitatem subscriptis terminis, videlicet. In festo Beati petri de mense Junij. Et contingit lpsum Rectorem ad Ecclesiam lre prandium concedens pro se et personis sex aliis... pou lucrit Ceutum oua: Vaum bonum presuceum et quatuor bonos pullos. In festo Beate Marle de Mense Angusti Intra hanc Salernitanam Ciuitatem ad domum suam unum modium de bono grano siccato netto et. . . Justa mensura Curie mensuratum et in festo Natalis domini et pasce Resurrecionis dominice ana duo tarenos auri monete Sicilje facieudum quod voinerit. Et salno si eidem Ecclesie per aliquos xpisti fidelium aliquod altare disociouls... stabile aut aliquod aliud ad ornatum ipsius Ecclesie pertinens ob remedium delictorum eorum dicatur uel oblatum fnerit quod llind Idem presbiter ad opus losins Ecclesie studeat conseruare. Teneatur etlam Idem presbiter soluere dicto patrono anno quolibet Jura per eamdem Ecclesiam debita uel ectiam consueta. Jus uero terrarum seu possessionum predicte Ecciesie eis in allos transferre non licrat. Verum si ipse presblter amodo et donec ulxerit suprascripta omnia et eorum singula predicto Rectori et successoribus suis seu partibus suprascripte Ecclesie anualiter sicut suprascri-

ptnm est non dederit fecerit et adimpleuerit. Tunc potestatem habeant ipsi Rector et successores sui et partes suprascripte Ecclesie tradicionem et concessionem Ei auferre faciendum quod voluerint Et suprascripta omnia et singula nihilominus pro preterito tempore eis dare facere et adimplere teneatur quia sic Inter eos conuenit. Inso pero presbitero. . . Secu-Inm relinquente Tonc suprascripta traditio et concessio Irritetnr et ad potestatem suprascripti Rectoris et successorum eius sen parcium suprascripte Ecclesie renertatur faclendum anod volnerint. Vade per connentionem ipse presbiter gnadiam ipsi Rectori et successoribus suis seu partibus suprascripte Ecclesie dedit et fideinssorem ei pro lilius parte posnit semet ipsum et suprascriptum Johannem genitorem suum per cnins licentiam Jussum et mandatum suprascripta fecit. Obligantes ipsi Rectori et successoribus snis seu partibus apprascripte Ecclesie tam pro se quam subdictis omnibus et singulis ad pignorandas omnes res eorum et heredum eorum legitimas et iliegitimas sen llcltas et illicitas - Et per ipsam guadiam ipse presbiter obliganit se et suos heredes si sicht supra descriptum est non adimpleuerint suprascripta nel ex eis quicquam remonere ant contradicere presumpsoriut componere Ipsi Rectorl et successoribus suis sen partibus suprascripte Ecclesie pene nomine. Viginti angustales et sicut suprascriptum est adimplere. Qui Videlicet presbiter... tactis sacratis euangeliis sponte corporaliter Jurauit suprascripta omnia et eorum singula omni tempore rata et firma tenere et habere et contra ea aiiquatenus non venire. Renuutiaus expresse super hoc beneficio restitutionis Integrum ac omni aljo Beneficio Juris Canonici et Ciuilis ac consuetudinj scripte et non scripte editis et edendis introductis ad hoc et Introducendis quibus contra predicta nel aliquid predictorum per se aut per alium aut alios de facto uei de Jure in Judicio nel extra Judicium dicto facto nel opere Venire posset uel aliquid attentari nec uon ipsius pater et . . . . et expresse consentierunt ut in me predictum Judicem et publicum notarinm cum scirent ex certa corum scientia

predictos Judicem et notarium suos non esse, quod autem superius disturbatum est legitur quanto, scient, et quod Inter utrgulos scriptum est legitur palmerius iliud guadiam. Que omnia Ego pandufus de pandufo puplicus Saierni notarius rogguis luterfui scripti et meo signo signatu;

- \* Ego qui supra Johannes Judex
- Bgo predictus johannes marronus ecclesie salernitane presbiter cardinalis testis sum
- 🗱 Ego predictus iacobus curialis clericus testis sum
- \* Ego predictus abbas Thomas Capudgrassus testis sum
- \* Ego predictus Malgerius de Saragnano testis sum (a).

VISITA PASTORALE ESEGUITA DALL'ABCIVESCOVO FILIPPO NELLA PARTE DELLO STATO DI NOCERA DIPERDENTE DALLA SUA GIU-RISDIZIONE, E CIO' CHE IN TALE OCCASIONE OPERO' A VAN-TAGGIO DELLA MENSA.

XXVII. Nell'anno susseguente ravvisiamo Filippo occupato nella sacra visita pastorate di quella porziono della contrada di Nocera aggregata alla diocesi di Salerno. Fa in tal contingenza, che pervenne a sua nolizia che i fondi di proprietà della sua Chiesa tri esistenti tungi dai presentare una condizione prosperevole e iusinghiera, giacevano anzi in uno stato di squatilidezza ed abbandono. Conosciulo esser ciò vero, concedetie a titolo di enfluosi ad un tal Guglielmetto Ungro no-cerese e suo diocesano i fondi predetti per la durata di anni ventinore, coli Obbligo di migliorari i fornici di viti, e col peso della metà dei vino che so ne trarrebbe e di altre minori prestazioni a benefizio della sua mensa. La scrittura relativa a tal contratto fu stipulata in Nocera medesima, per mano di Tommasio notato della curia arcivescovile, e presenta i terenita come qui appresso — e Philippus miserazione

<sup>(</sup>a) Arc. III, num. 202.

diuina humilis Saiernitanus Archiepiscopus. . dilecto in xoiste filio. Guillelmetto Vngro de nuceria salernitano dyacono denoto suo. Saiutem in domino sempiternam. Dum cierum et populum castri nucerie Saiernitane dyocesis uisitaremus ex debito officij pastorajis peruenit ad nos, possessiones ecclesie Salernitane matris nostre fore quasi dissipatas et maie cultas seu destructas - Voientes de predictis pienius certificari, diligentem inquisitionem fecimus per quam Inquisitionem - ea que ad nostrum de predictis possessionibus auditum perueuerat inuenimus fore vera propter quod omni diligentia adhibita ad manus nostras proprias dictis possessionibus reuocatis legitime cogitauimus ipsas possessiones iimis iaboratoribus seu cultoribus concedere, qui ilias excoierent. Arbustarent, et fundarent ut de limo in meilus colerentur. Et quia Peccia Vna terre cum Arbusto sita in territorio dicti castri nucerie ubi proprie ad Santa maria maiure dicta quam tenuerat Johanues lachatore et confrates iuxta fines A duabus partibus via pupilce ab alia parte finis nostri Episcopij, et ab alia parte fiuis, heredum quoudam domini Johannis Vngari erat quasi destructa ipsam Terram tibi predicto Guillelmetto Vngro tuis que heredibus ad laborandum concedimus hinc ad Annos Viginti nouem. per te tuos que beredes coiendam. seminaudam. et Arbustaudam, ita quia uumquam per nos uel successores nostros Aud nomine et pro parte nostra. Ante predictum tempus Viginti nouem Annorum. A te tuis que heredibus auferatur. nisi tu tui que heredes. edificare. coiere et arbustare cessageritis, secundum Scitum, consuctudine, et dicte Terre exigentiam, tunc enim ipso facto, nobis liceat ipsam Terram ad maioris nostre ecciesie renocare et concessionem predictam tibi tuis que heredibus factam infringere taii uidelicet pacto. quod de Vino, nobis nostris que successoribus medietatem dabitis eius quod nascetur in terra predicta, quod Vinum tu tui que beredes, ad expensas uestras usque ad reijarium nostrum nucerie portari facietis et reponi in nostris Vegetibus ibidem, et quod non uiudemiabitis, neque metetis nobis no-

stris que successoribus aut baiuils nostris, ad hoc deputatis igrequisitis, et deferes tu, tui que heredes ous decem consueta et debita pro capina et Gallinam unam dabis tu, tui heredes Annis singulis pro palmentatico. Iusuper dabis tu tui que beredes predicto baiulo nostro comedere, secundum quod est consuetum de Victualibus nel seminibus que nasceutur iu iila. dabis tu tui que heredes in area de quinque partibus unam et paleas dabis nobis. tu. tui que beredes secundum consuetudinem dictam castri pacerie. Si nero in predictis. uel predictorum aliquo tu nel tui heredes defeceritis. Ipso facto, et iure sit preseus nostra concessio cassa, et Irrita et nuitum robur obtineat firmitatis et liceat nobis, nostris que successoribus auctoritate propria, sine decreto el sumossa curie dictam Terram reuocare. Insuper tibi tuis que heredibus. non liceat ius presentis concessionis in alium transferre, siue iocationis titulo, uenditionis at que mutationis, nel in dotem dactionis seu quouis ațio modo nobis seu nostris successoribus iuconsultis. Et si molestiam aliquam tu tui que heredes nohis seu nostris successoribus feceritis, obligas te, tuos que beredes, nobis pro parte nostre Ecclesle stipulantibus ad penam duarum Vuciarum Auri soluendam nobis, pro parte nostre ecclesie memorate. Vnde ad eternam memoriam et tui tuorum que beredum cauteiam. Presens scriptum concessionis tibi exinde fieri fecimus, per manus Thomasii puplici curle nostre notarif signo eius signatum, nostris subscriptum et sigilio pendenti munitum. Actum. nucerie. Anno domini. Millesimo, ducentesimo ponagesimo tertio Mense Madij. die Vicesima eiusdem. sexte Indictionis Apostolica sede uacaute. Quod presens concessimus scriptum, scripsi Ego predictus Thomasius curie predicti domini Archiepiscopi notarius, qui predictis omulbus interfui et meo signo signaui ».

Nos qui supra philippus salernitanus Archiepiscopus subscripsimus (a).

<sup>(</sup>a) Arc. III, num. 203,

LA CUSTODIA DEL CASTELLO DI OLEVANO, ATTRSI I TUMULTI M LE AGITAZIONI CHE AVEVANO LUGGO NEL REGNO, È DA FI-LIPPO TEMPORANEAMENTE TRASMESSA ALLE CURE DELLA RE-GIA POTESTA".

XXVIII. Si è più volte fatto paroia dei diritto e dominazione della salernitana Chiesa su io stato di Olevano. Ai di lei titolari gulndi era sottoposto il castello ivi eretto e ad essi si apparteneva la cura di custodirlo. Ma eccitatisi del tumniti e perturbazioni nel regno, e durando vivi ed animati, non si credette in circostanze i'arcivescovo Filippo di mantenerlo a proprie spese in quel modo e con quei mezzi cho la condizione dei tempi richiedeva. Prudentemente determinossi perciò di cederne, fino a che continuassero quei tempi disastrosi, la facoltà di custodirlo alla regia curia, e si rivolse a tale uopo a Cario Martello che nell'assenza del re suo padre sosteneva ii governo dei reame in grado di vicario. Accolta facilmente ia sua petizione, vennero, a nome di esso principe, spedite nel marzo del 1291 colla data di Napoli delle lettere patenti che valessero di cauteia e di titojo alla Chiesa predetta per riotteuere, cessati i commovimenti, i diritti cho cedeva temporaneamente. Rattrovandosi il re in Roma approvò e ratificò queilo che erasi su taie oggetto stabilito, e nel marzo del 1295 emanò l'atto seguente - « Karolus secundus dei gratia Jerusaiem et Sicilie Ren ducatus apulie principatus Capue prouincie et forcalquerii Comes - Tenore presentium notum facimus Vniuersis presentes licteras inspecturis quod per Venerabilem in xoisto Patrem Philippum Salernitanum Archiepiscopum fidelem nostrum fuerunt in nostra Curia presentate quedam patentes littere Karoli primogeniti nostri dei grația Regis Vngarie principis Saiernitani ac honoris Montis Santi Angeil domini et in Regno Sicilie Vicarii generalis facte olim. XII.º Mensis Martii Iiii.º Indictionis nuper preterite antequam dictl Regni Vngarie titulum susciperet munite Sigillo Vicarie Regni nostri Sicilie quant tune similiter de Mandato nostro

gerebat quarum tenor per omnia talis erat. Karolus Illustris Jerusalem et Sicilie Regis primogenitus Princeps Salernitanus et honoris montis sancti Angeli dominus ac eius in Reguo Sicilie Vicarius generalis - Notum facimus Vniversis quod Venerabilis Pater dominus phylippus Saleruitanus Archiepiscopus. Attendens quod custodia Castri Olibani quod est sue Salernitane Ecclesie erat et est eiusdem ecclesie sumptuosa anod quia per eum Castrum insum ad presens propier expensarum defectum non poterat debita et necessaria diligentia custodire apud nos institit ut Castrum ipsum custodiendum per Regiam Curiam sub expensis ipsius Curie durante presentis turbationis tempore recipj sub custodia eiusdem curie mandaremus. Nos itaque consideratis situ et condictionibus dicti Castri quod proximum fore dinoscitur inimicorum constibus in pronincia Principatus uidentes Regis Curie regiisque fidelibus illarum partium ad reipuplice lustrum necessario expedire quod dictum Castrum custodiatur ad preseus per Curiam cum omni uigilantia et cantela cum per enudem Archiepiscopum propter expensas multiplices quas ipsius custodia exigebat non poterat nunc diligenter prout presentis temporis qualitas exigit custodiri - Castrum ipsum ad instantiam ipsius Archiepiscopi sub custodia curie recipi fecimus custodiendum per Curiam ad expensas ipsius Curie huiusmodi Regni turbatione durante. Ita tamen quod Casteilanus et seruientes qui in Castro ipso quo Maudato Curie morabuntur ipsius Castri Custodiam tautum gerant et de redditibus et pronentibus alijsque et Juribus insius Ecclesie debitis a Vassallis ipsius Ecclesie morantibus in tenimento seu circuita dicti Castri et de ipsis etiam vassailis se nuliatenus intromittaut. Ideoque ad cautelam ipsius ecclesie presentium tenore recognoscimus et fatemur premissa omuia et siugula uera esse ac promittimus pro parte Regie curie quod curia ipsa sedata turbatione predicta, restituet eidem Archiepiscopo aut successoribus suis, pro eadem ecciesia Castrum ipsum cum Armis existentibus in codem, statutis per nos ad hoc per eundem Archiepiscopum uel suum

nuntium assignandis de quorum aliarumque munitionum que inibi remanebunt assignatione et receptione fieri noiumus duo pupiica consimilia Instrumenta continentia quantitatem et qualitatem ipsorum particulariter et distincte, unum uideiicet penes Curiam, et aliud penes camdem ecclesiam conseruanda. frumentum autem quod inuenietur ibidem in ea quamtitate et qualitate in quibus ipsi curie assignabitur restituetur per eandem Curiam eidem ecciesie neapoiitane uei saiernitane, et quia idem Archiepiscopus quandam quamtitatem vinj necessariam sjbi sueque familie pro tempore more trabende inibi per eumdem repoul fecisse se asseruit piacet nobis quod idem Archiepiscopus uinum et uegetes de predicto Castro faciat extrahj et quo piacuerit sibi transferri, dimissis in Castro ipso aliquibus uegetibus et aiiqua quamtitate uinj pro seruientibus dicti Castri. Vinum uero alieque munitiones que in Castro ipso per eumdem Archiepiscopum dimittentur extimabuntur per probos uiros hine in communiter eligendos, et insorum unior de decima in qua Saiernitana Ecciesia tenetur pro Regni defensioue domino patri nostro. per regiam Curiam deducet. Vegetes insuper que inibi remanebunt restituentur per Curiam tempore restitutionis Castri predicte ecciesie memorate In cuius rei testimonium ad cautelam eiusdem Saiernitane ecciesie presentes litteras nostras sibi exinde fieri fecimus, nostri Sigliij inpressione munitas. Datum Neapoii Anno domini M.º CC. XCI. die. XII. Mensis Martii, IIII.4 Indictione Itaque prescripta omnia per predictum primogenitum nostrum facta, et Archiepiscopo predicto pro parte ecciesie Saiernitane premissa grata habentes et rata ea omnia et singula quarum acla et premissa sunt, et in prescriptis litteris continentur, ex cuncta scientia confirmamus et approbamus bene et utiliter fore facta, prefato Archiepiscopo dicte ecciesie nomine - tenore presentium promittentes ea omnia et singuia firmiter observare attendere et conplere In cuius rei testimonium et predicti Archiepiscopi et ecclesie sue cauteiam presentes litteras fieri et pendenti Sigilio Maiestatis nostre Juximus comuniri Datum Rome per Bartholomeum de Capua Milltem Regnl Sicilie prothonotarium et Magne nostre Curle Magnum Rationalem Anno dominj Millesimo. CC.\* XCV. die. Vl.\* Mensis Martij. VIII.\* Indictione Regnorum nostrorum Anno Vadecimo » (a).

DUBBIO CHE OFFRE L'ALLEGATO DOCUMENTO IN ORDINE ALLA SUA AUTENTICITÀ.

XXIX. I tumulti e le agitazioni di cui si parla nel testè prodotto documento furono senza dubblo quelli che cagionati vennero dalla ribellione della Sicilia alla sovranità degli Angloini, ribellione che produsse non piccolo rimbombamento nelle provincie di qua del Faro, soprattutto dopo la priglonia di Carlo Il accaduta nel 1284 e la seguita morte del padre che avvenne l'anno appresso. Alle mosse di quei di dentro sempre incostanti ed avidi di novità si aggiugnevano i nemici esterni cioè i Siciliani e gli Aragonesi, formidabilmente armati a danno della casa di Provenza; ed in tali pericoli trovossi allora il regno che il sommo pontefice Martino IV dava subito a bait di esso Gherardo cardinal di Parma legato apostolico e il conte di Artois onde aiutassero l'infelice principessa Maria moglie dl Cario II nel governo, ed avessero cura di Cario Martello primogenito che non aveva più di tredici anni. Ma eccocì in mezzo ad un bel ginepralo; sì asserisce nel documento in parola che nei marzo del 1291. quando Cario Mariello spediva le lettere patenti per la cautela e sicurezza dell'arcivescovo, non aveva egli assunto benanco il titolo di re di Ungheria « antequam dicti regul Ungarlae titulum susciperet » or in qual modo può ciò conciliarsi con quanto affermano tutti gli storici ed annalisti che discorrono di tale avvenimento, mentre il fissano appunto nei settembre del 1290, secondochè si è anche da noi accennato di sopra? Risguarderemo forse come falso e suppositi-

<sup>(</sup>a) Arc. III, num. 200.

zio il documento? Non mi pare: tutte le altre uote sono esatte, ed anche il dotto scrittore dell'italia sacra quantunque non lo produca, ne fa cenno però e lo suppone antentico. Ecco le sue parole: « Huic Praesuli, parlando di Filippo, Carolus Siciliae Rex anno 1295 privilegium exhibuit. quo ratas habet, et confirmat Caroll primogeniti sul literas eas ad verbum inserendo, per quas ipse Caroius narrat Phllippum Archiepiscopum, Regiae Curine Castrum Olibani, dnrante bello custodiendum ejusdem Curiae sumptibus tradidisse, ideoque praefecto custodiae mandat, dum castrum custodit, Archiepiscopum super juribus tam subditorum, quam terrarum Olibani, ac montis Corbini, molestari ne sinat, et permittat illud integris rebus restituere. Alio privilegio insuper Romae codem anno edito Caroius Ii rex indemnitatem custodiae Castrorum Olibani, et montis Corbini, dnm bella geruntur promittit, atque illud Salernitanae Ecclesiae Phiilppo Archiepiscopo, ac successoribus restituere ». Non potrebbe esser forse avvenuto che per i cambiamenti occorsi. nel tempo istesso della cororazione di Carlo in Ungheria. dove alcuni potenti baroni proclamarono re Andrea ili congiunto in linea trasversale col re defunto, non si credette allora cosa prudente che se ne arrogasse il titolo, e che assunse poi l'anno appresso per essersi le circostanze maggiormente convertite in suo favore? potrebbe questo, potrebbe qualche altro motivo essere occorso in tal faccenda. Ma come conoscere se veramente così sia ella seguita? basta forse questo sol documento o anche l'altro del 1292 a rendercene sicuri?... io quì mi arresto, e desidero che da qualche valente erndito si imprenda a sciorre un tal dubbio da cui per deficienza di più fondate pruove non mi trovo io nella circostanza di svilupparmi agevolmente.





Da un quadro esistente nol monistero di S. Michele Ascangelo di Salerno

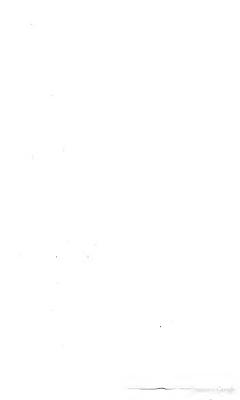

LETTERA APOSTOLICA DI BONIFACIO VIII, COLLA QUALE CONCEDE A GIUVANNA, FIGILIA DEL PANOSO GIOVANNI DI PROCIDA E RELIGIOSA DEL MONISTERO DI S. SPIRITO, LA PAGOLTA' DI TRASFERIRSI IN ALTRA CASA RELIGIOSA CON INTRODURVI L'IN-STIUTO DI S. CIILARA

XXX. Era già passalo a miglior vita Niccolo IV fin dall'aprilo dell'anno 1992, e Celestino V che nel giagno del 1924 era stato innatizato a di lui successore si era sponianeamento dimesso dopo alcuni mesi di pontificato. Laonde copriva l'ecectos osglio di Pietro Benedetto Gaetano col nome di Bonifazio VIII, eletto nella vigilia del santo Nalale dell'anno saddelto e coronato nel giorno 16 di gennaio dell'anno seguenie (1995), quando il fannoso Giovanni di Procida sutror principatissimo della sottrazione della Sicilia all'abbidienza degli Angioni e del passaggio di quel regno al dominio degli Aragonesi (a), avanzò domanda al medesimo supremo ge-

(a) Dai 1982, epoca della introduzione del dominio degli Aragoneai nella ilstilia infino all'anno 1995, fu Giovanni miolatrio operosiaziono di que're e consigliere infinentiaziono degli atti del Ioro gonorio revero: ma sul cede del 1935, essendosi Giocomo d'Aragona plegato al le insinuazioni di papa Bonifacio di cedere il Scitita agii fanti golicii, Pederico che in assenza del frastello Giacomo governava quella regione, a malgrado de ientativi mossigli dal papa per determinacio a non opporta alla detta erstituzione, avendolo a quest'oggetto (accompagnato da Giovannii e da Ruggiero di Liora) (1), fatto venite.

(1) Che l'andata di questi due ministri della corte di Sicilia a Villetti, per idi occompagnare i finante don Piderico, sia stata effetto di sepresso imito del ponefico medicino, risulta a chiare note dalla tettera della destaro in data del di 27 febriario 1295— Eccone te parole. Noterrae anten voluntate estititi, quodi into quem accievari desideramue, adeenta, Johannem de Procidia, Rogerium de Lauria, et muscios supradictos, en onnaulta ettam probos vivos de Siciliae partibus oriundos, co plemus et sufficiens mandatum haben tea domnia et inquila, quem espositum contingere disposecuture, tec un habere nos omittas: ut illis praesentibus in praedicto negotio utiliste et efficicate, fuverte domnio, proceedular ».

nella città di Velietri dove ebbe luogo l'abboccamento, lungi dall'aderire al desiderio del pontefice, ritornato la Sicilia ne fu proclamato re, ricevendo nel di 25 di marzo dell'anno seguente, nel qual giorno cadde la solennità della Pasqua, il regal diadema nella cattedrale ill Palermo. A' consigli e maneggi di Giovanni fu principalmente attribulto questo clamoroso avvenimento, che rendeva frustrance tutte le promesse del re Giacomo e le speranze del papa. El fu egli, di fatti, che non appena assienzato dalla risposta degli ambasciatori mandati da Siciliani al re Giacomo della di costui decisa volontà di dismettersi del dominio di quell'isola a favore dell'angiotno, corse unitamente a Manfredi di Chiaromonte ed a Matteo di Termini nella città di Palermo, e prescutatisi a Federico il persuasero a convocare senza perdita di tempo un generale parlamento, da cui attesa la disposizione degli animi abborrenti dal governo de Francesi verrebbe infallibilmente dichiarato re, come realmente avvenne-Ma qual ricompensa ottenne Giovanni per tanto suo zelo spiegato per la causa degli Aragonesi? Per intrighi di corte si vide deposto dall'uffizio di gran cancelliere venendo eletto in sua vece Corrado Lancia, e riguardato dal pontefice qual ostacolo principale all'esecuzione del trattato col re Giacomo, fu, come afferma il Rainaldo (1), costretto dal medesimo di allontanarsi dalla Sicilia. Roma il rivide quiudi tra le sue mure, al seguito di Costanza madre de'due re, e di Jolanda loro sorella destinata in moglie a Roberto terzogenito di Carlo e duca di Calabria, ed lvl rimasto dopo la conchlusione delle nozze, dava nell'anno 1299 termine a' lunghi e travagliati suoi giorni - Chi avesse pol enriosità di conoscere gli esimi pregle qualità di un personaggio cotanto celebre e del vero carattere che e'spiegò in tutto il tempo della sua vita pubblica, legga ll-terzo volume della non mai abbastanza commendabile opera dell'eruditissimo Cav. De Renzi sull'Istoria della scuola della medicina salernitana, ove dono di aver reso di pubblica ragione il trattato pria inedito delle massime morali di quel grande nomo, e ch'esiste manoscritto nella biblioteca di Parigi, piglia occasione di giustificarlo da tutte le Impu-

(1) « Purro in suspicionem ( Papae) adductus est Joannes Procida, ne qui furvat annium molorum incentor... ad pontificis voluntatem non flecteretur, seel potius contra, Siculos exasperare videreture quare postea a Bonifacio insula execulere justus est ».

me di lui (a) e ch'era già ascritta tra il numero delle retigiose del monistero di s. Spirilo, di cui si è parlato a suo luogo, fosse trasferita in compagnia di allre claustrali che volessero imitare l'esempio della stessa in un altro monistero ereflo in Salerno, sotto il titolo di s. Lorenzo del monte Saternitano. Si apparleneva allora quest'ultima casa religiosa all' ordine di s. Benedetto; ma giaceva in tate stato di squallidezza e desolazione tanto sotto il rapporto spiriluale che materiale, da minacciare una prossima e totale dissoluzione e rovina. Il disegno della figlia di Giovanni pertanto era non solo di rimetterlo in una condizione di comoda abitazione religiosa con farvi tutte te opportune e convenevoli rlparazioni, ma d'introdurvi la regola di s. Chiara da lei professata nel monistero di s. Spirito, desiderando perciò che rimanesse libero ed immune da qualunque giurisdizione degli abbati di Montecasino a' quali trovavasi sottoposto. In qual modo abbia il pontefice accolta una siffatta pia domanda, si rende manifesto dal documento che qui metto sotto gli occhi del leggitore, e che vedesi contrassegnato coll'anno terzo del di lui governo sulla Chlesa universale -- « Bonifacius episcopus servuus seruorum del. Dilecto filio Landulfo san-

tralosi che aggravano di tiate sinistra la sun memoria, precontrando specialmente di abattere le asserzioni di C. de Cherrier ( Histofre de la lutte des Papes et des Empereus de la Maison de Sonabe, de ses causes o de ses effets. Part i 1841 - 70m. IV. Picces Justificattes N. III., pag. 524) e del conte Alexts Saint-Petest ( Histofre de la conquete de Naples par Chartes d'Anjou frere de Saint-Donts-Paris 1849, pag. 173) con mostrario, appogiato a decumenti i terfaquishi il de la ragioni solidissime, false de norremente otteaggiore al merito de alle virte del grando Saiserntano.

(a) Tre furouo i figü di Giovanni procreatigli da Paudolüna sua moglie, Tommaso, Fraucesco e Giovanna di cui si parla nel documento. Così da uu insigne manoscritto sulle ilinstri famiglie salernitane che si couerva da'signori Pluto di Salerno. cti Angell diacono Cardinali (a) Apostolicae sedis legato Salutem et apostolicam benedictionem. Dudum ex relatione dilecti fillj nobills Viri Johannis de Procida et aliorum fidedignorum accepimus quod Monasterium saucti Laurentii de monte Salernitano ordinis sancti Benedicti ad Monasterium Casinense tunc pertinens pleno inre collapsum in spiritnalibas et temporalibus existebat quodque ipsius officine ac edificia ruinam pro parte non modica minabantur. Quare prefatus Nobilis a nobis supplicater postulauit ut monasterium insum reformari de ordine sancte Clare ac dilectam in xolsto filiam Joanuam natam ipsius Nobilis de legitimo matrimonio procreatam Monialem monasterii sancti Spiritus Salernitant ordinis sancti damiani et decentem Sororum einsdem ordinis sancti damiani et aliarum etiam numerum personaram uolentium regulam ordinis sancte Clare supradicte recipere, in eodem Monasterlo institui faceremus. Nos autem predictum Monasterium sancti Laurentii salubris reformationis profectum per nostre prouidentie studium assegni cupientes ac attendentes quod per nobilis ipsius auxilinm officine et Edificia supradicta reparari et refici poterant aliaque utilia eidem Monasterio sancti Laurentij multipliciter peruenire ac propterea ipsius Nobilis supplicationibus in hac parte fanorabiliter annuere intendentes, tibi per alias nostras sub certa forma commisimus et mandauimus litteras ut prefatum Monasterium sancti Laurentij de iam dicto sancte Clare ordine per te nel per alium seu alios anctoritate nostra reformans ac illud eximens ab omni lurisdictione potestate ac dominio.. abbatis ac personarum ipsius Casinensis Monasterii et ab ipso etiam Monasterio Casinensi nec non a lege diocesana Venerabilis fratris nostri. . Archiepiscopi et dilectorum filiorum Capitali Salernitani et a potestate lurisdictione atque dominio tam ipsorum Archiepiscopi et Capituli quam alte-

<sup>(</sup>a) Il cardinale, di cut qui si parla, apparteneva alla nobile famiglia Brancaccio napoletana; fu promosso da papa Celestino V nel sabbato de'quattro tempi di settembre dell'anno 1294.

rius cuiuscumque prelati ecclesiasticeque persone ita quod nec Archiepiscopus et Capitulum autedicti neque ijdem Abbas et persone prefati Monasterii Casinensis nec alia quents persona prenominatum saucti Laurentii Monasterium utpote prorsus exemptum uel Abbatissam et Conuentum ipsius aut personas eiusdem ordinis sancte Clare futuris ibidem temporibus domino seruituras interdicere suspendere nel excomunicare unierent seu gnocumque modo niio in sepefactum Monasterium sancti Laurentij ac membra et personas ipsius potestatem uel iurisdictionem aliquam exercere et si contra forte presumptum existeret inane et irritum nuntiares dictisque Abbatisse et Connentui ac illis que in Monasterio ipso eisdem succederent auctoritate nostra concedens in consecrationem ecclesiarum seu altarium Monasterii sancti Laurentii supradicti Oleum quoque sanctnm, benedictiones Monialium, uasorum et uestium aliaque sacramenta ecclesiastica impendenda Abbatisse et Conuentui eiusdem Monasterij sancti Laurentij que forent pro tempore possent a quolibet catholico Episcopo sedis apostolice gratiam obtinente recipere predictam Johannam et Connentum decem uei duodecim Monialium quas tam prelibatus Nobilis quam Joanna prefata ducerent nominaudas dum tamen ipse id uelient sponte subire instituere procurares sub eiusdem ordinis sancte Ciare observantia perpetuo in dicto Monasterio sancti Laurentij domino seruituras eis ac iliis que iu eodem Monasterio ipsis succederent Monasterium ipsum cum omnibus suis domibus edificijs et officinis infra Salernitanam existentibus Ciuitatem in ius et proprietatem ac in usus proprios imperpetuum concedendo. Ceteri uero Prioratus, ecciesie, domus, edificia et officine quelibet, necnon grangie membra, possessiones, fura, inrisdictiones, redditus et prouentus aliaque bona que ad ipsum sancti Laurentij Monasterium pertinent sita extra Ciuitatem eandem, ac ipsorum iura et pertiuentia prefato Monasterio Casinensi remanerent illesa et integra sicut prius - Postquam uero memorata Johanua cum codem Monialium numero in

prefato Monasterio sancti Laurentii sicut predicitur statuendo esset tpsius Monasterij possessionem pacifice assecuta et tam ipsa quam Moniaies predicte regulam profexe existerent memoratam, els omnibus et singulis earumdem ut possent nouitiatus tempore profiteri qualibet constitutione seu consuctudine ipsius ordinis nel alia contraria non obstante ijberam auctoritaie nostra licentiam largireris, et posiquam in eodem sancti Laurentii Monasterio esset ordinaia clausura secundum instituta ciusdem ordinis sancte Clare prefatam Johannam preficeres in ipsins Monasterij Abbatissam, facieus sibi a suis subditis obedientiam et reuerentiam debitam exhiberi-Contradictores et rebelles per censuram ecclesiasticam appellatione postposlia compescendo. Volumus auiem quod predictum Monasterium sancti Laurentij ac Abbatissa et Congentus ac persone ipsius que forent pro tempore, subessent secundum instituta predicti ordinis seu regule sancte Clare dilecto filio nostro Matheo sancte Marie in porticu diacono Cardiuali (a) Correctori, Gubernatori et Rectori eiusdem ordinis sanete Clare a sede apostolica deputato et alijs Romane ecclesie Cardinalibus qui secundum einsdem sancte Clare regulam Correctores Gubernatores et Rectores fuerint ordinis supradicti. Verum steut einsdem Nobiits nobis patefecit assertio, auctoritate dictarum litterarum nestrarum adhoc dumtaxat in hujusmodi negotio est processum quod nidelicet eidem Johanni prefatum sancti Laureniij Monasterium assigna-

<sup>(</sup>a) Questo cardinale apparetneva alta noblie famiglia degil Orsiui ed era niqued i Niccolo III. Pa sausuno ilai digipti di protettero dei fa Minort, dopo la celebrazione dei capitolo generaie in Assisi dell'anno 1279, quando cieò a taccilinato ficialmo d'Acoti fa dato per successore nel generalato fr. Buonagrazia. A rechèreo desiderato i religiori che l'istesso portefice avesse tenuta per è la mentovata carica ad initiazione di Alessandro IV, ma avrendo egli dichiarato che per quanto avesse tenuta pare disoldiare a tal domanda, il gorerno della Chiicas universale non gli permetteva di aderirri, tutt'i roti concorcen ente la promo ad del etto un nipote.

sti. Quodque predicta Johanna cum quibusdam aliis Monialibus eiusdem sancti Damiani ordinis ac nonnullis secularibus et houestis mulieribus ad Monasterium ipsum se transtatit clausuram inibi faciendo. Cum autem predicta Johanna eiusdem Damiani reguiam abolim ut dicitur profexa fuerit ac in eius obseruantia continue uixerit sitque in ea competenter instructa et etiam informata et propterea graue sibi quam plurimum et quasi importabile redderetur si sub ordinis institutis alterius eam decetero ninere oporteret. prouidere super lioc de benignitate solita dignaremur. Nos igitur sollicita meditatione pensantes quod per auxilium prefati Nobilis ut premictitur multa poterunt peruenire utilia Monasterio sancti Laurentij supradicto, ac intendentes ipsi nobili super hoc facere gratiam speciaiem, dicte Johanne desideriis nolentes benigne annuere in hac parte prefati nobilis supplicationibus inclinati discretioni tue auctoritate presentium commictimus et mandamus, quatinus prefatum sancti Laurentii Monasterium premissis omnibus nequaquam obstautibus iuxta ipsius ordinis sancti Damiani regulam per te uei per alium seu alios reformare ac eandem Johannam in Abbatissam et Conuentum decem uel duodecim Monialium ex illis mulicribus quas ipsa iam secum asseritur assumpsisse uei alijs honestis et decentibus ac id uolentibus in Moniaies et sorores dicti Monasterij sancti Laurentij secundum prediciam reguiam sancti Damiani uirtutum Domino seruituras non postponas faciens ipsi Abbatisse a suis subditis obedientiam et reuerentiam debitam exhiberi. Contradictores per censuram ecclesiasticam appeliatione postposita compescendo. Ipsisque Abbatisse ac Monialibus Conuentui ac iliis que in Mopasterio ipso succedent. Monasterium ipsum cum omnibus suis domibus edificiis et officinis infra Salernitanam consistentibus Ciuitatem perpetuo in lus et proprietatem ac in usus proprios concedendo. Ceteri uero Prioratus, ecclesie, domus, edificia, et officine quelibet necnon Grangie, membra, possessiones iurisdictiones redditus et prouentus, aliaque bona que ad ipsum sancti Laurentii Monasterium pertinent sita extra Ciuitatem eandem ac Ipsorum iura et pertinentie prefato Monasterio Casinensi remaneant illesa et integra sicut prius. Predictum quoque Monasterium sancti Laurentij ac ipsius personas et bona presentia et futura in ius et proprietatem beati Petri et Apostolice sedis assumas ac illud eximas ab omni iurisdictione potestate atque dominio Abbatis et personarum prefati Monasteril Casinensis et ab ipso Monasterio Casinensi necuon a lege diocesana Venerabilis fratris nostri.. Archleniscopi et dilectorum filiorum Capitufi Salernitani et a polestate iurisdictione atque dominio tam ipsius ipsorum Archiepiscopi et Capituli quam cuiuslibet alterius prelati et ecclesiactice persone ita quod nec Archiepiscopus et Capitulum antedicti neque idem Abbas et persone prefati Monasterii Casinensis, nec alla queuis persona prenominatum sancti Laurenti i Monasterium utpote prorsus exemptum nel Abbatissam et Conuentum ipsius aut personas ipsius ordinis saucti Damiani futuris ibidem temporibus domino seruituras interdicere suspendere aut excommunicare naieant seu quocumque aiio modo in sepefactum Monasterium sancti Laurentii ac membra et personas ipsins potestatem uel iurisdictionem aliquam exercere, et si forsan contra presumptum extiterit irritum denunties et inane ac nullius existere firmitatis dictisque Abbatisse et Conuentui, ac illis que ipsis in Monasterio ipso succedent auctoritate nostra concedas, ut consecrationem ecclesiarum seu altarium Monasterij sancti Laurentij supradicti, Oleum sanctum, benedictionem Monialium, Vasorum et Vestium recipere possint a quolibet catholico Episcopo sedis apostolice gratiam obtinente. Concedas in super predictis Abbatisse et Couuentui et que ipsis in Monasterio ipso succedent ac ceteris personis dicti Monasterij professis et Connersis, ipsique Monasterio ut a collectis, tailijs, exactionibus, angarijs et perangarijs sint libera et exempta sicut sunt in hijs libera et exempta cetera Monasteria et persone ipsorum iu Regno Sicilie constituta sedi apostolice immediate sublecta, quodque prelibate Abbalisse et Connentus eiussem Monasterij saneti Laurentij contra molesialores et iniuriatores ipsarum possint non solum spirlitualis sed et temporatis etam anxilij brachium innilare quotiens faerit oportunum. Datum Romo Apud Sanctum Petrum Kalendis Martij Pontificatus nostri Anno tertio » (a).

COMMISSIONE DEL PREDETTO LEGATO APOSTOLICO FATTA AL VE-SCOVO DI CAPACCIO, PERCHÈ IN SUO NOME E VECE ESECUISSE. LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA TESTÈ ALLEGATA LETTERA PONTIFICIA.

XXXI. « Uenerabili in zpisto patri. (b) dei gratia Episcopo Capudaquensi - Landulfus miseratione diuina Sancti Angeii Diaconus Cardinalis apostolice Sedis Legatus salutem in domino - Nuper a Sanctissimo patre et domino nostro. domino

(a) Da un documento del grande archivio della capitale apparisce, che Giovanna di Procida Implorò ed ottenne dal re Carlo II il permesso d'inviar persone in Sicilia ad oggetto di conseguire dal sno padre mezzi e soccorsi per mandare ad effetto Il religioso suo divisamento. Io lo riporterò sulla fede ed autorità del ch. Cavaliere De Renzi, eni è dovnto il merito di averlo trascritto dall'autografo e renduto di pubblica ragione nell'opera Iodata tante volte - Eccolo « Seriptum est Guidoni de Alemanula militi Vicario Principatus etc. Supplicavit nobis Johanna de procida monialis Monasterli sancti Spiritus de Salerno ut cum in Monasterio Saucti Lanrentii de Monte situ in eadem Civitate eidem moniall ab apostolica Sede concesso hedificari intendat et super hoc implorare auxilium Johannis de procida Patris sui mittendi in Sicilia ad dictum Patrem suum pro jusius prosecutione laudabliis operis, sibi licentiam concedere dignaremus, cujus supplicationibus anupentes pia coadinvantes proposita districte tibl praecipimus quatenus nuncio monialis ejusdem dum maudato sit talis in quem non cadat suspicio per tam predictam concedas licentiam iu Sicillam transcundi prefigeus ei terminum competentem infra quem abinde revertatur. Datum Ncapoli per Magistros Rationales etc. die XII \* Septembris VIIII indictionis » (1295).

(b) Il vescovo che reggeva nell'epoca di cni si tratta la chiesa di Capaccio era seuza dubbio Giovanni, che nel 1994 era succeduto a Giberto, ed occupò la detta sede per lo spazio di anni 17.

Bonifacio papa VIII recepimus licteras la hac forma. Bonifacins etc. » Segue il tenore della intera boila addotta precedentemente: dopo di che continua il legato nel modo seguente: « Et quia executioni mandati huiusmodi alijs occupati negotiis intendere non ualemus ad presens, pateruitati uestre de qua fiduciam gerimus in domino plenlorem super premissis omnibus et singulis commictimus tenore presentium totaliter uices nostras. Datum Neapoll IIII Nonas Maji Pontificatus eiusdem Domini Bonifacij pape VIII anno tertio ».

## CONTINUAZIONE DEL LITIGIO TRA LA MENSA ARCIVESCOLILE E L'UNIVERSITA' DI OLEVANO.

XXXII. La controversia della mensa arcivescovile con l'università di Olevano, a malgrado della solenne decisione del vescovo di Raveilo, rapportata a suo iuogo (a), durava tuttavia in vigore nell'anno 1297. Si è, in fatti, osservato che per effetto di quella sentenza erano gli abitanti di Olevano astretti a demoitre le macchine da olio da essi costruite in pregiudizio de' diritti della mensa, restando tenuti a far pestare i frutti de' loro olivi da' trappeti di quest'ultima. secondochè si era praticato per lo dinanzl. Aveudo eglino ricusato di conformarvisi ed essendosi proceduto alle pene canoniche da cui erano stati minacciati in caso di disobbedienza, ne avanzarono appello presso ii iegato Berardo dal quale aveva il vescovo di Ravello ricevuta la commissione. Il legato passò a miglior vita prima del risolvimento di questo affare ed a iui successe il cardinal Landolfo; e gli Olevanesi avendo fatto ricorso a quest'ultimo, egli, avvaiendost dell'onera di Raone vescovo di Ariano (b) ch'era suo generale

<sup>(</sup>a) Pag. 67.

<sup>(</sup>b) Dall'autore dell'Italia sacra questo vescovo di Ariano è conosciuto col nome di Raino (Raynus), e di iui parlando riferisce che Arianensem regebat Ecclesiam an. 1300 quo a Capitulo Sypontiuo postulatus fuit Archiepiscopus, sed reinctante Bonifacio VIII in hac sua remansit Ecclesia ad mortem usque etc. ».

uditore, dichiarò nullo ed indebito tutto il procedimento contro di essi. Fa nell'anno saddetto, che l'arcivescovo Filippo stimandosi leso ne' suol diritti da siffatta sentenza se ne appellò al romano pontefice, e per mezzo di un tale Guidone Jancala canonico diacono della sua Chiesa fe' notificare questo sno appello al sunnominato nditor generale. Dimorava il medesimo in una casa appartenente a Niccolò d'Affiitto in Napoli, ed in detta abitazione si recò il procuratore dell'arcivescovo unitamente a cinque testimoni ed al notalo che chiamavasl Giovanni Sparella. Da costni venne registrato l'atto in un pubblico documento ed è quello che trovasi segnato ne' termini come qui appresso - « In nomine Domini amen. Anno dominice Incarnationis Millesimo ducentesimo Nonagesimo septimo - Indictione undecima - Pontificatus Sanctissimi patris et domini nostri domini Bonifacii pape Octavi Anno tertio. Mense Octubris de secundo eiusdem. Ego Johannes Sparella Civis Neapolitanus apostolica anctoritate publicus Notarius presente puplico scripto notum facio atque declaro. Quod discretus Vir. Magister Gnido Juncata Canonicus et dyaconus Cardinalis Maioris Salernitane Ecclesie procurator, yconomus. syndiens et actor ad hoe legitimus sicut dixit Reucrendi patris domini Philippi Salernitani Archiepiscopi ac Venerabilinm canonicorum Capituli Maioris Salernitane Ecclesle et eiusdem Ecclesie - Con. . . Veuerabilis patris domini Raonis Arianensis Episcopi Canssarum Regerendi patris et dominj domini Landniti sancti Augeli dvaconi Cardinalis apostolice scdis legati generalis auditoris - In mej predicci Notarij et testinm Infra nominatorum ad hoc... et rogatorum presencia, Idem magister Gnido, prefato domino Arianensi Episcopo et auditorj. quandam appellationem ostendit. legit et obtulit eidem in scriptis. Culus tenor per omnia talis est. Die secundo Mensis Octubris - Vndecime Indictionis Neapoli Coram Vobis Renerendo patre domino Raone Arianonsi Episcopo. Causarum Sanctissimi patris et domini domini Landulfi sancti Angeli dyaconj Cardinalis apostolice sedis legati generali auditore Constitutus Ego Guido Juncata Canonicus et dvaconus Cardinalis maioris Salernitane Ecclesie procurator, yconomus, syndicus et actor ad hoc iegitimus Reuerendi patris domini Philippi Salernitani Archiepiscopi - ac Venerabilium uirorum Capituli maioris Salernitane ecclesie, et elusdem Ecclesie dico et propono pro parte predictorum Archiepiscopi. Capitulj et Ecclesie. Quod Vos domine Episcope et auditor asserendo quod dudum - Venerabili iu xoisto patre domino Archiepiscopo supradicto significante Bone memorie domino Berardo Episcopo penestrino tunc in Reguo Sicilje apostolice Sedis legato. quod Vuluersitas hominum de olibano Salernitane dvocesis. et quedam subscripte speciales persone Vuinersitatis eiusdem -Sibi et Ecclesie predicte cuius ipsi vassalli existunt super quibusdam macbinis et Trappetis de moiiendis olinis, nec non et Jure machinandi seu moliendi oliuas in trappetis Archiepiscopi et Ecclesie predictorum Inferebant Idem legatus bone memorie - domino Tholomeo Episcopo Rauellensi per suas sub ea forma ut dixistis dedisse dicebatur litteras iu mandatis -Vt Inquisita diligenter veritate si de plano et sine strepitu Judicij sibj constaret de Intencione Archiepiscopi memoratj. Vniversitatem et personas easdem ad demoliendas machinas et trappeta sua - nec non ad molendum oliuas suas in trappetis dicti Archiepiscopi et solvendum ei propter hoc certam quantitatem olei cohartaret, ldem uero Episcopus Juris Regulis non obtentis absque oblatione libelij, cuiuscumque lltis contestatione, ac alijs que in causis necessaria sunt omnino quantumcumque summarle procedatur in negotio ipso contra Justitiam primo ad diffinitinam contra Vulversitatem et personas predictas. Et demum quia eldem diffinitiue prout tenebantur non parebant, ad Interdicti in vuinersitatem et ad excommunicationis in singulas personas seutentiam ut dixistis dicebatur processisse. Quare pro parte Vniversitatis et predictarum personarum ad legatum eumdem extitit appellatum. Sed cum dictus iegatus quondam domino Titomasio abbati monasterii saucti Benedicti da Salerno causam appellacionis huiusmodi commisisset. Legatus ipse Antequam ad. .. processisset edictum viam extitit Vniuersitatis carnis ingressus. propter quod cause dicte remanserunt penitus Indecise. Tandem veniente predicto patre Sanctissimo Landulfo legato ad Idem Regnum cum pleno legacionis officio, per Vniuersitatem et personas lamdictas - ad eum babitus est recursus. et diu ut dixistis Inter procuratores parcium - coram auditoribus caussarum curje eiusdem domini saper appellacionibus... altercatum. Et quoniam ut dixistis periculosum erat et quodammodo videbatur absurdum, quod Vniuersitas et persone prefate huiusmodi seuteutijs teneçeutur astricte a tali processu origiuem assumebant, deliberacionem prehabito prius ut dixistis ab eisdem personis corporaliter Jurameuto recepto et tam ab ipsis quam a syndicis Vniuersitatis eiusdem - sufficenter exhibita fideiussoria caucione de taudo mandatis c. ie et satisfaciendo de omnibus quibus occasione premissa eisdem Archiepiscopo et Ecclesie Inuenti fnerunt se teneri de Jure ut dixistis Interdictum buiusmodi in Vuiuersitatem predictam ut dictum sit prolatum exigente Justicia relaxastis - ac supradictas personas in quas dicta excommunicationis sententia dicebatur lata fnisse - uestre ecclesie forma absoluistis, non attento quod re uera processum predictarum Relaxacionis Interdicti - et absolucionis ab excommunicacionis seutentia - absente nou per contumaciam Archiepiscopo supradicto el partibus ecclesie et capitulj memoratj - ac nullo servato Juris ordine nec obseruata Justicia pro vestre voluntatis arbitrio Indebite et ex abrupto fecistis. uon actento etiam. quod pro parte dictorum Archiepiscopi et ecclesie contra predictas Vniuersitatem et singulares personas - per personam legitimam aput acta dicte curie Ingeniebatur exceptum quod dicte tenebantar casse et irrite nunciari, et sique erant, remedio appellacionis Infringi, cum insi sicut dicebatur a dicto Episcopo ad predictum legatum antequam per ipsnm Episcopum late fuissent sententie supradicte non erant nulle pronunciande nec etiam Relaxande ex co quod late erant in Vniuersitatem predictam seu dictam terram Olibani et quemlibet specialium predictorum tamonam fauctorum et principalium sceleris pro manifesta offensa per Episcopum supradictum. Que manifesta offensa Infra scriptum terminnm fuit tuuc iegitlme probata per procuratorem iegltimum Archiepiscopi et ecclesie predictorum. Quibus non actentis dictam manifestam offensam non esse probatam pronunciastis. et predictam sic Iniuste fecistis. die Vicesimo tertio mensis Septembris primo poterit. Non obstante quod predicte Vuiuersitas et persone diciam appellacionem quam factam esse dicebat non fuerit infra debita tempora proseguta. De quibus Ego qui supra Guido Juncata nomine quo supra senciens me propler predictorum Archieniscopi Ecclesie et capituli - et ipsos Archiepiscopum. Ecclesiam et capitulum de predictis. per vos domine Episcope et auditor Indebite et coutra Justiciam agravatos predictum vestrum processum codem nomine quo supra dico et propono ipso Jure penitus esse nullum, et causas nullitatis ipsius in Romana curia coram domino summo pontifice et deputando seu deputandis ab ipso Auditoribus suo loco et tempore dicere sum paratus. Et Nichliominus si predictus vester processus est aliquis - exinde Infra debita tempora nomine et pro parte quo supra ad Sanctissimum patrem et dominum dominum Bonifacium papam Octauum et sedem apostolicam In hijs scriptis appelio et Instanter apostolos peto. Suppouens me pro parte predictorum Archiepiscopi Ecclesie et Capitulj Ratificantis omnia et siugula acta et obienta per predictum Archiepiscopum in premissis pro parte sua et dicte ecclesie in qua fuit et est Capitulum supradictum, et ipsos Archiepiscopum Ecclesiam et capitulum sub protectione predictorum summi pontificis atque sedis predicte pero speciales persone sunt hec. Videlicet Judex Andreas de cousa. Damiauus dictus cauailerus. Guillelmus de speusa. Judex Johannes de dyano Johannes filius eius. Johannes Judicis petri. Gilius dictus caffarus. Gisinulfus de Saporata. Thomas ferrarlus. Matheus piczutus. Riccardus de abenente. Matheus dictus Vitillus, et Petrus marrus de dicta terra olibanj. Actum Neapoli ia domibus Nicolaj de aflicio. Scalenisi sitti in contrala portenone quas detime marcus hospitator. In quibus hospitatus est dominus Episcopus et auditor predictus presentibus Nobilibus et discretis Viris domino Fetro brancacio dicto brief militi de platea Nijol Neapolitano. Johanne fabano de Amalifa. Abbate Riccardo mattia et Notario Matheo manguana de Salerno. Ac Religioso Viro fracto Johanne dicto lista de suro de Ebulo ordinis sancti Benedlej, testibus ad hos specialiter vocatis atque rogatis.

Et Ego predictus Johannes Sparella Carle Nespolitane aposiolica antoritate pupilicus Notarius, predicte appellacioni facte et oblate domino Episcopo et auditori predicto per magistram Guidonem Jancata predictam presens Interfui una com testibus supradicis. et ca omnia Rogatus Seripis, et in hac pupilica forma. Redegi prott superius est expressum. ad cautelam ipsius magistri Guidoois. ac Archiepiscopi. Ecclesie et Capitali predictorum. Ipsaque moc consaeto signo signuaj s (o.)

MORTE DELL'ARCIVESCOVO FILIPIO, A CUI SUCCEDE GUGLIELMO
DA GODORIO.

XXXIII. Mori Filippo arcivescovo nell'anno 1297. Erroneamente dal Mosca viere confusco on Filippo Minutolo pressio della metropolitane chiesa di Napoli, cessato di vivere nel 1301, e tumnato in un magnifico sarcofago cretto nella cappella gentilizia di sua famiglia sita nella cattedrale di essa città. Per altro, dall'antico catalogo dei sacri pastori salernitani, letto et allegia o a questo proposito da Bartolomeo Chiocarello, si apprende che anche il nostro Filippo ai apparteneva alla nobile fimulglia Minutolo nopoletana: e Tuti, dieci nafut csso scrittore, et alius Philippus Minutalus, patricius partiter Nespoltanus, Saleri l'Archipisteous, qui due codem ferro repopiltanus, Saleri l'Archipisteous, qui due codem

<sup>(</sup>a) Arc. III, num. 204.

me tempore clarult, ut ex eius ecclesiae antistitum catalogo comperimus, cul quidem Salernitano Archiepiscopo perperam aliqui tribuunt inscriptionem sepulchri a nobis superius relatam (a), quamvis enim in elus inscriptione uon exprimatur quis Philippus Minutulus fuerit, Neapolitanus ne, an Salernitanus Archieniscopus, attamen omuls ratio suadet, et compellit nos ad credendum Neapolitanum fuisse antistltem, quod firma etiam traditione comperlmus, atque ex actis visitationis metropolitanae ecclesiae anni 1580 constat etc. » (b). Che se pol si domandi come sia avvenuto che meutre egli apparteneva a famiglia patrizla napoletana sl travasse investito della qualità di canonico di Salerno all'epoca del suo inualzamento ad arcivescovo di questa metropoli? a questa difficoltà non siam nel caso di rispondere, mentre nè il Chioccarello nè altro scrittore che slaci finora caduto sotto gli occhi somministra alcun indizio a farlo con qualche apparenza di vero conoscere. Che però lasciando la cosa nella sua incertezza, rivolgeremo tosto la nostra attenzione sul soggetto che coprì il seggio rimasto vacante per la di lul morte - Pietro caucelllere di Carlo re di Napoli si fu colui appunto che eletto si vide dapprima ad occuparlo; ma avendo egli ricusato di accouscuttre alla nomina fatta nella di lul persona, venne quindi scelto Guglielmo da Godorio cancelliere di Roberto duca di Calabria. L' una e l'altra elexione pertanto fu fatta per autorità di Bonlfacio VIII, cui piacque di riservaria per questa volta a se medesimo, con dichiarare nullo e frustraneo qualunque procedimento avesse luogo intorno a ciò da parte del capitolo al quale si apparteneva per diritto ordinario la nomina de'suol arcivescevi, come si è avuto motivo di rile-

<sup>(</sup>a) Eccola: Magnaniers, constans, predens, pranque serenus, philippes prassu, morem duledine pilnus minutules, patriale dalus, et flos alta propago, mic silet, patriale dalus, et flos alta propago, mic silet, mic tesitur, jacet nic propitis inago.

(b) a autistium praeclat, Neapolii, eccl. catalogus > pog. 189.

vare da parecchi esempi apportati antecedentemente. In prova pol di siffatte asserzioni esiste la lettera apostolica del predetto supremo gerarca, spedita per l'oggetto dalla città di Rieti e contrassegnata coll'anno quarto del suo pontificato. È la seguente - « Bonifacius episcopus seruus seruorum del. Dilectis filiis Vuluersis Vassallis ecclesie Salernitane Salutem et a postolicam benedictionem. Summi prouldentia principis cuius Ineffabilis potentie magnitudo celestia pariter et terrena disponit - ordinat et gubernat sublimi culminis apostolici solio licet immeriti presidentes ad uniuersas orbis ecclesias presertim Cathedralibus titulis insignitas aciem considerationis extendimus et de ipsarum statu propensioribus studijs cogitamus. opem et operam impendendo sollicitam et apostolici fauoris auxi-·lium adhibendo ut cum illas contingit pastoris gubernatione destitui eis ne prohec uacationis experiantur incomoda dispendijs pregrauentur. per nostram curiosam solertiam pulsis procul obstaculis et impedimentis quibuslibet eminus relegatis celeris proulsionis et utilis uotiua celebritas iliucescat. Dudum siquidem saleruitana ecclesia per obitum bone memorle Philippl Saleruitani Archiepiscopi pastoris solatio destituta nos intendentes soliicite prout ad nostrum spectat officium ad prouisionem salubrem et celerem ipsius ecclesie ne itlam diutine uacationis damna contingeret experiri ecclesiam ipsam a die sue nacationis huiusmodi ordinationi et pronisioni apostolice sedis et nostre ea uice auctoritate apostolica duxerimus resernandam. Decernentes ex tunc irritum et inane si secus de dicta ecclesia contra huiusmodi reservationis nostre tenorem scienter uel Ignoranter a quoquam contingeret attemptari. Et tandem ad personam dilectj Magistri Petri Cancellarij Carissimi în xpisto filij nostri Caroli Sicilie Regis Illustris - attente considerationis Intuitum dirigentes - de ipso eidem Salcruitane ecclesie de fratrum uostrorum consilio et apostolice plenitudine potestatis duximus prouidendum, eumque ipsi ecclesie in Archiepiscopum prefecimus et pastorem - curam et administrationem illius sibl spiritualiter et temporaliter commit-

tendo. Sed postmodum eodem tempore provisionem buiusmodi de se factam acceptare seu recipere recusante Nos eiusdem ecciesie quam speciali affectione prosequimur... dispendiis intendentes et considerantes, . probitatis merita grandia quibus prout habet fama laudabilis et multorum fidedigna profitetur assertio - dijectus filius Magister Guillelmus de Godorio canonicus Caturcensis Cancellarius dilecti filij. . . . Viri Roberti Ducis Calabrie Electus Salernitanus noscitur insiguitus - cum in eo litterarum scientia - ejegantia morum con. . . honestas - discretionis industria et aliarum. . . . uirtutum dona concurrant de ipso Magistro Guillelmo predicte Salernitane ecclesie de fratrum predictorum consilio et eiusdem potestatis plenitudine duximus prouidendum ipsumque illi prefecimus in Archiepiscopum et Pastorem - curam et administrationem ipsius - eidem Electo in spiritualibus et temporalibus committendo habita fiducia quod dirigente domino Actus suos prelibata ecclesia per eiusdem Eiecti circumspectionis industriam dirigetur prospere in utrisque. Quocirca discretioni uestre per Apostolica scripta mandamus quatinus, eundem Eiecturn deuote recipientes et honeste. . . eius salubribus mandatis et monitis utiliter intendatis et prestan. . . . consueta exhibere seruitia et de juribus ac redditlbus sibi debitis - eidem respondere curetis ita quod ipse in uobis deuotionis filios reperisse letetur. . . gratiosum. Alloquin sententiam sine penam quam ipse propter hoc temporaliter et spiritualiter rite tulerit seu statuerit in rebelles ratam habebimus et faciemus auctore domino usque ad sanctionem condignam inuiolabiliter obseruari. Datum Reate V Nonas Octobris Pontificatus nostri Anno Quarto » (a).

<sup>(</sup>a) Arc. III, num. 205.

DIPLOMA DEL RE CARLO II, COL QUALE CONFERMAVA IL DRITTO DELLA CHIESA DI SALEANO DI PERCEPIRE DELLE ANNUE DE-CIME DALLA TERRA DI EBOLI.

XXXIV. Nell'aprile del 1299 non era Guglielmo fregiato ancora del sacro episcopale carattere. Perocchè in una disposizione a sne premure ed Istanze data fuori in quell'opoca da Carlo II, non con altro titolo trovasi egli qualificato che con quello di eletto salernitano. Ma diciamo dell' oggetto della medesima - La Chiesa di Salerno vautava Il legittimo diritto di percepire annualmente delle decime su di vari capi di rendita di spettanza dell'università o comnne di Eboli e de' possessori di animali di essa terra, avendolo ettenuto da' precedeuti reggitori della monarchia, i relativi privilegi de'quali non potevano in alcun modo rignardarsi come dubbl ed lucerti. Ciò non ostante, facendosi forti unegli abitanti del credito ed autorità di Filippo da Tucziaco da cui dipendevano nella qualità di lor signore fendatario, ed imitando il suo esempio, si decisero di nou più soddisfarle, opponeudo delle cavillose difficoltà all' adempimento di tal dovere. Fu aliora che l'eletto Guglieimo non sostenendo di vedere la sua Chiesa pregiudicata la si incontrastabile dritto si rivolse al re Carlo, manifestandogli Intto l'occorrente ed esibendo alla di lui real curia i titoli che appoggiavano le sue domande. Esaminati e riconosciuti per legali ed autentici, non esitò il re ad emanare i spoi ordini diretti al sunnominato feudatarlo ed a'di lni vicari, uffiziali eccelera, co'quali proibiva agli stessi di recare o far recare ulteriormente molestie alla Chiesa di Salerno, cagionando che restasse ella priva del tributo delle decime che con tanta giustizia le si dovevano. Tale si è ln breve l'oggetto ed il motivo dell'indicato documento; nè altro rimane che renderlo di pubblica ragione, il che eseguirò, trascrivendolo dalla sua pergamena esisteute nell'archivio di cui principalmente mi avvalgo nella compilazione di queste memorie - « Karolus Secundus del gratia Rex Jerusalem, et

Siciliae ducatus Apulie, et Principatus Capue, Provincie, et forcaiquerii Comes. Philippo de Tucziaco, Domino Terre Eboli; nec non Vicariis - Camerariis - Baiulis, plateariis allisque officialibus suis, in eadem terra - presentibus et futuris, fidelibus suis, gratiam suam et bonam noiuntatem. In signum Vninersalis Dominij eius qui dat omnibus omnia, ex diuina Institucione noscuntur, decime constitute, orrendum profecto, et muita censetur animaduersione plectendum, si per humanam fraudem, uei maliciam, iu reddendis eisdem, cuiusquam dilacionis dispendium - nel subtraccionis ingeritur. Sane Venerabilis Vir, Gulileimus Electus Saierultanus - Cancellarius ducis Caiabrie - primogeniti nostri - Consiliarius et famularis noster nuper nobis exposuit quod cum olim Catholici Reges Sicilie, habeutes ad Saieruitauam Ecclesiam - Intime deuocionis affectum - dederint, concesserint, et donauerint, eidem Salernitane Ecclesie, decimas Baiulationis, piatearum Tinte-et Celendre-ac de omni nutrimine animalium dominorum ipsius terre Eboli - percipiendas annis singulis - per ipsius Ecclesie presules - sicut per Priuliegia dictorum Catholicorum Regum nostre Curie presentata - euidenter apparet. Vos in reddendis et soivendis decimis losis difficultatem ostenditis - et ilias nt de Jure tenemini soluere denegatis - in animarum nestrarum dispendium et dicte Saiernitane Ecclesie Jurium non modicum detrimentum. Cumque supplicauerit super hoc sibi proopportuuo remedio prouideri - Nos pati noieutes, quod dicta Salernitaua Ecciesia - ad quam gerimus et habemus intime denocionis affectum - in suis Juribus decimarum insarum aiignatenus defraudetur fideiitati nestre ex certa nostra sciencia districte precipiendo mandamus, qualiter predictas decimas omnium dictorum Jurium - prefate Ecclesie ut producitur per Catholicos Reges concessas - annis singulis prefato Electo nel procuratori suo pro eo - nomine et pro parte dicte Saiernitane Ecclesie iuxta tenorem Prinilegiorum ipsorum soluere et exhibere curetis. Scitur quod si in soluendis decimis ipsis, difficultatem aliquam ostendetis - Nos dupium illius quantitatis

pecunie animalium aut fructuum - in culus exhibicione uel solucione defeceritis - ad quod vos ex nune nostre Carie condepnamus, nec non expensas et dapna que Idem Electus incurret propterea et ad que restituenda et reslauranda eidem uos ex nunc teneri decernimus - extorqueri a uobis - tam pro postra Curia quam pro codem Electo irremissibiliter faciemus. non obstantibus quibuscumque mandatis contrariis Vobls officialibus per eumdem Philippum factis. seu faciendis in posterum - sub quaenmque forma uerborum - per que posset decimarum ipsarum solucio uel exbibiclo - differri - diminul uel aliquatenus impediri, cum Velimus uos per eumdem Philippum - heredes seu successores suos propterea unllatenus molestari - set exinde presencium auctoritate protinus liberari: Presentes autem licteras postquam eas inspexeritis, transumpto earum ad uestri cautelam assumpto - apud prefatum Electum pro Cautela sue Ecclesie uolumus remanere. Datum Neapoli per Bartholomeum de Capua militem logothetam et Prothonotarium Regni Sicilie, anno domini, Millesimo, ducentesimo, Nonagesimo, nono die secundo Mensis Aprelis duodecime indictionis Regnorum nostrorum anno Quintodecimo » (a).

GUGLIELMO È SCELTO DAL PAPA A FAR PARTE MELLA QUALITA'
DI SUO DELBEGATO APOSTOLICO DELLA SPEDIZIONE DA DIRIGERSI CONTRA LA SICILIA, PER SOTTOMETTERLA AL POTERE
DEGLI ANGIOINI.

XXXV. Continuavano tuttavia le dissensioni fra la casa di Svevia domiuante in Napolt, e quella di Aragona divenuta signora della Sicilia. Già si è fatto conoscere di sopra (b) come Giacomo secondogenifo del re Pietro, innalzato per la morte di Affosso suo fratello a re di Aragona e di Valenza, cedendo all'energiche premare di papa Bonifacio, si fosse già

<sup>(</sup>a) Arc. III, num. 206.

<sup>(</sup>b) Nella not. (a) della pag. 97.

convenuio con Carlo di cedergli la Sicilia; ma che i Siciliani, fortemente iudignati per siffatto accordo, abbiano proclamato loró re d. Federico altro figlio di Pietro, lasciato dal suo fratello Giacomo a Inogotenente di quel regno, scegliendo più volentieri di esporsi alle più gravi calamità e pericoli di gnerre che di sottomettersi nuovamente all'abborrito governo del Francesi. Or vani riusciti essendo tutti gli altri tentativi messi in opera per vinceril e domarii, si vide papa Bonifacio ricorrere alla risoluzione di indurre Carlo di Valois fratelio del re di Francia a piombar ioro addosso alla tesla di formidabile armata. Nel settembre del 1301 era già questi penetrato nell'Italia, ed ottenuto dai pontefice in Anagni il tilolo di conte di Romagna, di capitano della Chiesa e di signore della Marca di Ancona, passò attendendo la primavera a dimorare in Toscana. Mosse di là nell'aprile dell'anno seguente, e venuto in Napoli vi trovò un numeroso navillo di grosse galee, copiosa quantità di cavalli, ed i figli di Carlo II che conginntamente a vari baroni e conti Francesi ed a molti fuorusciti guelfi ed Individui dello stato pontificio erano glà all'ordine per la partenza. Ma a tutti questi doveva anche unirsi l'eletto di Salerno, come quello che della qualità trovavasi investito di delegato pontificio per la detta spedizione. Nel giugno in fatti deil'anno suddetto fu emanata colia dala di Alagni la lettera apostolica colla quale venne a lui addossato questo onorifico incarico, ed io la riporterò ricavandola dagli annali del Rainaldo che l'ha resa di pubblica ragione - « Bonifacius episcopus servus servorum Dei, dilectis fiiis Guilielmo eiecto Salernitano, et Joanni de Camera canonico de Castro Bituricensis dioecesis salutem etc. Cam dilecti filii nobiles viri Carolus comes Audegavensis, et Robertus dux Calabriae primogenitus Caroli Siciliae Regis la Siciliae Insula contra Fridericum natum quondam Peiri olim Regis Aragonum, et Siculos, ac alios in insulam Insam rebelles in varias conlumacias et contemptus eic. progressi nuper magnifice dignoscaniur, ui rebelles ipsi ad devotionem el mandata ecclesiae reducantur, vos Illuc accessistis cun eisdem; nos de vestrae discretionis et circumspectionis indistria plenam fiduciam oblinentes, discretioni vestrae, at insulas, civitates, castra, terzas, el loca, ac rebeiles praedicia, et alias quaccumque personas quae in hoiasmodi rebeilione faeruni etc. possitis vos et quiliblet vestram, per vos vei aliam aucloritate nostra ad mandata ipas nomian nostro et ecclesiae praediciae recipere, ac omnes sententias excomanicationem, suspensionem et interdicir relaxare praestito a praedicis omnibus juramento, ac promisso per cos, quod super iis stabuni nostris et ecclesiae memoratae mandatis, et quod de cactero ad rebellionem ejasmodi non redibant. etc. Anaguiae IV id. Junii pontif, nostri anno VIII s.

XXXVI. Continuazione - Dalla lettera apostolica allegata pocanzi risulta che ali'eletto saiernitano fu dato per socio nella delegazione Giovanni di Camera canonico della diocesi di Berri. Or fu costui che si assunse la cura di notificare l'oggetto della loro andata al cappellano maggiore della chiesa di Palermo, inviandogli copia di essa pontificia lettera ed accompagnandola colle seguenti paroie: « Provido capellano majori Panormitanae Ecclesiae dilecto in Christo sibi. Joannes de Camera canonicus de Castro Bituricensis dioecesis salutem et sinceram in Domino charitatem. Discretionem vestram scire volumus quod venerabilis et discretus dominus Gnilleimns Salernitanae ecclesiae, et nos a sanctissimo patre et domino nostro domino Bonifacio, divina providentia sacrosanctae Romanae ecclesiae summo Pontifice, cum omni devotione et reverentia recepimus literas in hac forma: Bonifacius etc. » Del rimanente l'esito della Impresa non corrispose punto al disegni ed alle speranze del papa e del rege napoletano; poichè, sbarcato il Valois in Sicilia ed occupata Termoli ed altri luoghi di poca importanza, corse sopra Sciacca nella costa meridionale dell'isola che cinse di stretto assedio, quando Federico non avendo forze da poter resistere la campagna aperta ricorse all'espediente di andare or

qua or là travagliando l'armata nemica e d'impedirle i mezzi di sussistenza. Energica ed ostinata si fu pure la difesa degli assediati, talchè si vide Carlo privo di quasi tutt'i cavalieri e di gran parte dei fanti, o uccisi o morti per malattie. Pericolosissimo era Il suo stato, e bastava che Federico lo aggredisse per farlo prigioniero e dissipare totalmente i pochl ed infermi soldati che gli erano rimasti. Allora fu che pensò seriamente a trattar di pace col nemico, e coll'assenso di Roberto duca di Caiabria che trovavasi insieme con lui spedigil oratori, che disposto il trovarono ad accordarsi. Si abboccarono nel di ventiquattro di agosto, e dopo lunga discussione si convennero, che a Federico resterebbe. finchè vivesse, la Sicilia coi titolo di re di Sicilia o di Trinacria, che Carlo re di Napoli gli darebbe in moglie la sua figlia Eleonora, che il primo restituirebbe al secondo tutte le terre e contrade che possedeva ai di qua delio stretto, ed il secondo cederebbe al primo tutte le conquiste da lui fatte in Sicilia, che da ambe le parti si liberarebbero I prigionieri ecc. Il nana però, cui presentossi l'istesso Valois pregandolo a confermar la capitolazione, mostrò dapprima difficoltà a condiscendere: senouché più posajamente riflettendovi s'indusse di scrivere benignamente a Federico dichiarandogli di non poter permettere l'esecuzione dei trattato nel modo ch'era stato fatto senza manifesto pregiudizio della Chiesa; che quindi . ad oggetto di modificarne e riformarne le condizioni , inviava in Sicilia Il sunnominato eletto di Salerno e con esso Uberto eietto di Bologna e Giacomo di Pisa suo famigliare. Ouesta lettera del pontefice fu spedita nel giorno 6 di dicembre, e fra le altre espressioni conteneva le annotate qui appresso; « Praepara igitur cor ad bonum, spiritum rectum in visceribus iunova, et nostris exhortationibus ac requisitionibus, quae profecto tua commoda sapiunt, te coapta, ut cum incremento favoris et gioriae statui tuo reparatio fructuosa proveniat, iacta pax odiorum rninas impleat, et faciente pacis auctore restauret, quod amarum dissidium a longo jana tempore mutilavit. Et quia mentis nostrae proposlium in praemissis vivae vocis oraculum ciarlus et expressins exprimit. quam scriptura dilectos filios Guillelmum Salernitanum et Vbertum Bononieusem electos, ac nobilem virum Jacobum de Pisis familiarem nostrum ad le propterea providimus destinandos, quos tua nobilitas intultu mittentis devote reciplat, patienter audiat, et relata per ipsos ad terminum votivae executionis adducat. Dat. Later. VIII Id. decembris anno VIII » (a). Seguiva aitra lettera pontificia diretta a Guglielmo ed all'altro delegato; e con essa il papa commetteva loro di assolvere Federico da ogni censura in cui trovavasi incorso, ma a condizione, ch' egli fosse per sottomettersi alla di ini volontà intorno alla emendazione dei trattato: « Adlicimus, erano quindi le sue parole, et expresse subnectimus, quod si Fridericus praefatus circa reformationem jam dictae pacis nostris requisitionibus et exhortationibus, quas sibl rationabiliter facious, se finaliter non inclinet, in praefatas excomunicationis sententias ipso jure sine facto hominis relabitur » (b). In fine concedeva facoltà a' medesimi di riconciliare colla Chiesa anche I Siciliani, i Catalani e gli Aragonesi che per aver aderito al partito dei ribelli erano pure incorsi nelle canoniche pene (c). Che se poi si domandi qual estro effettivo abbia avuto tutta questa faccenda, diciamo in breve che Federico redette in apparenza a' desideri e voleri del papa, gli prestò per mezzo di suoi inviati il giuramento di vassallaggio, gli promise un annuo censo di tremila once d'oro, si obbligò di corrispondergli cento jauce ad ogni di jui richiesta, accordogli il diritto di far trasportare grani dall'isola, dichiarò di volcre interamente restituire i beni ecclesiastici e contentossi dei titolo di re di Trinacria

<sup>(</sup>a) Apnd laud, Rainald.

<sup>(</sup>b) Questa lettera è la settautesimaquarta del libro 3, V. il lodato autore degli anuali ecclesiastici.

<sup>(</sup>c) Ciò colla lettera settantesimaquinta.

in vece di quello di re di Sicilia: ma, nota Il Villani, che una lal convenzione non fu da parte sua che finta e simulata, come l'era stata quella precedentemente fatta col re Carlo.

## DIPLOMA DI CARLO II RIGUARDANTE LA FIERA DI SALERNO. EMANATO PER ISTANZA DI GUGLIELMO.

XXXVII. Una delle prime imprese dell'eletio Guglielmo, reduce dalla sua spedizione in Sicilia, si fu quella di maneggiarsi presso del re Carlo per oltenere che il tempo accordato alla celebrazione della fiera di Salerno venisse aumentato di altri giorni. Ho fatio di sopra (a) conoscere che il re Manfredi primo institutore della medesima (b) ne fissò la durala

<sup>(</sup>a) Nel 6, 416 della parte 2.º

<sup>(</sup>b) Nel luogo citato ho fatto meuzione soltanto del privilegio di cui si tratta, or preudo qui motivo di allegarlo stesamente, avendolo ricavato da un pregevoie volume manoscritto che si conserva dal cuito mio amleo d. Francesco Cerenza di questa città, e da cui ho anche desputo l'altro privilegio del re Carlo II che fa parte del testo - « Manfredus Dei Gratia Rex Siciliae. Notum quam Reges . et Principes debitum houoris applicant, titulum laudis accumulant, et exemplum suae magnificant dignitatis, dum Cinitates incolunt, et Vrbes insigniunt honoribus congruis, et prinilegijs postulantes; ex ijs quidem Ciuium adaugetur deuotio, fitque fidelium grata subiectio, et subditorum ad obsequia promptior efficitur gratitudo, ea propter notum fieri uolumus per praesens priuliegium, Vniuersis praesentibus et futuris, quod cum per Joannem de Procida dilectum soclum familiarem, ac fideiem nostrum pro parte sua, et Vuinersitatis Salerni nostrorum fidellum, Nostrae fuerit Celsitudini supplicatum, ut de nostrae liberalitatis gratia in Ciuitate nostra Salerni semei iu anno Generales Nundinas fieri concedamus, in quibus ex dinersorum conenrsibus populorum giorificetur Magnificum nomen nostrum, et Clultatis ipsius, Ciues, et Incolae honorem, ae muita exiude commoda sortiantur. Nos ad supplicationes corum, quos utpote beuemerltos, et inglier ad servitla nostra paratos libeuter audinimus, et 1]bentius exandiuimus benignius inclinati, cum Civitatem candem, utpote Provinciae speculum, et Regionis praecipuam et fidelem no-

di soli giorni otto. Avrel dovuto agglugnere che sebbeue attualmente incominci ella dal dì 21 di settembre, festa del s. Protettore, secondo il privilegio del summenzionato re esso giorno segnar ne doveva il fine e complmento, dovendo cessar collo stesso tutte le immunità e franchigie concedute ai negozianti. Or siccome da ciò proveniva, che questi ultimi per badare all'incassamento delle loro merci onde non trovarsi in pericolo di andar soggetti alle tasse e diritti di dogana, non potevano atiendere agli atti del cuito e venerazione verso del detto santo, nella solennità che si faceva in suo onore, ed in tai modo rimaneva ella priva di quella pompa e spiendore che nasce dalla frequenza di un popolo non glà distratto da moleste cure e faccende ma devoto ed osseguioso: ad oggetto di ovviare in appresso a siffatto inconveniente, Guglielmo al predetto re si rivolse, supplicandolo che con suo editto allungasse di altri giorni lo spazio assegnato per la fiera predetta affinchè il di lei termine cadesse in un di diverso dalla festa del santo patrono. Quale risultamento abbia avuta la sua petizione si fa chiaro dal documento che

strae iu omulbus Maiestati uolimus in bijs, et multis maloribus decorare, de nostrae benignitatis gratia speciali eis duximus concedendum, ut lufra mensem Septembris, sub titulo Beati Matthaei Apostoli, patrocinio inde, et meritis ipsa Ciultas conseruetur ad honorem, et fidelitatem nostram generales Nundinae annuatim octo diebus aute per totum diem festum ipsius Apostoli continue numeraudis libere, slue doghana, et omul alio Jure, quocumque nomine censeatur per Curiam nostram nullateuus exigendo, tam per ipsos clues, quam per populos undique concursiuos deheaut ulterius in foelix et bonum auspicium ordinari et manuteneri, et sub nostra securitate in perpetunm celebrari. Ad hujus autem gratiac nostrae memoriam, et robur perpetuo uallturum; presens Prinilegium per Magistrum Vitalem de Auersa Notarium et fidelem nostrum fieri, et sigilio nostrac Malestatis iussimus communici. Datum Luceriae per manus Gualterij de Oria Regnorum Hiernsalem, et Siciliae Cancellarli; Anno Domlulcae Incarnationis Millesimo, ducentesimo, quiuquegesimo uono. mense Madii Indictionis 2.° ..

segue: - « Carolus secundus Dei gratia Rex Hierusalem , Siciliae. Ducatus Apuliae, et Principatus Capuae Prouinciae. et Forcalquerij Comes. Vicarijs Principatus et Straticotis Salerni, nec non Secretis, Vice-Secretis, Cabellotis, Baiulls, Platearijs, Passagerijs, Camerarijs, Castellanis, et Officialibus huinsmodl, coeleris quacunque distinctione notantur presentes literas inspecturis tam presentibus, quam futuris fidelibus suis gratiam snam et bonam poluntatem. Ad reverentiam Dei, et Beali Matthaei Apostoll, nec non petilionem, et preces Venerabilis Virl. Magistri Gujielmi Dei Gratia Saleruitani elecli Cancellarij Ducis Calabriae primogeniti nostri Consiliarij, et familiaris nostri dilecti . Salcrnitanis Cinibus fidelibus nostris. Patentes nuper nostras concessimus literas subscriptae per omnia serlei. Carotus 2. Dei Gratia Rex Hierusalem et Siciliae etc. Tenore presentium nojum facimus, quod circa concessas ab olim usquequoque scruatas, liberas, ct immunes Nundinas generales rerum venalium in Ciuitate Salerni singulis annis in foesio Beati Matthaci Apostoli duraturas scilicet octo diebus includentibus foestum ipsum., Venerabilis Magister Gulielmus Dei Gratia Saieruitanus electus Cancellarius Ducis Calabriae primogeniti nostri dilectus Cousliiarlus, et familiaris noster asseruli, quod quia Nundinae ipsae uicis singulis in focsto dicti Apostoti desunt, et ipsorum oclo dierum praeterito tempore finiuntur; Mercalores et alij concurrentes ad Nundinas ipsas, sic ad suas sarcinolas colligendas intendunt, ne nonus superueniens sequens dies, quo dicta non habet locum immunitas, eos intercipiat inhibi pro suis quas habent mercibus, soluturos, quod ad celebritatem Apostolici foestus tam celebris non uacant accedere, nel illud at expedit nenerari, et sic ipsa celebritas ueneranda sollemnius nimis exigue frequentatur; unde fit, ut quod ob Reuerentiam praedictl Gloriosi Apostoli de Nundinis ipsis est grațiose concessum. quo magis et dignins accresceret Ciuitas ipsa compendijs, et Cathedralis ucueraretur Ecclesia, in qua bealum reconditur corpus eius, exitum habeat alium, quam optatum, sicque

pro ipsius honore Apostoli, et pro eiusdem electi supplicatione deuota in hoc oportunius prouidentes Nundinas generales easdem Ilberas siguidem, et immunes, ut olim, ultra dictos octo dies in duos alios foestum ipsum Immediate sequentes annis singulis de speciali gratia, ex nostra quidem adiectione protendimus, et beuignius ampliamus; sic ergo per baec ad ipsam uenerandam Matrem Ecclesiam Xoisti fidelium deuotio promptlor, et ad colendum foestum Apostoli praedicti celebrius cum. . . praedictae postposita magis prona. In cuius rei testimonium praesentes litteras fiert, et pendenti Maiestatis nostrae sigilto jussimus communici. Datum Neapoll per Bartolomeum de Capua Militem, Locothetam, et Proth. Regui Sicillae, Anno Domini 1303, die 20 Augusti, Primae Indictionis, Regnorum nostrorum anno 19. Vobis ergo precepimus, ut ipsarum litterarum forma diligenter attencta, praedictam immunitatis et exemptionis nundinarum ipsam gratiam circa ampliationem illarum sient, et circa prefatos dies octo pristinos, ut praefertur, observautes illesam, nibil contra iilam poenitus attencielis; praesentes autem litteras restitui uolumns praesentanti efficaciter in antea ualituras. Datum Neapoli per eundem Bartolomeum de Capua Militem, Locothetam, et Prothonotarium Regni Siciliae, Anno Domini 1303, die 21 Mensis Augusti Primae Indictionis, Regnorum nostrorum anno nonodecimo. Reg. in Cancel. Reg. in Cam. Reg. penes Magistros Ac. Adest sigilium cereum pendens ex laqueo serici rubri, et crocei coloris ».

ASSERZIONE DELL'UGHELLI IN ORDINE ALL'ANNO DELLA CONSA-CRAZIONE DI GUGLIELMO, COMBATTUTA DA UN DOCUMENTO DEL GRANDE ARCHIVIO DI NAPOLI.

XXXVIII. Volendo uniformarci all' autorità dello scrittore dell'Italia sacra, dovrem dire che nell'anno istesso della emanazione dell'allegato privilegio di Carlo relativo alla flera di Salerno, cioè nel 1303, sia stato Guglielmo da Godorio insignito del sacro carattere episcopale (a). Ma non possiamo in alcun modo aderirvi, dopo di aver conosciuto un documento del grande archivio, che mentre si appartiene all'anno 1304 (b) non con altro titolo lo contrassegna che con quello di eletto salernitano. È desso relativo al possesso dell'acqua detta dell'Anguillara che veniva da alcuni contrastato ed Impedito alla mensa, ordinandosi agli stratigoti di Salerno di difenderla in questo suo diritto con servirsi di mezzi coattivi e di sottoporre a castighi gli autori delle vessazioni e molestie, se osassero di continuarle. Ecco in qua' termini trovasi compilato ed espresso --« Scriplum est Stratigotis Salerni presenti et futuris. Venerabilis in Xoisto pater Gnillelmus Salernitanus electus Cancellarius Roberti primogenitj nostrj ducis Calabrie ac in Regno Siciliae Vicarij Generalis Consiliarlus familiaris et fidelis noster dilectus nostre nouiter exposuit Majestati quod cum Ecclesia Saleruitana iuste ac rationabiliter tenuerit et possederit hactenus et nunc teneat et possideat in territorio et pertinentijs Salerni quandam Aquam que dicitur de Anguillaria nonnulli cundem Electum et prefatam Ecclesiam Super possessione Aque predicte turbant indebite ac multipliciter inquietant. Super quo nostra provisione petita fidelitati vestre precipimus firmiter et expresse quateuus si premissa veritate nituntur, cum personis Stratigole prefatum Electum, Ecclesiam Salernitanam ac quoscumque alios corum nomine possidentes in ea possessione dicte Aque ju qua sicut inueneris ipsos esse Justi fauoris presidio manuteneas et defendas cohibiturus nihilominus prefatos turbatores et molestatores per penarum imposicionem et exactionem si inciderint iu easdem et alia

<sup>(</sup>a) Più grave si fu l'abbaglio in cui cadde il canonico Mosca, con aver fissato l'anno 1303 per quello della nomina ed elezione del prelato di cui si parta.

<sup>(</sup>b) Nel documento non si legge, per vero, t'anno dell'era volgare, in cui fu cananato, ma si indica soltanto l'indizione. Ma che all'indizione che vi si indica, cioè alla seconda, dovesse corrispondere l'anno 1309 non vi ha crudito che nol ravvisi.

Juris remedia oportuna quod a prediciis molestija et terbacionibus penitus resipiscant de quarum penarum imposicione fleri facias duo pupitca Consimila Instrumenta quorum Vuum tibi retineas et aiud cidem Electo uel procuratori suo facias assignari-Ui si contineat turbalores et molestatores condem in penas incidere memoratas exinde probatio sit in prompta Vos quoque aili puccessine foutri quandia ciunadem possessionis iusta causa duraucrit manuteneatis et fauorabiliter defendatis coodem. Presentes autem litteras post oportunam inspectionem earum restitaj uioimus presentuali pificacifer in antea ualituras. Datum Neapoli per N. f. de Raucilo etc. die IIII y Junji II Indictione ».

## DUBBIO CHE INSOBGE: SE GUGLIELMO SIA STATO MAI CONSACBATO? ED EPOCA DELLA DI LUI MORTE.

XXXIX. Dopo ciò, ragionevolmente sorge la difficoltà: se Guglielmo sia stato mai fregiato della episcopale consacrazione? L'Ugheiti nel rapportarla ail'anno 1303 non si vatse, per quanto evidentemente apparisce, che di soli argomenti negativi. Ne' registri napoletani, dic'egli, de' tempi di Carlo II, viene il medesimo rappresentato come eletto perfino all'anno 1303, e quest'anno precisamente fu il primo della di lui consacrazione e non già dell'elezione come erroneamente pretendeva il Mosca (a). Ma che avrebbe egli detto se avesse avuto conoscenza del documento allegato pocanzi? Lo avrebbe forse creduto qual pruova per ravvisare la consacrazione di rui tratta come avvenuta o nell'anno 1304 o in qualche anno susseguente? Ognuno ben vede quanto effimero e failace sarebbe stato ii suo ragionamento; e giova anzi supporre cho fatto allora accorto dell'errore che si commette guando si deducono da pruove puramente negative conseguenze affermative, si sareb-

<sup>(</sup>a) « Idem electus memoratur usque ad annum 1503 in regesto Neapolitano reglo Caroli II, quo primus annus ejas consecrationis fuit non electionis, ut male scribit Musca ».

be astenuto dal profferire alcun positivo gludizio, riguardando la cosa come incerta e dubbiosa. Questo si è appunto il caso nostro; imperocchè al documento del 1304 non abbiamo che aggingtare che sia relativo a' fatti di Gnglielmo, per poterne ricavare qualche indizio valevole a chiarire in alcun modo la difficoltà: e però ci è permesso di affermare soltanto che fino all'anno 1304 uou sia egli stato insignito del carattere eniscopale, ma che se lo abbia oppur no ricevuto in appresso ci sta del tutto ignoto. Non ci rimane adunque se non che di parlare dell'epoca della sua morte. Dal lodato autore dell'Italia sacra vien ella fissata nel 1306 dopo otto anni del di lui governo sulla Chiesa salernitana. Non abbiamo cosa da contrapporgii riguardo a questo punto, se non che l'osservazione, che dovette tal morte aver luogo piuttosto qualche tempo innanzi, val quanto dire verso gli ultimi mesi dell'anno 1305, mentre da registri del vaticano consultati ed allegati al proposito dallo scrittore medesimo costa, che il successore di Guglielmo ottenne il suo grado precisamente nel mese di gennaio del primo degli anni suddetti-

## GUIDONE DI COLOMEDIO O COLEMEDIO SUCCESSORE DI GUGLIELMO.

- M. Di questo personaggio niente altro sappiamo se non quanto un cito Ughelli, che come si è testà accennato attinse le notizie intorno a lui da registri del vaticano. Adunque limitandoci a quel che ne ha scritto esso autore, riferiamo soltanto che prima di divenire arcivescovo di Salerno era Guldono vescovo di Cambrai ne pesei bassi, che il passaggio dall'una all'altra sede acadde nei giorno 30 di gennaio dell'anno 1306 e fa operato per autorità di Clemente V, in fine che nell'istesso anno del son innaizamento alla nuova sede dette termine alla sua vita nella città di Avignone, dove allora dimorava (a).
- (a) « Guido da Colomedio vel Colemedio Italia an Gallus fuerit nescitur... ex Cameracensi Episcopo a Clemente V traductus est ad

XLI. Più copiose son le notizie che si hanno intorno a Berpardo che occupò la sede di Salerno dopo la morte di Gnidone. Imperocchè oltre a quel che ne riferisce l'autore dell'Italia sacra cioè ch'era precedentemente canonico della metropolitana chiesa di Napoli, che la sua promozione alla dignità arcivescovile ebbe luogo nel giorno 3 di giugno dell'anno 1306 e che. In fine, governò sino all'anno 1309, nitimo di sua mortal carriera; esiste un nobile documento dell'archivio della meusa, da cui si rlieva che fu egli appunto che vide posto termine alla controversia la quale si agitava da più tempo tra la Chiesa di Salerno e lo stato di Olevano. Fu di fatti, per istanza del medesimo, che il princine Roberto figlio del re Carlo II e di lui vicario generale ordinò cou suo particolar rescritto al regio giustiziere dei principato (a) di mettersi in mezzo alla riferita quistione e di procurarne la conchiusione finale. Riuscì poi questa del tutto

Saleralmana Ecolesiam anno 1306 II Kal. Febr. at comperimus ex Epitola regat. valte. fol. 169 and primit Chemenia: Non din Poulfer falt, codem anno Aveolone defunctus a. Sulle parole z Italia an Gallus foerli uevitur., così nota l'abbate Lucenno. Hune sane Gallum puto e Colomeria oppido, vulgo Colombers in Bria regione. Panca de hoc Guidone recitant Saumarthuli in Gallia Chitesa di Salerno.

<sup>(\*)</sup> Erano I ginstiacir magistrati che amministravano la giustità melle povincio. Le qualla perciò caro anche distinte col nome di giantialerati, siccome ne' tempi de' Longobardi si dicevano gastidati del gastaldi che la governavano. La loro vraigne de a tripeted dai Normanni, notto la dominazione dei quali accadde che sovenite tuta provincia era diretta da ue giantistirei, e deò che isogo anche sotto gillo Servi. Per Pederico II, che stabili dilibiti smente non dovere classona di tesa arctice che na solo, e questo sistema fu estatunacie tritanzio dagli Angioni. Il loro nome venna ne' tempi poteriori cambiato con quello di presidi. V. l'avvocato Giannone nel cap. 6 del lib. XI della sua Isi. Cit.

consentanea a' desideri dell'arcivescovo, imperocchè non appena si videro gli Olevanesi costretti a dichiarare i motivi delle ioro opposizioni davanti alia curla del giustiziere, rientrati in loro medesimi rinunziarono a qualunque ulterlore litigio, confessarono la loro dipendenza dalla Chiesa salernitana riconoscendola per lero signora e patrona, e domandarono di volersi bonariamente sottomeltere a chi la rappresentava e reggeva. Ai quale intento elessero quattro individui, commettendo agli stessi di presentarsi all'arcivescovo e di pienamente soffoporsi in nome di tulta l'università ai di lui arbilrio, volontà e risoluzione, con profestare che avrebbero per ralo e per fermo tultoció che tra esse parti vorrebbe accordato e deciso. Si è questo l'oggetto del cltato documento; non rimane che renderlo di pubblica ragione - « In Nomine Dominj Dej Eternj et Saluatoris nostri Jeshu zoisli Anno ab lucarnacione eius Millesimo Tricentesimo septimo, Regnante domino nostro Carnlo secundo, Dei gratia GloriosIssimo Rege Jerusalem et Sicilie, ducatus apulie, principatus capue, proulncle folcarquerij ac pedimonlis Jllustrissimo comile. Regnorum suorum Anno Vicesimo tercio feliciler amen. Mense februarii die quinlodecimo eiusdem, quinte Indictionis aput olibanum aute domos curie elusdem terre olibani. Nos Corradus de abinente - El Rogerius longobardus eiusdem terre Olibani Judices Nicolaus puplicus eiusdem lerre Notarius . et lestes subscripti ad hoc specialiter vocali el Rogati presenli scripto pupiico Notum facimus el lestamur, quod couteucione et controversia subortis diucius. Inter Majorem saternilanam ecclesiam, et paslores diversos ipsius, qui pro temporibus Retrohactis fuerunt in eadem ecclesia, cl ad presens tuter Reuerendum in xoisto patrem et dominum dominum Berardum Venerabilem confirmatum Electum (a) ecclesie pre-

(a) Non era egl1 adunque munito ancora dell'episcopale carattera all'epoca della compiliazione di questo documento. E quando fu che lo ricevette?— Dovrà per avventura di lui dirsi quel che si è espogio in ordine a Gaglielmo suo predecessore?... libate ex una parte et Vniuersos et singulos homines dicte terre olibanj, ecclesie predicte uaxalios ex aitera, super eo quod dicti bomines pretendebant habere debere et posse habere Montana in eorum domibus proprijs, ad molendum eorum oliuas sine aliquo Jure moliture ecclesie prelibate prestando, pro parte dicte ecclesie ex aduerso opposito quod In dicta terra olibani, et suis pertinenciis, nulli seu nullus de eadem terra, uel alius posset montana habere ad faciendum, seu molendum oliuas, propter quam ecclesia supradicia in cuius ecclesie moutants in dicta terra olibanj extantibus homines omnes et singuli de eadem terra debent molere et moli fieri eorum oliuas, septima parte oiij. Inde proueniente dicte saiernitane ecclesie tribuenda et mota exinde nouiter questione coram Viro Egregio domino iafronirdo milite, Regio Justiciario tocius principatus specialiter rescriptum excellentissimi domiui, dominj Robbertl primogeniti lilustris Jerusaiem et sicilie Regnorum ac cius In regno sicilie Vicarij generalis, eidem domino Justiciario per litteras predictas destinatum ad peticionem et Instanciam domini Eiectj prefati - ad uocem preconis Vniuersitas predicta terre olibanj supradicto die quintodecimo februarii se Vuanimiter more solito constituit, dispositura super eadem questione qualifer erat providendum in ipsa et dum eadem Vnjuersitas ad conscientiam Vestram reddita et deum habendo pre ocuiis, noliet inde contencionis subire Judicium. cum predicto domino Electo et dicta Salernitana ecclesia eius domina, et patrona, set radicitus inde uellet transire cum Ipsis, et cum denoiione totali eadem Vniuersitas, pari noto et concorditer Elegit fecit statuit, et ordinauit suos Uiros, sindicos, procuratores et nuncios specialifer Judicem deumifudulum , Ricardum de calenda , Judicem Ricardum de habinendo et petrum de madio. Concines corum de melioribus, fidentioribus, et subficientioribus Vniuersitatis Jam dicte presentis, et ouus ipsum uoluntarie subsequentes quemlibet corum Videlicet in solidum, Ita quod non sii melior condicio occupantis, et quod Vans corum Inceperit, alter nel corum alter

prosequi valeat et finire, ad presentandum se nomine et preparte diete Vniuersitatis, coram predicto domino Electo domino uostro et predictas contencionem, et controuerslam. Inter se, et eumdem dominum Electum, ac predictam salernitanam ecclesiam ortas, de montanis predictis ut supra exponitur alte et basse ponendis et submittendis pro parte et nomine Vniuersitatis prefate, arbitrio, diffinictioni et poluntati domini Electi prefatl. nec non et audiendum predictum arbitrium. diffinicionem, et uoluntatem, prout el placuerit, a domino Electo prefato - et de inde ab ipso domino Electo petendum. et reciplendum, quod pro dicta Valuersitate, siquam gratiam sibi placuerit super hijs facere Vniuersitati predicte, cum totum aliud Jus, quod dicte Vniuersitati generaliter, et specialiter spectat super cansa predicta eadem Vniuersitas commiserit per predictos suos sindicos, procuratores, et nunclos speciales cedi, et Remitti, sollepniter dicto domino electo, et sue ecclesie supradicte, contemplatione eorum dominij et honorls, et ad faciendum exinde, omnem cautelam, que previdebatur facienda - de consilio sapientum, promittens et fideiubens, dicta Vulnersilas, pro predictis suis sindicis, procuratoribus, el nuncijs specialibus, firmum, gratum, et Ratum habere, quicquid ipsi Sindici, procuratores et nuncii, proparle et nomine dicte Vniuersitatis promittent, pro se, et dicla sna salernitana ecclesia facient, et complebunt, de predletis inpredict, et quolibet corumdem. Subvootheca dicte Vnluersitatis Bonorum et cuiuslibet de Vniuersitate cadem, me supradicto Notario. Nicolao tamquam persona puplica boc ab eadem Vniuersitate, et quolibet de cadem Vniuersitate, pro parte quorum, et cuius Inter est et Inter esse poterit, ac Intererit, aput predictos Judices, et testes, Recipientessollepniter et legitime stipulanté. In quorum omnium testimonlum, et tam dieti domini electi, et predicte sue salernilane Ecclesie, quam omnium s... aliorum, quorum Inter est, et Inter esse poterit, et Inter erit, cautelam, presens puplicum Instrumentum, ex inde factum et per manus mei predicii Nicolaj puplici olibanj Notarij, Signo meo solito, Sigillis et abserptionibus, nostrum qui apra Judicum, et subscriptofum testium, qui predictis Interfuerunt, subscriptionibus Roboratum. Anno. mense: die el Indictione predicitis. Qued autem superius abressum et emendatum est legitur comite Regnorem suorem Ita alibi pron no noceat pro autentio babentur cum per me predictum Nolarium abrasum et emendatum sii non Vicio set errore anno mense die et Indictione supradictis - Quod scripsi Ego predictus Nicolaus pupilcus olibanj notarius qui supradictis Interfui Rogatus et meo signo signanj:

- \* Ego Qui superius Corradus Judex
- \* Ego Qui superius Rogerius Judex
- Bgo notarius Alferius testis sum
- ¥ Ego filippus franaseus testis sum ¥ Ego abbas laurentius testis sum
- Ego Jaconus l'ogerius testis sum
- Matheus de domna Beacina testis sum
- \* Ego Guillelmus de expensa testis sum
- \* Eso Andrealus de Curto testis sum (a).

NOTIZIA DI UNA CHIRSA ESISTENTE NELLA TERRA DI ANGRI, SOT-TO IL TITOLO DI S. GIOVANNI CHE DIPENDEVA DAL CAPI-TOLO DI SALERNO.

XLII. All'epoca del regime arcivescovile di Bernardo III son relative pure due regie lettere, emanate ad islanza di un talo Bartolomeo di Capua canonico cosentino. Vien questi rappresentato nelle medesime como possessore di una chiesa sotto il Iliolo di s. Giovanni esistente nella terra di Angri, e tal acra magione è qualificata come dipendenle dal capilolo di Salerno da cai il predello Bartolomeo ricevula l'aveva in com-

<sup>(</sup>a) Arc. III, num. 207.

menda (a). Le molte vessazioni ed inquieltitudini ond'era molestato in ordine al godinento pacifico de' beni apparlenenti alla slessa, i motivi si furono che lo indussero a chiederie de implorarle; ed ecco i termini ne' quali veggonsi compilate ed espresse — « Scriptum est Guillelmo de Coronalo de Nuceria

(a) Stimo qui cosa non inntile rammentare quei che della natura delle commende scrisse il vaiente canonista Carlo Gagliardi neil'aureo sno trattato a de beneficiis ecclesiasticis - In commendam dare, vel conferre Ecclesiam idem sonat, quod cam custodiac, seu depositi causa committere alieni administrandam, donec de idoneo rectore provideatur; adeout commendatarius pro depositario, seu administra-tore, sen curatore, seu custode habeatur » così egli - Che antichissimo sia stato l'uso di dare in commenda i vescovadi, le abbadie ed altre chiese inferiori risulta da molte lettere di s. Gregorio magno, da eni fu anche stabilito che colui il quale avesse ottenute due chiese, l'una ritenesse come titolata l'altra in commenda. Questo regolamento fu costantemente seguito da' posteriori sommi pontefici, come apparisce dails decretale di Onorio III in cap, dudum 54 de elect. e poichè in appresso l'uso degenerar si vide in licenza, donde derivava che quelli che ricevevano le chiese in commenda non badavano di ordinaria al vantaggio e decoro di esse ed al sollievo de' poveri. ma ad arricchire le loro famiglie ed a menar vita mondana e secoiaresca, papa Clemente V nel terzo anno del suo pontificato dette fuori la famosa estravagante 2 de praebendis in comm., colla quale unite le soppresse ed aboil, con dichiarare formalmente il gravissimo danno che da esse proveniva « Prospeximus evidenter, furono le sue parole, quod Ecclesiarum et Monasteriorum cura negligitur, bona et jura dissipantar, sobjectis eis personis et populls spiritualiter plurimum et temporaliter derogatur, ci-que redundant ad noxam, quae dicebouter cedere ad profectum ». Se la costitozione di Ciemente abbia o no pienamente sortito li suo effetto, e quale sia stata intorno a tal punto la disciplina ne' tempi susseguenti, uon occorre quì ricercario; dirò soltanto che nel secolo decimoterzo e ne primi anni del secolo decimoquarto, epoca delle due lettere prodotte nel testo, non si osservarono con tanta facilità e frequenza le commende de' vescovadi e delle badle, quanto quelle de priorati, delle parrocchie ed altri benefici inferiori. Dal coucilio lateranese II, celebrato nell'anno 1274, vennero proscritte e dichiarate nulle le commende perpetue delle chiese parrocchiali. victandosi di concederle in avvenire se non a que soli

milli Vicario terrarum Johannis el Petri filiorum nostorum in uostra potentale sistencium fibeli so etc. Rarbholomeas de Capua Clericus Canonicus Caseniinus sua nobis conquestiono "monatravii quod cum lipso teneat el possideat sen quasi possideat nomine Seciesias Saucii Johannis ad Angriam, de dicta terra nucerie, quam hactenus habuit et tenult, et nunc habet et tenet a Salerniiano Capitalo in commendam, bona stabilia et Jura speciantia ad Ecclesiam memoratam, Camarario Nucerie (a) et unonuntil sidi Ciercium l'isma procuratores Ministres, inquilinos et colonos ipsius saper possessione seu quasi dictorum houvorum et Juriam ultrabat indebite et multipliciler inquietatu non permijetutes els fructas redditus et pronentus ipsorum buorum et Juriam percipere in eiasdem Ecclesia en delta Clerici preductium et graumen. Super quo

cha artivat fossero all'ed del presisterato e per qualche argente mecessità o mitti delle chies, a sena che potessero aver la drata di oltre i sei med. Neu niu nuam commendare praesumas, el evidenti messistate vei utilitate iptori Scoleides unodeste. In liquiamedi auster commendam, ut praemititure. Ilest factam, declaramus ultra semesitis (suppori, sapalitus non dorare » ma come avvere il Tomassino (Vetna et nova Ercl. dito, de benef. p. II, t. III, c. XIX, ), dopo Pamos 1559 riberarono lui campo, Non sappiano e la chèsa di s. Giovanni d'Augri sia stata oppur no parrocchiale: ma se auche dovesse riconoceral per tale, la problishione del concillo lateranese II non fiquianti riguardata come impedimento perché fosse ella ritenuta in commenda dal canonico cosculino.

(a) L' offulo de casacrar era quello di lucaricarsi de dritti, cuasioni, centile e gabelle de regol isso. Erumo sirtoporti al gran casacrario filitale supremo di totte le finance, al quale percib dover, avan dar conto di totta la lora manilaterazione, Quantinque lo cricgito degli siessi è da attribuiral a're Normanni, pure Carlo 1.º d'Angiò ai fa cottu che meglio ne lassi i doveri e le competence, aggiugocado pure agli altri limigio ne lassi i doveri e le competence, aggiugocado pure agli altri limigio e lassi los aggio di graftifici eri, til ci cui missio era quello di scrivere e nutare le partite o esatte o da sigerai, gli antigraffici e ditti sache credencieri cui si apparetene al ludace che non si commettesero frodi el la fine i maestri degli arresal. V. il do. autore della soria civile cel 1. cif.

nostra provisione petitis fleditati (ne mandamus expresse quatenus si premissa veritate nitentur prenominatum Barthotoneum procuratores et ministros ípsius super buiusmoli possessione seu quasi dictoram banoram et Jurium, debilits autilits, et presidis oportunis manuteneas et defendas, non permicteus eos in illa per molestatores orom donet piguia possessionis iusta cansa daraucrit; indeblte molestari quin immo illos quod a prefata molestatione destatant, per penarum imposiciones et exactiones si incigeritat in easdem et alla Juris remedia efficaciter cobibeas et compesca, si uero dictus Gamararius uel quinti alius in bonis ipsis credit aliquod Jus babere iliud non per iniuriam, sed per Juris legitimos tramites, si uolacrii prosequatur - Datum Neapoli per nicolasma Frictian de Raucilo et canso domini M.º CCCVI, die XV Juni Jilli Illo de de Raucilo et canso domini M.º CCCVI, die XV Juni Jilli Illo de

« Scriptum est Judici Jacobo de Riso de nuceria fideli suo etc. Barthojomeus de Capua clericus Canonicus Cusentinus sua nobis conquestione monstrauit, quod cum ipse Ecclesiam saucti Johannis ad Augriam de dicta terra nucerie abhacteuns babuerit et tenuerit et nunc etiam babeat et teneat a Saleruitano Capitulo in commendam et nomine ipsius Ecciesie teneat et possideat sen quasi possideat per se, procuratores et ministros suos, bona stabilia, et Jura spectancia ad Ecclesiam memoratam, nonnulli tamen deum non babentes pre oculis nituntur eum tenuta et possessione seu quasi possessione bujusmodi, per viojentiam spojiare. Super quo nostra provisione petita, nos presumpcionem detestantes illorum qui quod debereut petere invadere moliuntur, fidelitati tue precipimus, quatenus dicto Clerico procuratoribus et Ministris ipsius non permittas super tenuta et possessione bujusmodi ajiquam iniuriam vel violenciam irrogari, quin immo assistas eis contra taija presumentes favoribus debitis et auxiliis opportunis. Datum Neapoli per nicolaum Frictiam de Ravello etc. anno domini M.º CCCVI die XVI Junij IIII Ind. » (a).

<sup>(</sup>a) Entrambi questi documenti appartengono al grande archivio lella capitale.

BOBERTO ARCUSATI SUCCESSORE DI BERNARDO III, NOMINATO
DIRETTAMENTE DAL PAPA.

XLIII. B dovendo ora rivolgere il discorso al successore di Bernardo III, è mestieri premettere, che seguita la di lui morte e radunatosi il capitolo per la nuova elezione, procedendo per via di scrutiuio nominò in discrepanza di voti due soggetti . Francesco Carazio e Giovanni di Ruggiero . il primo canonico di Parigi il secondo di Salerno. Volendo ciascuno degli cietti sostenere le sue preteusioni; quello per mezzo di scritture questo per via di special procuratore si diressero alia santa sede a cui fecero tener presenti le ragioni che rispettivamente il assistevano. La causa fu proposta iu uu concistoro, ai quale presedendo il sommo pontefice Clemente V. venne dai medesimo data commissione ai cardinale Aruaido del titolo di s. Marcello (a) che udisse le parti e dipoi gii riferisse l'occorrente, il giudizio si stava proseguendo, ailorchè il Carazio, meglio ponderando l'affare e prevedendone forse un esito per lui disonorevole, per un suo inviato che muni di futte le condizioni valevoli a legittimamente rappresentarlo, fe' esibire un atto di spontanea e tibera rinunzia a quainnque diritto potesse competergii in virtù della nomina faita in persona di iui. Ma questa sua operazione non rese nunto migliore la sorte del suo avversario : Imperocchè per aver costul mancato di costituirsi personalmente dinanzi alla santa sede fra'l tempo determinato da' canoni e per altri motivi presenti all'animo del pontefice, si vide dichiarato come decaduto anch'egli da ogni diritto, imponendosi in ordine al fatto intero della elezione un perpetuo silenzio. Fu allora che

<sup>(</sup>a) Chinawasi Arnaldo o Arnoldo di Cantelupo: cer parente del papa e gli fin successor nella sede di Bordo, avendo prima consorti il grado di priore della Reela in Guascogaa ed il decausio di s. Pado in Londre. La sua promozione e bebe inogo nel giorno 15 di diomebre, mercotedi de' quattro tempi dell'avvento dell'anno 1505.

ii papa risoivette di conferire il vacante posto metropolitico ad un laie Isarno, con iscioglierlo dal vincolo della chiesa di Lunden nella Svezia, di cui era arcivescovo. Ma che? Non guari dopo alia nuova sua destinazione Isarno trovandosi presso la corie dei papa in Aviguoue (a) chiuse gli estremi suoi giorni, senza nè anche aver potuto vedere la Chiesa a reggere la quale era stato di recente prescelto. E dovendo dopo tal caso funesto pensare il poulefice alia nomina di altro soggetto da surrogarsi in luogo dei defunto, fissò lo sguardo sopra di un individuo nativo di Bordò a lui congiunto con legami di affinità, che chiamavasi Roberto Arcusali. Era il medesimo già arcidiacono della chiesa di Cenomani (b) e cappellano e tesoriere pontificio; e la bolla di collazione della dignità arcivescovile gil fu spedita nel giorno quindici di ottobre deil'anno 1309, offerendo i termini come qui appresso - « Ciemens episcopus seruus seruorum del Venerabilibus fratribus Vniuersis Suffraganeis ecclesie Salernitane Saluiem et apostolicam beneditionem. Summi prouidentia Principis cuius iuscrutabilis potentie magnitudo celestia partier et terrena disponit in excelso sedis apostolice solio licet immeriti presidentes ad Vuiuersas orbis ecclesias aciem intente considerationis extendimus - sed ut ille que uiduitatis deplorant inco-

<sup>(</sup>a) Da niumo i ignora essere stato Ciemente quinto II primo papa che perferi in residenza di Arigonoa a quella di Rona, initato in ciò da Giovanni XXII., Benedetto XII., Ciemente VI., Innocenzo VI., Urbano V ed in parte da Gregorio XI., che fu poi quello ii quale cedendo alle premoreo istanza degli filiatini si rinsine colla sua corte nella vera capitale dell'orbe cattolico ed in essa dette termine alla sua vita.

<sup>(</sup>b) Caenomeneuie ager era il nome di quell'antica provincia della Francta che corrisponde agli atunali due dipartimenti della Maiena e della Sarta. Chiamavasi anocra pogr du Moine, ed avera per capolugo Mans, ora capitale del secondo degli indicat di partimenti oltato. La città di Sable, Saboliam, alla di cui chicas appartenera l'arcidiaconola di Roberto Arcussiti, trovasi in questo dipartimento

moda utilium renouentur jocunditaje Pastorum - eo efficacius minisierium apostolice provisionis impendimus quo potioribus affectibus concupimus ut eis celeris prouisionis et utilis gioriosa celebritas iliucescat. Dudum siguidem ecciesia Salernitaua uacante per obitum bone memorie Berardi Archicpiscopi Salernitani Dilecti filij Capitulum ipsius ecciesie super electione futura Archiepiscopi facienda die ad hoc prefixa insimul connenerunt - quibus deliberantibus ad id fore per uiam Serutinij procedendum due fuerunt ibi electiones - una uidelicet de Francisco Caratio Parisiensi et altera de Johanne de Rogerio eiusdem Salernitane ecclesiarum Canonicis in discordia celebraie - ac ipsis Canonicis electionibus huiusmodi de se factis consentientibus - idem franciscus per scriptum - dictus uero Johannes per procuratorem suum ad sedem apostolicam accesserunt pro dietarum ejectionum suarum negotio prosequendo. Verum eodem negotio in Consistorio proposito coram nobis nos lilud ditecto filio nostro Arnaido tituii sancti Marcelii presbitero Cardinali audiendum et referendum nobis postmodum duximus committendum - Sed eodem Francisco , postquam in dicto negotio aliquandiu processum extitit, per procuratorem proprium habentem ab eo super hoc sufficiens et spetiaie mandatum omne ius si quod ei ex predicta electione de ipso facta fuerat acquisitum - sponte ac libere in nostris manibus resignante - nos huiusmodi resignatione recepta ac super ture electionis eiusdem Johannis per dictum Cardinaiem facta nobis relatione plenaria et fideli - eundem Johannem qui prout tenebatur infra tempus super hoc a iure statutum ad dietam sedem nenire personaliter non curanit ex certis justis causis que tunc rationabiliter nos mouerunt - ab omni lure siquod sibi ex hujusmodi electione sua fueral acquisitum pronuntiauimus suadente lustitia cecidisse - et super electione ipsa perpetuum silentium imponendo - Ac deinde de prospero statu lpsius Saiernitane ecclesie attentius eogitantes bone memorie Isarnum tunc lundénsem Archiepiscopum a uineulo quo inndensi ecclesie tenebajur asirictius absoluimus - et ad Salernitanam

ecclesiam transtulimus supradictam - lpsumque llii prefecimus iu Archiepiscopum et pastorem. Postmodum autem eodem Isarno apud sedem apostolicam decedente - Nos de ordinatione ipsius ecciesie fructuosa ne prolixioris uscationis exposita incomodis remaueret - sollicite cogitantes - post diligeutiam quam ad preficiendum eidem ecclesie personam secundum cor nostrum vdoneam - adhibuimus uigilanter - cum nuilus preter nos de pronisione facienda ipsi ecciesie de Pastore se intromittere potulsset - pro eo quod nos dudum circa promotionis nostre principlum generaliter omues prouisiones faciendas de Preiatis Cathedraiibus ecciesijs quibuscunque tunc apud sedem uacantibus supradictum et imposterum uacaturis dispositioni et ordinationi sedis reservantes eiusdem - decreuimus ex tunc irritum et inaue si secus super hijs a quoquam quanis auctoritate scienter nel ignoranter contingeret attemptari - Ad dilectum fliium Robertum Electum Salernitanum Archidiaconum de Sabolio in ecciesia Cenomanensi Capellanum et Thesaurarium nostrum nepotem dilecti filij nostri Guilleimi tituii saucte Potentlaue presbiteri Cardinalis quem uobilibus ortum natalibus lltterarum scientia preditum consilii maturitate pieclarum - morum honestate decorum la spiritualibus prouidum et temporalibus nouimus circumspectum - convertimus aciem nostre mentis. Ideoque premissis digna consideratione pensatis ac sperantes quod eadent ecclesia per insius circumspectionis industriam sainbriter et prospere dirigetur de persona ipsius Roberti nobis et fratribus nostris ob predictorum exigentiam merltorum grata muitiplichter et accepta eidem ecciesie de ipsorum fratrum consilio duximus prouidendum - ipsumque Robertum illi prefecimus in Archlepiscopum et Pastorem - sibi curam et administrationem losius in spiritualibus et temporalibus committendo. Quocirca Vniuersitati uestre per apostolica scripta mandamus quatlnus eidem Eiecto tamquam membra Capiti obsequentes exhibeatis ei obedientiam et reuerentiam debitam et denotam ita quod mutua inter nos et ipsum gratia gratos sortiatur effectus et Nos devolionem uestram propter hoc possimus dignis in domino laudibus commendare. Datam in Prioratu de Grausello prope Malausanam Vasionensis diocesis Il Idus Octobris Poutificatus nostri. Anno Quinto » (a).

EDITTO DEL RE ROBERTO CONTRO I DEBITORI DELLE DECIME SPET-TANTI ALLA CHIESA DI SALERNO, PROVOCATO DALL'ARCUSATI.

XLIV. Delle cose operate dall'Arcusati nel decorso del suo spirituale regime non siam nel caso di racconstare che una sola. I debitori delle decime prediali spettanti alla Chiesa di Salerno sotto vari pretesti e falsi motivi si negavano di continuare almeno in parte a sodisfarie. Roberto, che fin dalla prima domenica di agosto dell'anno 1309 succeduto era a Carbi II di lui padre, trovavasi in quell'epoca dominatore del regno (b). Non iscorgendo altra via più efficace e speditiva l'arcivescovo ad ottenere il suo intento, che quella di rivolgersi direttamente ad esso principe, tanto appunto fece e praessi direttamente ad esso principe, tanto appunto fece e praessi direttamente ad esso principe, tanto appunto fece e praessi direttamente ad esso principe, tanto appunto fece e praessi direttamente ad esso principe, tanto appunto fece e praessi direttamente ad esso principe.

(a) Arc. III, nom. 908 — Degna di particolar ricordanza pel capiblo di Saleron è il quasta eletione dell'Arcansil, fatta per lum mediata autorità dei ponteidec Clemente V, impercochè de essa esposa la avanti ai vide egli spogliato dell'importante prerogativa di nominare el eleggere i suoi arcivescori; aveadola i somni pontefici riservata per sè, fino a che non la cedettero à supremi dominanti dello stato, come di driñ na perseso — E considerando le dissessioni controversic che si erano avvente nell'esercizio di siffatto privilegio, e che dettero senare adubbio considene alla cessazione dello stesso, non che fone motivo di ripetere: « Non doleo logem, sed quod legem metraccim" »

(a) Non fu sensa opposisioni e contrasti tal innatamento di Roberto a re di Napolt; imperocchè, acceduta la more del padre, ai mosse la quissione se il reame spettasse a lui o piutosso a Garlo U-berto re di Ungheria che vi vantava un diritto più inmediato e di-recto per essere figilino di Caro Martello son fratello meggiore. L'accedure acci eggi ebbe di recarsi personalmente alla corte di Cienente V in Avignone, drove si adoptro de modi i più aggliandi el energici onde piegare l'autino del papa in suo favore, il rese vincitore nentia lotta. Non è però che nel dicedire a vantaggio dello absessi il.

ticò per mezzo de' suoi procuratori: qual risultamento abbiano poi ottenuti i suoi maneggi chiaro si vede dal regio editto che venne conseguentemente dato fuori, e di cui produrrò i tratti più intessauti - « Robertus dei gratia Rex Jerusalem et Sicilie ducatus Apulie et principatus Capue Provincie et forcalquerij ac Pedimoutis Comes. Justiciarijs Priucipatus citra serras Montorli presentibus et futuris fidelibus suis gratiam suam et bonam voluntatem ». Rammentava indi esso re che da parte de' procuratori dell'eletto e confermato nella Chiesa di Salerno eragli stato umilmente esposto « quod il de decreta uobis provincia qui eidem ecclesie Salernitaue tenentur ad decimam de fructibus quidem, redditibus et obuentionibus Terrarum suarum procuratoribus ipsius illam nt tenentur et debent integram non exoluunt, objectus ad boc et aufractus varios opponentes illosque precipue, quod sic mutilate soluerunt per tempora pec de ampliori prestatione ipsius fuerunt per Prelatos ejusdem ecclesie uel procuratores ipsorum pro tempore requisiti » laonde prescriveva a' giustizieri che diligeutemente investigassere « si decimam ipsam els ratione debeant et eam predecessores dicti Electi consucuerunt ab antiquis temporibus nsque nunc percipere et habere » e trovato ciò vero astringessero i debitori a prestarsi senz'altro a tai pagamento, obbligandoli a consegnare le dovute somme o ai procura-

pontefice abbia avato più riguardi per la ragion politica che per la giuntizia, come da alemia si pretense poiche dat testamento di Carlo II., fatto nel giorao fe di marzo dell'anno 1508 e dato in luce dal famoso Leibninio (Cod. Jar. Gent. fom. 1, unm. 31. a), appartace che il medesimo lasciava Roberto appunto ereche de'suoi stati, trovandosi motto bene ingrandita la linea de'suocessori di Carlo Martelio— Si è enuncialo poi nel testo che la sua successione al tromo del padre chbe inogo nella prima domenica di aposto dell'anno 1500: per attestato, in fatti, di Bernardo Guidone, nell'indicato giorno fia egli coconato nella predetta città di Avignone, e la di costoli éstimonisma è da astoporsi su tal punto a quella di Giovanni Villani, che active essere ciò avvenuto nel di otto di settembre, festa della matrità della Vergino.

tori immediati dell'arcivescovo ovvero « corum nunclis qui preeutes ostendent sine obstaculo contradictionis ». Soggiugneva poi « Vt autem de integritate solutionis dicte decime nulla per cuiuslibet Refragantis astutiam dubietas ingeratur. Adicimus Vt de annuo valore quo bona seu cabelle Terrarum eorum qui ad decimam sunt abhactenus uendita, venduntur ad presens et vendent... voius auni ad aiterum debita compensatione librata, memorato Electo et successoribus eius etc. pro dicta ecclesia decima ipsa integre persolvatur. Non enim excusal immo accusal polius persoiuentes Pastorum seu procuratorum einsdem ecciesie negiectus instantie, cum a solucione decime prefate cessantes in statu damnationis existant, instante presertim uuuc dicto Eiecto, et procuratoribus ipsius, Aut ipsa solutio per tempora mutilata, cum nulla prescriptio in talibus tucatur cosdem quinimmo tanto graniori peccato subiaceant, quanto diutius eorum Anime in hoc per cuipe coutagium ligate tenentur. Diuturnitas quippe temporis peccatum non minuit set ex habitu.. apte iam dispositionis adauget etc. Dat. Neapoli per Bartholomeum de Capua militem logothetam et Prothonotarium Regni Sicille anno domini Miliesimo CCC XII die XV Madij Xº Indictionis Regnorum ( di Roberlo ) Anno quarto » (a).

RIFACIMENTO DI UNA CHIESA SOTTO IL TITOLO DELLA S. CROCE, FATTA ALL' EPOCA DEL GOVERNO DELL' ARCUSATI.

XLV. A conchiudere nondiment l'articolo relativo al predetto arcivescovo, è mestieri far conssere che durante ii suo regime (b), chbe luogo ii rifacimento di una chiesa cadata in rovina e ch'era sita in una terra fuori del recinto di questa città sotto ii Italio di s. Crocc. Un canonico delia Chiesa me-

(a) Arc. III, nnm.210. Questa carta si è prodotta in parte per non essersi potuta leggere interamente.

(b) Tutto ti periodo dello stesso fu di anni tre, dopo i qualt sciolto Roberto dal vincolo di questa Chiesa, da ini non regolata finorchè in lontananza, venne trasfertto in quella di Aix della Provenza — Ughelli de boc archiep.

tropolitana di nome Tommasio figlio di un tale già allora defunto giudice di nome Niccolò ne fu l'autore, che volle perciò riserbarsi il diritto della presentazione dei sacerdote che dovesse serviria, ed a cui fosse altresì ingiunto l'obbligo di celebraryi ogni giorno nna Messa cantata, in suffragio dell'anima di esso Tommasio e de' di lui genitori; rimanendo al rettore di s. Andrea de porella (a) dal quale in origine dipendeva essa chiesa di s. Croce la facoltà di dare al presentato la canonica instituzione. L'istrumento concernente una convenzione siffatta, e che fu avvalorata dall'approvazione e consenso deil'arcivescovo e di tutto il capitolo, venne compilato e disteso per mano di Pandolfo Dardano, pubblico notaio di Salerno, e leggesi ne' termini come quì appresso - « In nomine dominj dej eternj et saluatoris nostri Jhesu zpisti. Anno ab lucarnatione eius Millesimo, trecentesimo decimo. Et primo anno Regni dominj nostri Robertj dei gratia Jerusalem et sicilje gloriosissimi Regis ducatus apulje, et principatus Capue, pronincie et forchaiquerij ac pedimontis illustrissimi Comitis. Die vicesimo tercio mensis Martij Octave Indictionis In Ciuitate Salerni Nos Jacobus de protholodice et Nicolaus Cicalensis Judices Ciuitatis predicte. Pandulfus dardanus puplicus eiusdem . Ciuilatis notarius, et subscripti testes licterati de eadem Ciuitate videficet dominus Robertus de canalibus miles. Judex Jacobus de Vrsone. dompnus Petrus de saydona primicerlus. dompuus Johannes marronns, dompuns Jacobus leporinus dompnns Johannes cauarus presbiteri cardinales huius Salernitani Archiepiscopii Rogerius Curialis, thomas de Vrsone, Nicolaus cardolinos et Nicolans de datulo canonici salernitani ad hoc speclalifer uocati et rogati. presenti scripto puplico notum facimus et testamur. quod Illorum Votis est merito prebendus assensus ac est petictio penitus admictenda. qui ad comulata virtutum

(a) Di questa chiesa e rettoria si è auche parlato nel documento allegato nella pag. 856 e seg., ma con denominazione alquanto diversa. Ilvi però alla izatone de pontellis ai sostituisca de porellis che apparisce dal documento meglio letto ed interpretato,

premia spem et ausus erigentes Religionis hulus vite Illecebris ad line in presenti degentes Efficaci ope et sermone domum edificant quam ex hoc mundo ad celestia transcuntes in ea e je sursum est Jerusalem libera mansionem illam mire pulcritudinis ex preciosis lapidibus margaritis in mensa in effabili gloria inueniuntur decorata. Sane vir prouidus discretus abbas Thomasius de mathia Salernitanus canonicus. filjus quondam Judicis Nicolaj qui similiter de mathia dictus est. in hijs pronida deliberactione considerans et attendens quod di- . nictie nolentem quomodolibet possuut ad futuram gloriam precedere in hac vita, nulla tamen Ractione postmodum segui possunt in nostri presencia constituitur. Volens prout asseruit in quadam terra vacua sterilj et siluosa. Intra quam quedam fundamenta parietum usque faciem terre constructa sunt. que sancte Crucis Ecclesia uocabatur. quam Viruum nobilem abbatem Rogerium de Canalibus canonicum salernitanum Rectorem Ecclesie santi Andree de porella. Cuj est dicta Ecclesia sancte Crucis immediate pieno Jure sublecta ab Ipsa Ecclesia iu beneficium tenere, foris hac salernitana Ciuitate in loco Crucis que aparte occidentis vie puplice, aparte Septentrionis alterius vie puplice a parte orientis ad medium Vallonem. et a parte meridici ad fines aliorum coninucta est. Ipsam Ecclesiam sancte Crucis ob suorum et parentum eius remedium peccatorum suis propriis samptibus et expensis ad honorem dej Beateque Marie semper Virglnis eius sanctissime genetricis ac sancte Crucis Vocare construj et rehedificatam facere omnibus nportunis - camque ex bonis suis dotare propriis et ornare, Ita quod sacerdos vaus in ea Instituendus per Rectorem predictum, ad presentacionem ipsius in ea morando contique et seruiendo ej ut condecet in dininis possit ex inde comode substentarj qui teneatur cotidie in ea canere unam missam et diuina quelibet alia pro anima abbatis Thomasij suprascripti. et parentum elus eciam predictorum. Terramque predictam Intra quam parietes sen fundamenta predicta ul dictum est sunt constructe cotj ac laborari et in Vineam fungeretur facere (sic?) ac terra etiam fructuosa dicte quoque dare et offerre Ecclesie terram sen possessionem suam proximam infrascriptam. Videlicet Integram terram cum Vinea fruclibus arboribus el arboribus oliuarum et plagaria Intra quam casa fabricata solaria, palmentum cum labelio Cisterna Clibano cuntis murata et buctarlum camera cohopertum constructa sunt. quam sibi ipse abbas pertinere dixit. foris hac salernitana Ciuitale in codem ioco Crucis ubj proprie aiadilina dicitur. Oue videlicet terra cum vinea, fructibus arboribus et arboribus oliuarum et piagaria. a partibus oricutis septentrionis. occidentis et meridiei vijs puplicis coniunta est. Nec non et Res mobiles infrascriptas aclas pro ornamento Ecciesie supradicte. Videiicet Calicem Vnum de prutio. duas amoias de prutio. Torribile Vnum de metailo. quatuor candelabra de prutio, campanelias tres, paruas pro corpore xoisti, duas Campanas magnas ponderis viginti duarum decinarum Silicettum unum de here pro aqua sancia. Maileilum unum de ferro. Coroneliam unam de here, duo paria de corporalibus. Pilieria duo cum auro el seta, faciem unam de altari de panno Rubeo, faciem unam ailam de pannò lineo celesti. Tobalias tredecim de panuo lineo cum listis de seta et solictis. aitare unum andant Pianetam vuam de panno lineo celesti pianetas duas ailas sammito viridi in forata de pauno saiernitano. Camisum vnum et amictum vnum cum Coiiario de panno aureo. Manuale voum, stolam vuam, et manipulum voum de panno Celesti. Stoiam vnam aiiam, et manipuium vnum de sammito viridi ad florenos aureos. Coptam vnam de panuo llueo pro Cruce. Cassam vnam veterem. Baciie vnum de here. Vestimentum vnum sacerdotaje fornitum de panno aibo, par vnum de Custodia de panno iineo cum seta. frontale vnum ad liczlum de Cucuilo. Bucaie vnum de here, par vnum ajjud de Custodia de seta, faciem vuam de seta auricellata, cum listis pro altari in foderata de panno viridi, vegetes sex saimarum, dicte et septem. et Retes duas sfornitas pro plagarlis - Sub certis tamen pactis et condicionibus sed in vtlittatem - ijbertatem et

comodum suum et Ecclesie prelibate permittendis et conueniendis per Rectorem ejusdem et Imperpetuum totaliter obseruandis. de consensu mandato et voluntate Reuerendi virj dominj Johannis Rogerij in concordia salernitani Electi et amministratoris legitimi. et etiam Capituij archiepiscopij supradicti. Videlicet quod archiepiscopus qui pro tempore fuerit in archiepiscopio supradicto concedendi Ipsam Ecclesiam sancle Crucis in Rectoriam seu beneficium alicuj seu Rector etiam predicte Ecclesie sancti Andree nuliam penitus habeant potestatem. Immo sit eis ex nunc ex Inde omnis poteslas omnino subiata Nullumque similiter Jus habeant quomodolibet in eadem. Nisi tantum Tarenum auri vnum et non aliud ac visitacionem et correpcionem sacerdotis prefati dandum per sacerdotem predictum qui pro tempore fuerit in Ecciesia prelibata. Rectori predicte Ecclesie sancti Andree sen eins successoribus in Ecclesia antedicta, et vnam libram de cera predicto abbati thomasio et successoribus suls anualiter in festo sancte crucis predicte instituend per Rectorem predictum in ipsa Ecclesia quod cappellanis concedi hactenus consucuit ad presentacionem abbatis thomasij supradicti. Ita videlicet quod teneatur ipse sacerdos continue morarj in ecclesia supradicta et cotidie ut est dictum canere in eadem diuina officia pro anima abbatis thomasij ac parentum eins etiam predictorum qui si asserta non fecerit et in aliquo contra venit in premissis liceat ipsi abbati thomasio et successoribus suis predictis Ipsum Sacerdotem ab Inde expellere et alium in vice sua dictus abbas thomasius presentare predicto Rectorj in ecclesia supradicta lustitueudum per ipsum Rectorem presentacionem hulusmodi incontinent ad ecclesiam supradictam Juxta modum, tenorem et formam superius annotatis. Qui videlicet sacerdos cum consensu predictorum archiepiscopi et Rectoris vei alterius corumdem aut ipsi archiepiscopus et Rector vel eorum alter permutandi aliquam ex terris seu possessionibus predicte Ecclesie Crucis - alienandi seu in aliam partem et ecclesiam transferendi nullam etiam penitus habeaut potestalem.

Et si forte per predictos archiepiscopum et Rectorem uel atium eorumdem seu sacerdotem predictum contra predicta uel uliquid predictorum uentum fuerit uel aliquid quomodolibet attemptatum licitum sit ipsi abbatj thomasio et successoribus suis predictis immediate ipso facto et ipso Jure bona omnia et singula et etiam ornamenta predicte Ecclesie que tunc in ea affuerint seu que dicta tennerit et possederit Ecclesia corum autoritate propria sine strepitu et figura Judicii decreto Judicis ac Jussu predictis uel cuiuscumque atterius presidentis Capere et ad eorum Jus et dominium Reuocare absque contrarietate cuiuscumque et Reuocatis ea vnj de altarj Ecclesie sancti Bartholomei de Coriarijs concedere aique dare in quo per dominum Cappellanum inueniendum per cosdem abbatem thomasium et successores einsdem canetur cotidie in perpetuum vna missa et alia diuina officia ad honorem sancte Crucis predicte, et pro anima abbatis thomasij, et comparentum eius ut dictum est predictorum, qui Cappellauns etiam teneatur predicta facere, et anno quolibet in predicto festo sancte Crucis dare Rectori predicte Ecclesie sancti Bartholomei libram vnam de bona cera et vnam aliani dicto abbati thomasio et eius successoribus ut dictum est supradictis. Restitutis eis nihilominus per Rectorem dicte Ecclesie sancti Andree qui fucrit pro tempore in eadem, expensis per dictum abbatem thomasium factis in Rehedificarj et Reficj facienda Ecclesia supradicta, sancte Craris, hor cliam sihi conuento quod si predicti Rectores qui pro tempore fuerint in predictis Ecclesiis uel corum alter Vacante dicta Ecclesia Cappellano Imfra vnum meusem non lustituerit Cappellanum in ipsa ad requisitionem et presentacionem suam, et successorum suorum predictorum immodiate predicta Ecclesia sancte Crucis com omnibus terris seu possessionibus ornamentis et Rebus ali is Ecclesie prelibate sit et occueniat ad Jus dominium proprietatem et potes atem parcium fratarie archiepiscopij supradicti. Et partes insias archiepiscopii teneantur insum abbatem thumasium ponere, et parentes eius predictos in continuis ora-

cionibus celebraudis in archiepiscopio supradicto et quolibet anno celebrare auniversarium, pro anima eorum Sic tamen quod presentacio predicte Ecclesie Cappellanj non transcat ad successores suos predictos nisi tantum habeant in eadem aunualiter dicto festo libram vuam de cera predicta - Petiit Rectorj eodem predicte Ecclesie saucti Andree abbas thomasius supradictus ut sibi occlesiam predictam de predicto loco Crucis Intra quam predicti parietes seu fundamenta ut dictum est constructa sunt predictis fiolbus designatam sibj concederet et conferret pro compleri et fleri faciendis per cum in ipsa et de ipsa omnibus et singulis supradictis, predictus uero Rector videos in hac condicionem predicte Ecclesie flerj et esse penitus metiorem ac eius goluntatem et comodum totaliter procurari neticioni dicti abbatis thomasii ut pote. Justam admictens sicut ej placuit sponte per convencionem per bauc cartam cum omnj debita sollempuitate et plenitudine Juris et facti ranonici et Ciuilis in huinsmodi contractibus ut firmi sint, et quomodolibet Irritari non possint totaliter uel in parle a Jure penitus Requiruntur, pare publice libere absolute bona fide, sine omni colludio et victio cuiuslibet pranitatis ac de consensu etiam mandato et voluntate dominj Electj. et Capituli predictorum ad hoc ad sonum campane et biscontorum nocactionem in choro predicti archiepiscopij more solito congregati habentes Intra se etiam super hoc sollempuem unum tractatum contulit et concessit. Abbatj thomasio supradicto. pro compleri et fieri faciendis per eum omnibus et singulis supradictis. Integram suprascriptam terram uacuam sterilem. et siluosam cum fundamentis et parietibus supradictis Intra eam ut dictum est constructis de predicto loco Crucis predictis finibus designatam, ac cum fonte plebe et cimiterio. Qum omnibus ad ipsam collaccionem el concessionem pertinentibus et cum vice de predictis vijs et de alijs vijs suit, et cum paclis condicionibus in concencionibus omnibus et singulis supradictis. . Qua ractione at amodo et semper Ipse abbas Thomasius successores eius et homines quos vuolueril iu supra cripto ordine, et tenore predictam Collacionem et concessionem qualiter superiegitur etiam sua potestate teneatur, et dominetur omnesque suas noiuntates, in ea Justa Racione faciant qualiter voluerint. Et eamdem Ecclesiam Regat procuret eciam et Gubernet ac in ea faciat dinina officia celebrare. Et possessiones ipsins omnes et singulas aunualiter apto tempore laborarj et colj sic ut in meilus perficiant et non depercant. Et quicquid fructuum uel frugum seu omne ailud quod ex eadem coilaclone et concessione predictus sacerdos qui pro tempore in dicta fuerit Ecciesia Juste percipere nel habere potnerit. totum iliud sibj hanc ut se exinde subsentet et Inde faciat quod voiuerit. Tantum omnj anno donec vixerit teneatur dare predicto Rectori seu partibus predicte Ecclesie sancti Andree in predicto ordine et tenore pro collacione et concessione predicta, causa cognicionis tantum predictum unum tarenum aurj in festo Beate Crucis predicte et vnam libram de cera predicta, in eodem festo dicto abbatj thomasio et successoribus eius. prout superius est expressnm. Vnde per conuencionem Ipse Rector pro parte sua et ecclesie sue predicte sancti andree utiliter gerendo ut dictum est causam et negocium suum, et ecclesie prelibate. Gnadiam ipsi abbati thomasio dedit. et fideiussorem ei pro sua et illjus parte posuit semetipsum. Et per Ipsam Guadiam ipse Rector obbligauit se, et partem sue ecclesie supradicte. Si sicut superins scriptum est non adimpleuerint, et suprascripta nei ex eis quicquam Remouere aut contradicere presumpserint. Componere ipsi abbatj thomasio et successoribus suis. proprio nomine Centum augustales et sicut superscriptum est nibilominus adimplere, seu ratis eciam manentibus atque firmis omnibus et singulis supradictis. Qui videlicet rector sponte scienter, et expressim Renunciauit super hoc beueficio Restitucionis in Integrum ac omni alio Juri canonico et Ciuili consuetudinj capitulo et priuilegio scripto et non scripto impetrato et impetrando quibus contra predicta uei aliquid predictorum ipse seu partes predicte sue ecclesie per se uel per alium seu alios de facto nel de jure in Judiccio nel extra Judiciaum dicto facio, uel opere venire poseent vel alquid attensiare. certioratus se posse els de Juribus et beneficijs ao
beneficiorum et Jurium auxilio adiunari. Vade ad futaram
memoriam et predictorum abbatis thomasij et successorum eius
cautelam - presense seriptum pupilcum ex Inde factam est. per
manus mej predicti Panduifi dardanj pupilci Salernj notarij.
Signo meo signatum. suberciptione mej qui supra Judicum
nee nou sigiliis pendentibus predictorum dominj Electj et Capitulj ac nostrum predictorum testium subscriptionibus roboratum. Quod seripsi Ego predictus Panduius dardanus pupilcus Salernj notarias, qui rogatus luterfuj et meo signo signanj. Memorantes nos predicti Judex et notarias, quotum
quod superius lutra uirguios scriptum est legitur de custodia cius ».

- Ego qui superius Jacobus de protoiudice Judex
- 🛧 Ego qui superius Nicolaus Judex
- \* Ego predictus petrus de saidona maioris ecclesis salernitans primicerius testis sum
- Ego predictus nicolaus candulinus canonicus salernitanus testis sum
- Ego predictus iohannes marronus presbiter cardinalis maioris ecclesie salernitane testis sum
- Ego predictus Robbertus de canalibus testis sum
- ★ Ego predictus Jacobus leponín presbiter cardinalis maioris ecclesie salernilane testis sum
- ★ Ego predictus abbas Thomasius de Vrsonis canonicus salernitane testis sum
- 👺 Ego predictus Nicolaus de dato subdiaconus testis sum
- \* Ego Johannes caladfrosus presbiter cardinalis maioris ecclesis Salernitane testis sum (a).
- (a) Arc. III, num. 209 Relativa al governo dell'Arcusati si è anche una notisia che quantunque già somministrata dall'autore del-

CHI PU IL SUCCESSORE DI ROBERTO ARCUSATI, RD IN QUALE CON-DIZIONE DEPLORABILE TBOVATO EGLI ABBIA LA CHIESA DI SA-LERNO?

LXVI. Um sempire occhiata sulle utilmamente esposie viceude delta Chissa di Salerno, in ordine allo pesso cambiari de sacri suoi reggitori, che d'altroude, o prevenuti dalla morte o da altri impigni de diffià lungediti, o mai o appena per breve spazio di tempo avvano poluto risedevri, abbandonandone la cura ed amministrazione a di loro delegali e rappresentanti, basta a far conghicturare a quitai infortuni, a quani danni gravissimi sia andata ella soggetta. Ma una tol presnazione si converte in certezza quannoi si consece quich che (eve el esegui il successore di Roberto Arcussti al primo suo metter piede uella Chiesa di cui si tralta. Chimamassa egli fon-

I Italia sorra uon è superfino qui ripetere — Dessa consiste nel far conoscere che vivera in delto tempo un mobile individuo di questicittà II cui nome era appunto Gincomo Sellitto, e che fu egli il dematere dell'elegante oltare maggiore che esistera una volta nella chiesa delle raligiose di s. Maria Maddalena appartenente, anessa at collegio de pp. Gesuiti, che, in fine, morto in età ancov rerde e giovanile ne veune tumulato il cadavere davantal d'ilatea melesiono fatto da lul clificare, con essersi avuto cura di far incidere sulla di in pietra sesolorale il seguente mortifico pelladi.

ROBLIS ENC JUVENIS PUCCHER RECUBAT TUMULATUS
SCILLATUS GENERE, JACONES PUIT IPSE VOCATUS
OFFICHT ALTHER THIS MAGDALA SANCTA DEGATUM
BROSS DOTATUM VENIAM POSCENDO SUGNEM.
MODIENS GANATUS, ET MUNDOS CHAIMEN VINIT,
PAUPERISUS LABOUS OCULOS AD COELUM FIXIT.
PARCE DET MATUM, SIBI REWITTERDO BEATUM
IT THE BENETUR, IGNOSCO, GUI SHESATUM.
ANNO DOMINI SECCE, DIE CLTIMO MENSIS
NOVEMBREI IN INDUCTIONIS.

frio ed aveva innanzi occupato il posto di decano della chiesa di Meaux in Francia. Lungi infrattanto dail' imitare la condotta de'suoi predecessori, sollevato che fu alla dignità arcivescovile, non soio venne di persona a stabilirsi in mezzo ai gregge ch' era stato a lui affidato, ma incomincio a prendere stretto conto di quanto doveva appartenere a questa Chiesa sia di oggetti destinati ai divin culto, sia di matertali beui e domini, sia di aitri diritti. Ma che cosa ebbe motivo di scoprire? da ogni iato usurpazioni di censi, terre, vigne, orti, case, oliveti ecc. furti di pubbliche scritture, cautele, dipiomi, privilegi: depredazioni di argenti, sacri paramenti ed altre ecciesiastiche suppeliettili; rubamenti di mobili ad uso dei paiazzo arcivescovite; di auimait, dl grani, di oli e di attri generi di vettovaglie di proprietà della Chiesa...nè solo, ma che vari posti e benefizi ecclesiastici si occupavano da individul che di lor capriccio e volontà ed obbliando tutte le regole canoniche se u'erano impadroniti, godendone i frutti con ogni mostra di tranquillità e sicurezza; e che uon mancava chi a fine di sostenersi o in queste o nelle altre indebite occupazioni munito si era di falsi e supposti istrumenti e fabbricato aveva artifiziosi titoli di acquisti. Forte ed energico doveva essere il rimedio che potesse metter termine a tauti mali ; ed Onofrio non trascurò di praticario. Eccolo quindi dar fuori un solenne e terribile monitorio, con cui mentre metter riparo ai accordava agl' ingiusti e sacriieghi posseditori un termine perentorio di giorni guindici per poter restituire li mal tolto, li sottopoueva se disobbedienti e contumaci alla pena di scomunica da jucorrersi (pso facto e da cui niuno fuorchè egii potesse assolverii, se nou quaudo si trovassero in articolo di morte; estendendo detta pena a coloro attresì che essendo nel caso di somministrargli sull'oggetto degli opportunt luml e notizie pretermettessero di farto. Emanato intanto nel giorno 18 di novembre dell'anno 1314, conteneva i termini come quì appresso -- « Onufrius dei et apostolica gratia Archiepiscopus Salernitauns - Ad regimen Salernitane ecclesic licet im-

Rimedio che adopera il nuovo danni e sconcerti

meriti disponente diuina clementla euocati ex debito pastoralis officij quod nobis incumbit nigili cura et solerti studio nacare cogimur, ut bona et lura dicte ecclesie obseruentur obnoxia - et successinis temporibus quantum nobis ex alto permittitur felicia suscipiat incrementa. Sane dicia Salernitana ecclesia que longis temporibus quasi uiduitatis deplorauit incomoda tum ex nacationibus pluribus tum ex prelatorum absentia - et insorum et officialium mutatione frequenti - damona grania supportanit, nam quod dolenter referimus nonnutli thesu voisti filii dei domini nostri cuius pretioso sauguine ecclesia est fundata - et beati apostoll et euangeliste Mathei cuins corpus gloriosum dicta ecclesia Salernitana recondit renerentia ultroletta : ne salutis immemores Terras - Vincas - Ortos. domos - Olinela - Viridaria - Vassallos - possessiones, Jura - et alia bona immobilia non nulli prinilegia - Instrumenta. litteras - et cautelas argenium paramenta et ornamenta ecclesie lectos Vasa - papilos - frumentum Vinum oleum et alia uictualia - animalia quoque census redditus et alia que nobls et diete debentur ecclesie et alia bona mobilia occuparunt, et ea detinent occupata. Ipsaque detenta seu occupata nobis et dicte ecclesie restituere non curauerunt peque curant. Immo ad eorum dampuationis cumulum nonnulli litteris - instrumentis et cautelis - sigillis Illicitis Immo indebite fabricatis abutentes bona et jura dicte ecclesie nec non ecclesiastica beneficia occuparunt - et ipsa detinent occupata - et quod est detestabilius insorum pretesta ipsa protiuus defendere moliuntur, ex ano non solum falsitatis sed etiam sacrllegij-et niolentie crimen incurrent. Quare volentes bulc morbo quantum nobis est possibile de oportuno prouidere remedio - omnes et singulos tam clericos quam laycos cuinscunque Sexus seu condicionis existunt qui uel que Terras Vincas Ortos domos - Olineta - Virldaria possessiones Jura, et alia bona immobilia prinilegia litteras - Instrumenta cautelas, argentum paramenta et ornamenta ecclesie lectos Vasa panuos, frumentum. Vinum oleum et alia uictualia - animalia census redditus - et alia quecunque - ecclesias seu ecclesiastica beneficia ad nos et dictam ecclesiam spettantia occuparunt - seu delinent occupata. seu qui litteris instrumentis, cautelis seu sigiilis - ut premittitur indebite fabricatis usi sunt uel utentur seu eorum pretestu eccleslas beneficia - iura, possessiones et alia quecunque bona detineant, se ipsa indebite nituatur detinere - et Rogamus, ortamur et obsecramus per uiscera misericordle ihesu xolstl-ac merita gloriosi apostoli... cos et corum singulos pro primo secundo et terclo perhentorio monentes, quatenus infra quindecim dies a publicatione presentium numerandis - bona omnia et singula supradicta - que sic ut premittitur occupauerunt; seu detinent occupata - seu quocumque modo ad cos indebile denenerunt nobis integre restituant, et bona Ipsa ecclesias et beneficia libere et expedite dimittant nec se de eis ulterius intromittant - nec dietis litteris et instrumentis cantelis seu sigillis utantur, de cetero quoquomodo. Scientes uero predicta uel aliquod premissorum nobis manifestare seu reuelare infra dictum terminum predicta monitione premissa teneautur. Alioquin in ipses et ipsorum quemlibet excomunicationis sententiam ferimus in hijs scriptis, a qua ab alio quam a nobis absolui non possit nisi in mortis articulo constituti. Hanc autem nostram monitionem et excomunicationis sententiam scribi et publicari ordinaniums per Sarracenum blasii notarium nostrum in Capitulo majoris Ecclesie Salernitane et nostri ajgilli appensione munici et nichilominus ne aliquis dicte nostre monitionis et excomunicationis sententiam ignorantiam valeat allegare - in foribus. . . ecclesie prelibate lpsam affigi mandamus. Datum in majori ecclesia Salernitana Anno domini Milleslmo CCC X IIII apostolica sede pastore uacante - Indictione XIII Mense nouembris, die XVIII, presentibus Religiosis Viris fratribus Nicolao. . . sis monachis monasterii sante Marie matris domini de Nuceria Salernitane diocesis domino Raynerio do Parma... dieti domini Archiepiscopi. Patino Notario dieto Rigardo de Roccapimonte et multis alijs tam clericis quam laicis. Et Ego Sannicensis de ferent - Imperiali auctoritate potarlus Constitutioni. et ordinationi et omnibns suprascriptis ingerfui et ea de mandato Reuerendi Patris domini Archiepiscopi supradicti scripsi et in publicam formam redegi et signarj feel » (a).

ONOFFIO SI BIVOLGE AL PRINCIPE CARLO, DUCA DI CALABRIA E VICABIO DEL BEGNO, PER OTTENERE OBDINI CONTRA I GO-VERNATORI DELLA TERRA DI EBOLI, CHE IN VARÌ MODI OL-TRAGGIAVANO I DIRITTI DELLA SUA CHIESA.

XLVII. Energica e coraggiosa si fu la condotta spiegata da Onofrio per mettere a dovere i vlolatori de' diritti e gli usurnatori de' beni della sua Chiesa; ma s'ingannereb be chi si desse ad intendere che abbia ella avuto efficacia d'imporre freno e timore a chinnque altro volesse lu appresso recarie altri danni e pregindizi. Non erano trascorsi, in fatti, che pochi anni dall' epoca del monitorio predetto, quando ecco uscire la campo i baili e governatori della terra di Eboli per impedire che l'arcivescovo esercitasse il suo libero dominio su di un fondo rustico sito in quelle adiacenze, e denominato de pecta. La facoltà di farvi costruire delle sieni e ripari per la costodia degli animali da pascolo, quella rignardante la recisione degli alberi quivi esistenti, quella di permettere che vi s'inseguissero ed ammazzassero bestie da caccia, Intti anesti diritti furono a lui interdetti e vietati dall'abuso che della loro autorità facevano que' regi rappresentanti. Nè a ciò soltanto si limitava la dimostrazione del loro animo avverso alla Chiesa di Salerno: Imperocchè nel riscuotere le imposte e contribuzioni dovute al regio erario da' vassalli della medesima, sparsi per gli stati di Olevano e di Montecorvino. pretendevano da essi più di quello si erogava dagli altri possessori de' fondi limitrofi e confinanti, nulla badando alla debita e conveniente proporzione. E che altro far poleva Ono-

<sup>(</sup>a) Arc. III, num. 213.

frio a reprimere siffatta tracotanza, se non che avanzarne ricorso a chi era a capo del governo? Or tanto egli fece e praticò: imperocchè, esercitando aliora in qualità di vicario del regno le veci dei re Roberto ii di iui figiio Carlo duca di Caiabria (a), al medesimo e'si rivolse, manifesiandogli le predette inglustizie che riceveva la sua Chiesa e supplicaudolo per gii opportuni ripart e spedienti. Che poi conforme a' suoi desiderl sia stato Il risultamento di tale operazione, apparisce da un documento di questo archivio della mensa, e che passerò a sottoporre agli occhi dei jeggitore - « lu Nomine domini dei Elerni et Sainatoris nostri Jhesu zoisti Anno ab Incarnacione elus Millesimo Trecentesimo octaudecimo Regnante domino nostro Roberto dej gratia gioriosissimo Jerusaiem Sicilie Rege Ducatus Apulie et Principalus Capue prouincle et forcalqueri j ac Pedismontis Comite Regnorum suorum Anno nono feliciter Amen. Mense marcii die vicesimo tercio eiusdem prime Indicionis. Apud Ebolum. Nos Johel Massacaninus et Rao Potifredus Judices Eboii Barthoiomens de Ascletino publicus etusdem terre notarius et Infrascripti testes Videlicet dompnus Jacobus Potifredus miles dompnus Johannes Potifredus miles, dompuus Jacobus Taczifius miles, Judex Riccardus Potifredus. Judex Robertus Massacaninus. Judex Guillelmus Potifredus, Judex Berardus Cicarus, Judex Jacobus Potifredus. Judex Laurencius de Alicto. Nicolaus medicus. Paternus medicus - Judex Paulus piper. Matheus ferrarius. Nolarius Potifredus de Coffalo. Notarius Angelus de Rosa. Nicolaus apatus. Jachectus dominj Salernj. Judex Potifredus de incasio. Magister Robertus de Ascletino phisicus.

<sup>(</sup>a) Parlando Pietro Giannone della elezione di Carlo all'indicata dignità di vicario generate il esprime nel modo segnetate - Re Boberto couvenesdogli portant ora la Provenza, ora nell'impresa di Sicillia, sorente in Pierenza, in Genora ed altrore, avera costituito vicario del reggo, secondo il costunue dei suoi maggiori Carlo daca di Calabrica son figituolo, di cni perciò abbiano modi capitoli, fatti da lui menti "en vicario fio se regna di suo padre ». Lib. XXII, cap. I.

Judex Jacobus de Magistro. Riccardus Potifredus. Johel Potifredus. Jacobus dominj Thomasij de olineto. Judex Thomas de Gisulfo. et presbiteri Alferius de Abbate do eadem terra Eholj ad hoc specialiter vocatj et rogatj presentj scripto publico declaramus notum facimus et testamur, quod dum prescripto die vicesimotercio dicti mensis Marcij predicte prime Indicionis in presencia nobilis et egregij Virj dominj Johannis Manselle militis de Salerno Justiciarij et Vicarij Ducalium Terrarum parcium principatus citra Vitraque serras Montorij Curiam Regentis et Justiciam decernentis in dicta terra Ebolj Assistentibus cum eo Judice Andrea de Troya Judice et assessore suo et notario Thomasto de potiniano Actorum Notario per Ducalem Excellentiam sibi datis essemus ad peticionem et Instanciam Virj nobilis Johannucis de Tebris VIcarij Venerabilis patris dominj Onufrij dej et Apostolice Sedis gratia Archiepiscopi Salernitani klem dominus Justiciartus auctoritate quarundem licterarum sibj A ducali Excellentia transmissarum quarum tenor Inferius declaratur mandauit et Interloquendo pronuncianit Roberto de ysa Baiulo Baiulacione Casalium Ebolj quia vt publice dixit Idem dominus Justiciarius in suo mandato et Interlocutorio Jam dicto constitit Sibj plenarie quod Idem dominus Archiepiscopus uel eius officiales debebant et poterant ordinare Clausuras seu Barricia in Tenimento Pecte pro animalibus tantum propris et quatenus ipsis suis propris animalibus necessaria videbuntur et in illo Venarj nel ancupari pro libito Voluntatis, et arbores existentes in eo lucidere uel Incidi facere quoclens els Videbitur expedire quod Idem Robertus de ysa Baiulus non molestaret dictum dominum Archiopiscopum Vicarios familiares , et officiales suos super Clausuris Barricijs constructis uel construendis pro eorum proprijs animalibus tam Venacionibus et aucupacionibus exerceudis et Incisionibus Arborum faciendis per cumdem dominum Archiepiscopum uel eius officiales in Tenimento predicto, et quod pretextu fide maiorem quantitatem pecunie a vassallis dicti domini Archiepiscopii Casa-

lium olibanj et Montis Corbinj guam ab altjs conulcinis non exigat. nec requirat. Tenor autem predictarum Ducalium licterarum per omuia faiis est. Karolus Illustris Jerhusalem et Sicilie Regis Robertj primogenitus Dux Calabrie ac eius in Regno Sicilie Vicarius generalis Justiciario terrarum suarum parcium Principatus deuoto suo salutem et dilectionem sinceram. Couqueritur Venerabilis pater Archiepiscopus Salernitanus Consiliarius et familiaris pateruus et noster quod Baiuli terre nostre Eboij non pacientes eumdem Archiepiscopum Vti libere tenimento suo et sue Salernitane maioris Ecclesie quod dicitur de Pecta sito in pertinencijs Ebolj prohibere dicuutur per eumdem archiepiscopum et officiales suos in eodem tenimento Clausure pro suis animalibus flant et more solito Barricia construautur et quod Arbores existentes in iilo lucidantur ipsorum nomine uel per eos. quodque Venaciones exerceautur in ibj penitus Interdicunt. et sic quereie subiuugitur predictj Baiulj equalitatem debitam non seruantes ab hominibus Casalium olibanj et montis Corbinj Vassaliis Archiepiscopij memoratj maiorem quam ab alijs conuicinis fide pretextu exigunt pecunie quantitatem. Super quibus nostre Prouisionis Impiorato remedio deuocioni Vestre commictimus et districte mandamus quatenus si sic est cum Vtj re sua nemo de Jure debeat prohiberi permictatis dictum Archiepiscopum uel officiales eius dictas ciausuras seu Barricia pro animalibus tantum proprijs et non alienis et quatenus ipsis suis propriis animalibus necessaria Videbuntur ordinare uel flerj facere in Tenimento prefato ac in ilio Venari uci aucupari pro libito Voiuntatis, et arbores proprias existentes in eo Incidere uel Incidi facere quociens ris Videbitur expedire, prefatos Bainios quod majorem fidam a Vassailis dicti Archiepiscopi nequaquam exigant quam ab alijs conulcinis quin immo equalitatem serucut auctoritate presencinm prohibentes et seruarj per cos huiusmodi ordinacionem nostram causa durante proposita lugiolabiliter facientes. Datum Neapolj sub paruo sigillo nostro die decimo Marcij prime Indicionis. Vnde

af faiuram memmoriam et omnium quorum Interest et Interesse poterit certitudiaem et cautelam prece et Instancia dicit Johannuci Vicarij factum est de exceucione buiusmodj preseus publicum Instrumentum per manus mej predicij notarij Barthoiomej Signo meo signatum. Signis et subscripcionibus nostrum qui superius Judicum et subscripcionibus predictorum testium roboratum quod scripsi ego predictus Bartholomeus de Ascielino publicus Ebolj notarius qui predictis omnibus rogatus Interfuje it meo signo signauj ».

- ₹ Ego Qui superius Johel Judex
- 🔀 Ego Quj superius Rao Judex
- Lego Jacobus potifredus miles testis sum Le Ego Johannes potifredus miles testis sum
- Le Ego Jacobus tuccillus miles testis sum
- \* Ego Judex Riccardus Polifredus testis sum
- 💥 Ego Judex Robertus massacanina testis sum
- 🔆 Ego Judex laurencius de Alicto testis sum
- ¥ Ego Judex Jacobus testis sum Seguono le aitre Sottoscrizioni (a).

PRIVILEGIO DI FEDERICO II A FAVORE DELLA CHIESA SALERRITA-NA, A PETIZIONE ED ISTANZA DI ONOFRIO RICONOSCIUTO E CONFERMATO DA FEDERICO RE DI SICILIA.

XLVIII. Se credeva Onofrio di non essere più obbligato ad implorare il soccorso delle supreme politiche autorità per gli affari della sua Chiesa, una faccenda che gli occorse nell'istasso anno 1318 gli delte occasione di fario uscir dall'errore. Ma per far intendere di che si tratiava è mestieri premetiere, che esisteva un privilegio dell'imperatore Pederico II, in virtù del quale tanto l'immissione delle merci e derrate appartenenti alla Chiesa di Salerno che l'asportazione delle

<sup>(</sup>a) Arc. III, num. 211.

medesime dovevano in jutt' i porti e dogane del regno andar esenti da gnalsivoglia dazio e peso di contribuzione. Or accadde che nell'anno summenzionato gl'implegati della dogana e gabella marittima della città di Palermo, a malgrado che fosse reso loro osiensivo un tai privilegio, o perchè noi riguardarono più degno di farsene alcun conto o per altro ignoto motivo, pretesero di assoggettare a dazi una quanjità di generi commestibili che ricavati da' fondi della sua Chiesa Onofcio inviava nella città suddetta. Si vide egli dunque astretto di rivolgersi a quel re ( Federico d' Aragona ) per gli opportuni provvedimenti, il che eseguì per mezzo di un suo rappresentante li di cui nome era Niccolò di Daco. Per buona sorte ben altra disposizione di quella de' suoi doganieri mostrò il re per la Chiesa di Saierno e per una grazia e concessione accordata alla stessa da un suo predecessore; e però fu sufficiente che il Daco glie n'estbisse una copia autentica, perchè egii, dopo di averla col suo consigiio esaminata e riconosciutata immune da ogni indizio e carattere di falsità. si determinasse ad ordinare di aversene tutta la debita e conveniente considerazione e rispetto, dichiarando che gli articoti la lei contenuti dovessero inviolabilmente osservarsi. Di tutto l'operato intanto se ne compiiò un pubblico e solenne atio. Il di cui tenore leggesi ne' termini come qui appresso --In nomine domini nestri Jhesu zpisti amen Anno a natiultate einsdem Miliesimo trecentesimo decimoctano Mense Junii die Vicesimo primo dicti mensis prime Indictionis Regnante serenissimo domino nostro domino Frederico dei gratia quidem Rege sicilie regni uero ejusdem Anno Vicesimo tercio feliciier Amen. Nos Nicolaus de Cripto Judex felicis nrbis panormj. bartholomeus de citelia superius puplicus predicte ciuitas notarius et testes subscriptj ad hoc uocalj specialiter et rogatj - presenti scripto puplico nojum facimus et tesiamur. Quod accedens ad presenciam nostram dompnus Nicolaus de dato nuncins venerabilis in xoisto patris domini Onufrii Salernitani Archiepiscopi ostendit nobis et puplice legi fecit quasdam sa-

cras licteras predicti serenissimi domini nostri Regis suo et consucto Sigillo ciusdem domini Regis postri sigillatas - procodem archiepiscopo directas Cabellotis Cabelle dohane maris Cinitatis Panormi continencie infrascripte - per predictos Cahellones nuper ut ipse dompnus nicolaus asseruit - receptas apertas licteras et debite executionj pro eodem archiepiscopo iuxta quod eorum tenor exurgit demandatas- Et Roganit nos qui supra Judicem et notarium ac ex parte Regia Requisinit postrum in hac parte officium implorando - ul cum inse domnus Nicolaus nomine losius domini archiepiscopi sueque ecclesie habere uelit de dictis-Regijs licteris puplicum scriptum deferendum per ipsum nuncium ad dictum dominum archiepiscopum et per ipsum dominum archiepiscopum retinendum in archiulo seu thesauro sue salernitane ecclesie tam ad cautelam eiusdem domini archiepiscopi et successorum sporum ac ecclesie memorate-quam ad perhibendum cum eo testimonium ueritatj - qualiter videlicet idem dominus Rex obseruato ipsius archiepiscopi sueque ecclesie prinilegia et libertates ecclesie supradicte dictas Regias licteras in formam puplicam-proinde reddigere et de eis scriptum puplicum predictum eidem dompno Nicolao predicto nomine facere mej qua sua Judicia Judicia-- li anctoritate anteposita - per manus mei predicti notarii puplici deberemus, nos autem peticionem et requisicionem dicti domini nicolai iustas utpote ac racioni Consonas admittentes. quia dictas Regias licteras gidimus legimus et inspeximus seriatim et eas inuenimus non abolitas non abrasas et non cancellatas - sed sui prima forma et figura consistere - ac omni nicio el suspectione carere - eas de nerbo ad nerbum nullo addito uel mptato seu eciam diminuto - in hanc presentem formam puplicam auctoritate Indiciali mej - qua supra Judicis interpesita - tam ad cautelam domini archiepisconi et ecclesie prefatorum-quam ad perhibendum cum eodem suprascripto testimoulum supradictum - per manus mej predictj notarij puplici reddigendos duximus - et de eis presens scriptum puplicum fiducialiter faciendum. Quarum licterarum tenor per omnia talls est. Fridericus dei gratia Rex sicilie. Cabellotis Cabelie dohane maris Ciuitalis panormi fidelibus suis graciam guam et bonam uoluntatem. Dompuus Nicolaus de daco nuncius Venerabilis in spisto patris Onufrij Salernitani archiepiscopi deuoti nostri pro parte et nombne ipsius archiepiscopi Coram Maiestate nostra presens exposuit - Quod cum ipse pridie infra primo preteritum mensem Madij hujns prime Indictionis immisisset in dicia Cinitate panormi e fructibus et prouentibus dicte ecciesie - vinj grecj vegetes nigintj - et olej vegetes niginti quinque vendendos per cum ad opus dicti archiepiscopi et sue ecclesie in Ciuitate predicta - vos quia tenorem priuilegiorum elusdem ecclesie cernentes ab eodem domono nicolao Jus dohane ipsorum vini et olej indebite exigitis et requiritis - eum propterea multipliciter moiestando. Et humiliter supplicauit super hoc nos dictis Archiepiscopo et ecclesie sue oportuno remedio propideri - qua supplicacione benigue admissa - quia in quotam prinilegio ab olim induito eidem Ecclesie per dine memorie serenissimum dominum Fw'ldericnm Imperatorem Romanorum et Regem Sicilie proauum postrum ob reverentiam et intuitum Beati Mathei apostoii et enangeliste - cuius Corpus in dicta saierultana ecclesia testimonio et cuitu fidelium requiescit - ipsius que transumptum dictus dompnus Nicoiaus in puplicam formam redactum Curle nostre ostendit - continetur capitulum continencie talis - de hahundantiori gratia dicto archiepiscopo et successoribus suls Concedentes ut per totum Regnum nostrum quocunque res et redditos suos miserint aut detuierint vendiderint - uel res aliquas per se - domibus - et famiji is suis comparauerint - ab omni Jure diricture dohane portulatici falangarii debiti alijs seruicijs exactoribus po. .m uel viarum sint iiberj penitus exempti et uolumus immunitatem et libertatem ipsam dicto archiepiscopo Inuiolabiliter obseruarj - Constito Curie nostre per patentes licteras dicti archiepiscopi nostre Curie presentatas - eundem dompnum Nicolaum vere nuncium suum ad vendicionem et distractionem Vluj et olej predictorum - et pro-

posito nichilominus eidem Curie postre-per eumdem dompunm nicolaum - vinum et oieum ipsa esse de fructibus et redditibus ecclesie supradicte - Corporali et debito ad sancta dei cuangelia Juramento - fidelitati nestre mandamus quatenus predicto dompno nicolao pro parte et nomine dicti Archiepiscopi predictas libertatem et immunitatem quatenus in dicto con tinetur capitulo ingiolabiliter obsergantes - ab eo gel alio proeo - pro nino et oleo ipsis nihil aliquid exigatis nel recipiatis - eumque propterea nullatenns molestetis. pecunia quod contingente nos pro Juribus dobane predicte ratione immissionis et nendicionis vinj et olej predictorum de quantitate pecunie per uos Carie postre debite ratione Cabelle ipsi - excomputarj noiumus anctoritate presentium, et deducj sicut de Jure fuerit deducendum datum panormi decimo septimo Junij prime Indictionis Vnde ad futuram memoriam et quod de predictis Regtjs originalibus licteris plene constet - presens puplicum scriptum ac predictis originalibus licteris transumplum - factum est per manns mej predictj notarlj puplico meo solito signo signatum - mej predicij Judicis et testium subscriptorum - subscripcionibus roboratum. Actum panormi. anno mense die et Indictione premissis ».

- 🔆 Ego Nicolaus de Cripta qui superius Judex me subscripsi
- Ego Symon Ninj testis videns originales Regias licteras legi et me subscripsi
- \* Ego Jacobus de Citella predictas originales Regias licteras Lego Bartucius de pepio predictas originales Regias licteras
- Vidi legj et me subscripsi \* Ego notarius Symon de liliano predictas originales Regias
- licteras vidi legj et me subscripsi K. Ego Petrus vitella notarius predictas originales Regias ticte -

rus vidi legi et me subscripsi

Ego Bartholomeus de Citella qui supra pupilcus predicte felicis
vrbis panormi notarius rogatus scripsi et meo signo signauj (a).

(a) Arc. III, num. 919.

XLIX. La morte di Onofrio accadde l'anno seguente (1319). trovandosi egli in Roma come attesia l'eruditissimo Luco Vaddingo o in Avignone secondo la relazione dello scrittore dell'Italia sucra (a), ed ebbe per successore Berlrando della Torre. Si apparieneva questi alla diocesi di Caturiges nella Guascogna ed era religioso de' frati minori. Promosso per gi'insigni suoi meriti ai grado di ministro provinciale dell' Aquitania, si vide in lal qualità onorato de' più alti segni di fiducia da parte del sommo ponlefice Giovanni vigesimosecondo (b), da cul fu perciò incaricato delle rilevanti commissioni che passerò succintamente a riferire. La prima ebbe per oggetto il ricondurre i frati minori della Gallia Narbonese che dicevansi spirituali, all'ubbidienza de' superiori dell'ordine ed al consorzio degli aliri loro correligiosi detti de communitate da' quali si eran vlolentemente e con faisi ed asluti pretesti distaccati, ad imilazione di queill di Toscana che avevano fatto aliretianto. Comechè l'autorità dei proprio loro provinciale fu sperimentata insufficiente per richiamarli al dovere, sperò il papa che sarebbe per riuscire molio più efficace l'opera di un suo delegato straordinario e desimo per tale uffizio il nostro Bertrando; del rimanenie per quanto zelo e destrezza spiegato avesse nienie di meglio potè oltenere da que' ribelli, i quali sfornill di ogni spirilo di umilià e di obbedienza non ebbero difficoltà di resistergli apertamente mostrandosi piucchè mai decisi di sosienersi nella loro separazione (c). Passando

<sup>(</sup>a) Il primo, in fatti, de'citati autori scrive, parlando del successore di esso arvivescovo « Vacabat sedes per mortem Omfriti In urbe defuncti » laddove ti senondo dopo di aver fatto conoscere che occupò til grado di arvivescovo per anni sel soggingue che « mortuns est anno 1319 Avenlone ibidim tumulotus».

<sup>(</sup>b) Succedute a Clemente V nell'agosto dell'anno 1316.

<sup>(</sup>c) c In Gallia Narhonenal Fratres ex Ordine Minorum, qui spirituales dicebentur pessimum exemplum corum Tusciae sequuti; vio-

ora alla seconda commissione è da premettersi, che per l'allontamento de' sommi pontefici dall'Italia che preferirono di far residenza in Avignone, a troppo gravi calamità rimase esposta la penisola cagionate sopratutto dagli odi che si nutrivano scambievolmente le famigerate fazioni de'guelfi e ghibellitil, e le quali, non avendo chi colla sna presenza potesse raffrenarie, erano eccitatrici e fomentatrici di discordie, di contese e di sangulnose guerre non solo di stati contro stati e di provincie contro provincie, ma e di città contra città ed anzi d'individui dell'isiessa città contra i loro concittadini (a). Non era così poco avveduto Giovanni XXII da non comlenter et capitose ab obedientia Superlorum Religionis, et a consortio allorum Fratrum, qui de communitate dicebantur, abalienati. se subtraxerant, et ad eos reducendos cum nou sufficeret Ministri Generalis auctoritas, summus Pontifex Bertrando de Turre Provinciae Aquitaniae Ministro id muneris commisit, qui et ipse nihii proficere potnit; capitosi enim et pervicaces, nil humilitatis et obedieutiac

habentes, sed spiritu superbiae acti Commissario Apostolico restiterunt, quadam appellatione interposita. Supp. p. Autonii Melissaui

de Macro ad annales Lucac Waddingl, in an. Christi 1317 ». (a) Questa verità riconosciuta e confessata da tutti gli scrittori di retto pensare, che hanno quindi preso argemento a riflettere su quanto importi ali'Italia che i papi dimorino in mezzo ad essa trovasi espressa nelle seguenti parole del dotto annalista de' frati minori « Romant Pontificis ex Italia recessus, et sedis Apostolicae in Galliam translatio quantum calamitatem induxerit, vel hoc ipso tempore urbes et Provinciae universae Italiae magno sno probarunt majo. Regna adversus Regna beliabant. Provinciae hostiliter semet invicem depascebant, Civitates potentiores vel levissima sumpia, vel efficta occasione vicinas depopulabantur, et quod miserabilius videbatur, in nna eademque nrbe intestina grassabantur bella, nec sanguini aut virtnti parcebatur, ita effervescente odio et studio partium contrariorum Guelphae et Gibellinae gentis; quas ad perniciem Italiae humani generis hostis ex orco suscitavit. Praesente pacts arbitro, et Regis Pacifici Vicario odia comprimebantur, aut enatae simultates confestim extinguebantur, missis opportune nunctis pacis, qui diffidentes animos concillarent ». Così egli nell'introduzione a'fatti deli'anno 1317.

prendere la gravezza di siffatti mali da cui era agitata la ponionia, na sì poco dimentico de' suoi dover che non pensase a' modi di rimediarri: e non basiandogli l'animo per determinaria a lasciare il suolo nalio (a) e stabiliria nella vera e propria sua sede, cercò di avvalersi del mezzo di suol nunzi e deigati, eleggendo a tale incarico Bertrando Guidono religioso dell'ordine de Predicatori, inquisitore del santo uffizio in Francia, ed il predelio Bertrando della Torre; che nunal delle più sample facolià conducenti allo scopo, rimettendosi per l'esercizio di esse alla loro sagacità e prudenza. I documenti della commissiono di cui si tratta resi già di ragion pubblica per cura del sullodato nutore degli annali del fratti minori possono ieggersi a piè di pogina (b): rimaneado

<sup>(</sup>a) Era egli, in fatti, di Cahors città di Francia, ed aveva regulate le chiese prima di Freius e poi di Avignone.

<sup>(</sup>b) Dilectis filiis Fratribus Bertrando Guidonis de Ordine Praedicatorum, Inquisitori hacreticae pravitatis in Regno Pranciae, per sedem Apostolicam deputato; et Bertrando de Turre Ordinis Pratrum Minorum Ministro Provinciali Aquitaniae saintem et Apostolicam benedictionem. Etsi pacis hostis invidus caritatis jactum a iongis retro temporibus discordine semen inter dilectos tilios. Duces, Marchiones; Comites, Barones, Potestates, Nobiles, et Magnates, Capitaneos, Rectores, Consiliarios, Communitates, et universos cives, et incolas, ac personas ailas Ecclesiasticas et seculares Italiae mortiferis satural nutrire fomentis: Nos tamen spe multa concepta, quod Regis pacifici, qui auctor est pacis et opernm ejus amator, cujusque in orto per Angelos pax fuit bonse voluntatis hominibus unuciata, in hoe vincet clementia cins, ipsinsque fratribus metam ponet, Regis ejusdem beneplacitis, cujus licet immeriti vicem exerceanus in terris, humilitatis nostrae studia, in quantum nostra possibilitas patiatur coaptare volentes, pienius nimirum desideramus affectibus, ut ejus discordiae seminariis amputatis, et fomite dissensionis extincto. sic inter personas easdem pacis: solidae fuedera reformentur, quod eadem invicem animarum identitas, et eadem vigeat concordia voinntatum. Nostrum Itaque circa praemissa desiderium cupientes impleri, ac de probatae fidei vestrae constantia et industria circumspectionis expertae, plenam in Domino fiduciam obtinentes, tractatum

tuttavia a farsi conno di due altre più perticolari incombenze pontificie che dovettero i due Bertrandi eseguire. Tali furono quella di mette r termine a' dissidi che si crano ecci-

et reformationem pacis hujusmodi, camque tangentia vobis praesentium auctoritate, de Fratrum nostrorum consilio, duximus commendanda, discretioni vestrae districtius injungentes, quateuns vos vel alter vestrum, ad partes ilias vos personaliter conferentes, inter Duces, Marchiones, Comites, Barones, Poteules, Nobiles, et Magnates, Potestates, Capitaneos, Rectores, Consiliarios, Communitates, et universos cives et incolas ac personas alias antedictas ad pacem et concordiam, juxia datam vobis ex alto prudentiam, sollicitis monitis et efficacions persuasionibus iuducatis, ut eo auxiliante qui est pax nostra, vestraque cooperante solertia; tam utifis, tamque optanda concordia possit celeriter provenire. Ut autem lu hoc impedimenti vel obstaculi seu turbationis cujusiibet toliatur occasio, dissolvendi, vacuandi, incitandi, et revocandi omnes pactiones, obligationes, confoederationes, et colligationes inter Duces, Marchiones, Comites, Barones, Potentes, Nobiles et Magnates, Potestates, Capitaneos, Rectores, Consiliarios, Communitates, et universos cives et incolas ac personas alias antedictas quomodolibet juitas, juramento vel quacumque alia firmitate vallatas, necnon et relaxandi hujusmodi, et alia quaelibet jaramenta, a quibuscumque praestita, per quae nutrirl discordia, et pacis bonum posset quomodolibet impediri, prout ea secandum Deum videritis, dissolvenda, vacaanda, irritanda, revocanda, seu ea relazanda, et insuper contra quoscumque pacis hujusmodi torbatores seu impeditores, sive cives, et incolae, seu quicumque alij undecumque fueriut, et cujuscumque dignitatis et conditionis vel status existant procedendi, eosque per censuram Ecclesiasticam et ailis remediis, de quibus vobis expedire videbitur, compescendi. Non obstante si els aut eorum aliquibus, vel alicui, sit a Sede Apostolica induitum, sub quacumque forma vei conceptione verborum, quod interdici, suspendi, vel excommunicari, aut corum terrae Ecclesiastico interdicto supponi quavis auctoritate non possint, et qualibet alia dicte sedis induigentia generali vel speciali enjuscumque tenoris existat, per quam praesentibus non expressam, vel totaliter non insertam, effectus rerum Impediri valeret quomodolibet, vel differri, vobis et vestrum cuilibet pienam et liberam concedimus tenore praesentium facultatem. Ab hujusmodi autem facultatis concessione spetati tra Roberto re di Napoli da una parte, ed Amedeo IV conte di Savola, Manfredi marchese di Saluzzo, Filippo principe del Piemonte e Matteo Visconte padrone dello stato di

cialiter et expresse excludimus Regnum Siciliae, et totam terram, quae est citra Pharum usque ad confinia terrarum Romanae Ecclesiae, cum ad reformationem illarum ordinaverimus speciales alios nuncios destinare. Datum Avenione Kal. Martii Pontificatus nostri anno I.

Dilectis filis Fratribus Bertrando Gnidonis de Ordine Prædicatorum Iuquisitori hacreticae pravitatis in Begno Franciae per Sedem Apostolicam deputato: et Bertrando de Turre Ordinis Fratrum Minorum Ministro Provinciali Aquitaniae salntem et Apostolicam Benedictionem.

Vocatis nobis, licet insufficientibus meritis, ad Apostolatus officium, occurrit, quasi confestim, considerationis nostrae conspectul inveterata illa dissensio, quam ab olim in Tusclae et Lombardiae partibus incentor malorum omnium suscitavit, cujus amaras circumstantias dum revolueremus in mente, nostris se obtutibus ingesserunt, et ingerunt animarnın perlcula, Christiani sanguinis non levis effusio, et lapsus intollerabiles facultatum.. In singulis etenim fere civitatibus, castris et villis partium earundem, incolarum auimis per domestica, et particularia odia concitatis, et non solum inter se discordiis publicis obfirmatis alterutrum, sed et illismet in seipsis divisis in partes, adeo concitationis et discordiarum hujusmodi processit iniquitais, quod ad interemptionem propriam suis iidem incolae viribus non contentl, nationes ad id etiam barbaras advocarunt. Hace guldem nostri cordis intima stimulant acutis stimulis, nostrum interpellant officinm, movent et excitant paternae compassionis affectum, ut ad occurrendum per opportuna remedia tantis discriminibus exurgamus. Quia igitur ad nos, qui licet lumeriti, vices Regis pacifici gerimus, et plenitudine fungimur potestatis Apostolorum Principis suisque successoribus ex alto concessae, singulariter pertinet in universali Ecclesla, conctave congregatione Fidelium pacem quaerere, ac ipsam facere diligentius observarl, ut vobis, quos ad partes ipsas pro tractanda et reformanda concordia inibi destinamus, ad id, inata nostrum desiderium, via eo paratior, eoque facilior pateat, quo ipsarnm partfum incolae dissidiorum turbine quatiuntur inter partes, quas Gnelpham et Gibellinam vulgus appellat, necnon inter difectos tilios nobiles viros universos. Duces, Marchiones, Capitaneos, atiosMilano da un altra, avendo questi ultimi unite insieme le loro armi per sotirarre al primo 11 dominio delle città di Asti e di Guuco nella regione subalpina che si erano a iul sotto-

que Rectores, Communitates ac Vniversitates, ac personas intrinsecas et extrinsacas Civitatum, Castrorum, et allorum locorum, per Tusciam et Lombardiam constitutes, praedictis adhaerentes partibus, aut alias ad invicem guerrarum dissidiis prosequentes treguas, quarum foedus pacis indicit imagiuem, auctoritate nostra luter eos videlicet et asque ad id tempas, de quibus videritis expedire, et in omnes et singulas tregnas infringentes easiem ant quomodojinet nou servantes, excommunicationis sententiam promulgandi. Non obstante si eis aut aliorum alicul sub quacumque forma et conceptione verborum a sede Apostolica sit induitum, quod excommunicari uon posslut per litteras sedis ejusdem non facicutes plenam et expressam, ac de verbo ad verbum de indulto hujusmodi mentionem, et qualibet alia dictae Sedis indulgentia generali, voi speciali, cuiuscumque tenoris vel expressionis existat, per quam effectus praesentium impediri possit, vel quomodolihet retardari, nec non tregnas hujusmodi sic indictas, et excommunicationis sententiam promulgatam ubicomque, et quibuscumque vobis expediens fore videbitur, per vos, vel alium, seu alios notificandi ac solemniter publicandi. Et nihilominus omnes et sluguias promissiones, obligationes, confaederationes, coiligationes super hujusmodi dissensionibus seu discordils nutriendis, inter quoscumque, et a quibuscumque quomodolibet initas, reluti contra bonum pacis praesumptas illicite et attendatas in divine majestatis offensam, et quascumque poenas adjectas, ac juramenta praestita super fills, sub quibnschmque modo, forma, vel expressione verborum : Praesertim cum juramentum vinculum iniquitatis esse non debeat, quae nos ex nunc nuila fore decernimus, et quatenus de facto processerint irritamns, nulla et Irrita nunciandi plenam et liberam vobis et vestrum cuilibet concedimus tenore praeseutium facultateut. Datum Avenione Kal. Martii, Pont, nostri anno primo,

Vuiversis Ecclesiarum Praclatis, Inscibus, Marchionilous, Comitius, Baroulius et aliis sobilius Magantilus, succon Potestulbus, Capitancis, consciaque Rectoribus et Consillariis, Communitatibus, Vuiversitatilus et promois Civitatum, Castrorom et aliorum locorum, celerisque tam Cierleia, quam laicia per partes Italiae constituis salutem et Apostolicam benedictionem.

messe, e quella, in fine, di comporre le terribili discordie insorte nella città di Genova per effetto delle fazioni guelfa o ghibellina che cercavano di scambievolmente soppiantarsi,

Dum consideramns attentius qualiter actenus partes Italiae sciderit inveterata dissensio, quam immauiter laceraverit, quam gravia ( proh dolor! ) animarum pericula, quas strages corporum, et quos lapsus induxerit facultatum: dura profundius cogitamus, quod per haec et aiia non facile numeranda dispendia, quae in partibus insis tam periculosae dissensionis diuturuitas germinavit, amare deflere potestis, gravius vobis manus nocuisse domesticas, quam imperautium, et aiiorum vos huensque persequeutium dexteras juimicas, paterne nimirum et ad vos compassionis affectu movemur, et ut inter vos per concordiam bona crescant, quae per discordiam sunt diiapsa, pacis bonum, quod sic cetera bona complectitur, sic conservat, quod turbantur, aut perennt ejus dulci et ntili consortio destituta, propagari admodum desiderames in vobis pleuis cupientes affectibus, at omnis discordiae seminariis amputatis, et fomite dissensionis extincto, sic inter vos solidae pacis foedera reformentar, quod eadem invicem animarum identitas, et eadem vigeat concordia voluntatum, Cum itaque de fidei probata constantia et industria circumspectionis ex parte dilectorum fillorum fratcum Bertrandi Guidonis de Ordine Fratrum Praedicatorum Inquisitoris haereticae pravitatis in Regno Franciae per Sedem Apostolicam deputati, et Bertrandi de Turre Ordinis Fratrum Minorum Ministri Provincialis Aquitaniae, plenam in Domino fiduciam obtinentes, ipsos ad partes ilias pro complemento hujusmodi voti nostri praesentialiter destinemus, quibus et cuilibet eorum in solidum tractetum et reformationem pacis hujusmodi, eaque tangentia per alias nostras certi tenoris litteras, de Fratrum nostrorum consilio, duximus committenda. Vuiversitatem vestram monemus, rogamus, et hortamur attende, ac per apostolica scripta mandamus, quatenus illos vei corum alterum, tamquam nuntios et Ecelesiae Romanae nuntios recipientes, honorifice et humaniter tractantes, ut decet, sic animos vestros habilitetis ad pacem, sie nuntiorum ipsorum salubribus monitis et exhortationibus et in praemissis intendatis, humiliter et efficaciter pareatis, quod ipsarum partium statu, juxta intensum nostrum desiderium pacificato, eeleriter flat multitudinis vestrae cor unum et anima una, ut in unum bene et jucunde, ntiliter ac delectabiliter habitetis; absit de vestris finibus quaecumessendo la prima capitanatà dalle potenti famiglie de' Fieschi e de' Grimaldi e la seconda guidata e diretta dalle non meno pofenti famiglie de' Doria e degli Spinola (a). Per le grau-

que turbatio, terror comis, adsit tranquilla securitas, tina quies, int secundum d'istimum heneplacitim licest robbi in haundantia quietis et pacis pletatis operibus, ac vostrae utilitati vacare liberias, ci efficaciou saluti vestrarum intendere anianarum. Ne contingat illud propoletionui nobis impleri Contritto et infelicias in viis corum, qui pacis seutitas non cognocout. Datum Avenione Kali, Martil Pont, nostri auno primo 3.

(a) « Practer duas relatas commissiones ut pacificarent Principes Italiae; et conciliareut ad unitatem et pacem factiones Guelpham et Gibellinam, etiam tertiam acceperunt specialem nt discordias exortas inter Robertum Siciliae Regem et gentem suam in partibus Pedemontis ex una parte, et Amadeum Comitem Sabaudiae et Manfredum Marchionem Salutiarum, Philippum de Sabaudia, et Matthaeum de Vicecomitibus de Mediolano ex altera componerent, animarum jacturas, strages corporum, et incredibilia damna ex ils emergentia iam tandem averterent. Praemisit vero ad factionem capita, ut arma suspenderent, donec Nuncii pacem tractaturi supervenirent. Quartam etiam habuerunt commissionem ut cives Januenses bellis eivilibus et discordia partinm Guelphae et Gibellinae exardescentes, ad unitatem et pacem reducerent. Ita enim inter se debacchabantur odii fnrore, ut alternis vicibus, juxta majorem potentiam, aut confoederatorum auxilinm semet invicem expellerent, et Aurianis, Grinualdi, Spinolae potentissimae familiae Inter se hostiliter digladiareut, et pars un a extra, pars altera intra civitatem in armis excubaret, quos proiude pontifex in litteris et pacis instrumentis, Nuncils istis concessis, his discriminat appellationibus civium internorum et civium externorum, Wadding, ad an. 1517 » Questo secondo clamoroso avvenimento accadde nell'anno 1318 ed a conoscerne altre circostanze tacinte dall'annalista sentiamo per poco quel che ne riferisce li famoso Ludovico Antonio Muratori - Diedesi nel di 25 di marzo principio ad una menorabile dolorosa scena in Genova per l'implacabile discordia di que'cittadini. I Dorla e gli Spluoli fuorusciti Ghibellini, pieni di astio contra de Fleschi, Grimaldi e degli altri Guelfi dominauti nella Patria, fecero venir di Lombardia con un posseule esercito di cavalleria e fanteria Marco Viscoute figliuolo ili Matteo, il quale di cure e faliche sostenute nell'esecuzione de'quali incarichi, congiunte alla sua dottrina ed agli altri pregi, fu Bertrando della Torre nel giorno 3 di settembre dell'anno 1319 innaizato dal poulefice alla dignità di arcivescovo di questa Chiesa (a), la quale per altro non ebbe molio a lodarsi del suo regime, improccobè seuza punto egli rimuoversi dalla corte

unito colle forze di essi fuorusciti cluse di assedio la città di Genova. Città ben provveduta prima da' Gueifi, e con impareggiabil coraggio da loro difesa. La torre del Faro per due mesi si tenue salda contra tutti gli sforzi degli assediati. In flue fu presa; preso ancora fu il Borgo di Prea, e quel di Sant'Agnese nel di 27 dl giugno, e si comiuciò a tormentar colle macchine la Città medesima. Paria judi del soccorso che que'di dentro ricevettero dal re Roberto, della signoria che fu data a costui per dieci anni della città, dello stratagemma ch'egli usò per allontauare gli assedianti, dei loro ritorno dopo la dipartita del re, ad oggetto di recarsi alia corte poutificia in Avignone, e così successivamente raccontando i principali fatti ed incidenti che ebbero luogo in siffatta guerra fa ravvisare che non ebbe ella termine che nei giorno 17 di febbraio dell'anno 1401. avendo allora gli assediati ottenuto il vantaggio di cacciare da' borghi della loro città i fuorusciti, con farne molti prigioni e guadaguare un grosso bottino ». Per quello poi si appartiene all'altra guerra insorta tra Roberto ed I principi dell'alta Italia pel dominio delle città di Asti e di Cuneo, a quei che ne accenna ii Waddingo uon è superfluo aggiugnere il racconto più circostanziato che ne fa il suo annotatore Antonio Melissano e Exortum eliam est belium inter-Ipsum Robertum Siciliae Regem, de quo paulo aute diximus, ipsi sese dedisse Astam et Cuneum in partibus Subaipinis, ex una parte, et Amadeum IV. Comitem Sabaudiae, qui Astau ab Heurico VII. sibi fratrio exempto retulerat, Manfredum Marchionem Salutiarum, Philippum Thomae III. Principem Pedemontii, qui postmodum Amadeo IV. successit, et Matthaeum de Vicecomitibus Mediolaueuslum Dominum, Magnum ergo hoc incendium ut extingueret Pontifex . Bertrandam Guldonis... et Bertrandum de Turre... Nunclos et pacis conduceatores destinavit ».

(a) « Assumptus est (neil'anuo 1319) etiam ad Ecclesiam Salerni-

papale non trovò nè anche tempo di vialiaria mangoni volta (a) e promosso non guari dopo ch' è a dire nella feria sesta dei quattro tempi dell'avvento dell'anuo 1320 alla dignità cardinazilla, ed avendo successivamente ottenuto la prepositura di s. Angelo in Formis e di un altro monistero benedettino siti nella diocesi di Capua, nonche il rescovado di Frascati nella campagna di Roma, si dismise del tutto dal governo della salercilana Chiesa dopo di averla in assenza regolata appena un anno e pochi mesi (b). Morì in Avignone nel 1326

tanan Archiepiscopsiem in Reguo Neapolitano frater Bertrandus de Turre de Cambollo (crede oan la rocado)u iudicara Clambo, citia dell' attuale dipartimento de Basi Pirenet) Vasco Caturcemis diocescis, Minister Provinciali Aquilmiane, « ri doctus e produca cupisso opera num fatase Poutiflecon in rebus actuis supra distunt«, wadding, La diocesi di Candiges apportenera proprimente alla Gallis Indices per quanto ne dice il Vasson nel suo ditionario universale, una come egli stesso soggingue nell'articolo relativo alla Guusvogua, »-non alle volte compresi sotto il nome di Guassou gli abitanti della Gidenna, della Linguadocca ed anche tutti quelli delle provincie meridionali di Prancia.

(a) Sedii absens an. I. paucosque menses. Ugh. de hoc archiep. (b) e Feci hoc anno feria exta quatore temporum Adventus Jonanes Pontifes cerlinationem, in qua crearti Cardinales preshjeros sex, Discounum numa, atque luter hoc fratreas Bertandum de Turrec, quem auno superiori diximus, ex ministro Provinciae Aquitania-creatum Archiepiscopum Salernilannum. Trialum acceptos ametase Cenetis in Hersasiane seraliti Martinaus: sanetzorum vere Silveriet i Martini in monitibus tit. quitti Ciaconius, postea Episcopus Traccianus. Vir futi in sersii Seriptoris exercitistismus, in dicendo ornalissimus, et in rebus agendis perlius. Praepositurum accepti, pando postquam factus ett Cardinalis Monakerti sancti Angeli de Fornis, prope Capuam, Ordinis sancti Benedicti, per obtium Guillelari, sancti Nicolai in Carere Tulliano Diaconi Cardinalis. Et aliam Munasterii sancti Renolicit iciam Capunaul, per obitum Bertrandi de Ripaveria, Vardinie, ad an. 1399 ; come scrive il Mosca o nell'anno seguente come asserisce l'abbate Ughelli, ivi sepolto tra' frati minori (a).

## ARNALDO ROIARDI.

L. Si fu questi il successore di Bertrando, al par di lui francese di patria e religioso dell'ordine di s. Francesco, promosso nel giorno 28 di aprile dell'anno 1321. Parecchie son le cose che ci si offrono Intorno a questo arcivescovo e che noi esporremo, serbando, secondo il solito, l'ordine de'tempi. E da prima ci occorre parlare di un fatto nel quale non si trovò egli che indirettamente, a dir così, impegnato, e di cui tutta la risponsabilità fu attribuita a' suoi vicari, i quali forse in assenza di lui regolavano tutti gii affari della diocesi; ed a darne una completa notizia stimo opportuno di rimontare ad alcuni avvenimenti politici accaduti antecedentemente, comechè intimamente collegati collo stesso (b). Pena del costante attaccamento del famoso Giovanni di Procida alla dinastia sveva fu l'essere stato custretto ad uscir via dal regno dopo che Carlo 1.º d' Angiò colla sconfitta dell'esercito di Corradino e la prigionia di quest'ultimo se ne vide sicuro padrone (c), e dippiù che risguardato dai nuovo re qual tra-

Editto di Carlo duca di Calabria contro un abuso di potere di cui furono accusatti vicari dei predetto arcivesco-

<sup>(</sup>a) « Excessit A venione circa annum MCCCXXIV; vel ut scribit Gaspar Musea, anno MCCCXXVI. sepultus ad Minores. Così Il medesimo autore, ma come ho accennato l'Urbelli II dice morto pell'anno 1327; a.

<sup>(</sup>b) Mi avvalgo i questo articolo principalissimamente del luni sparsi sula visa di Guranni di Proclida e le vicende di sua famiglia dall' egregio Cav. De Renat nel 5.º volume della elaborasa di lui Collecio asfervidano, rinettendoni d'obcumenti dado steno pubblica sul propolito, e che sono o del tutto inediti o da pochi linanni conoccia.

<sup>(</sup>c) La battaglia di Sanvalentino o Tagliacozzo nella quale fu abbattato l'escretto di Corradino ebbe longo nel glorao 25 di agosto dell'amo 1868, e nel di 28 di ottobre dell'anon medestimo segul la tragica morte di esso principe, vittima della barbara politica del vin-

ditore e ribelle rimase spogliato di tutt'i-suoi beni (a), ad eccezione di un tenue assegno accordato alla di lui moglie Pandolfina colla permissione di far dimora in Salerno, permissione comune alle moglie degli altri profughi (b). Ma succe-

citore. Ora in questo frattempo avendo il re Carlo sapato che il di Procida si ar civorerato in Lusov pesson Tagliacoux, direse un pressantissimo ordine ad Odone che possedeva detta terra in qualità di frendatario, oade gil commettera di avve cura di conseguare immanitenente il voluto reo nelle mani di Binaldo De Conchir e di due altri suoi innuat che avera a tale oggetto l'vi spediti, miunociandogli in casso opposto delle peno le più aspre e avere. Il documento relativo all'ordine di cel si tratta pro leggera interamente nella pag. 158 del cit. vol. della Colizzione neltraniane, presentando queste souke. Datona Rome in Arce Capitolii, XXII Septembria, XXII Indictionia v. Ciò posto, vedendosi altera Giovanni in tambo pericolo prese ia fuga, e non istimandosi sicuro in verun altro luogo del region e usa via totalemente, portandosi in Aragona a trovare la regiun Costanua moglie di Pietro re di quel regno, e ch'era l'unica persona rimissa delle casa di Servia.

(a) L'editio che dichiarava Giovanni privato de suoi beni, cioò delia casa ch'e' possedera in Salerno con tutte le feudali dipendenze di essa e che si conecderano agli aderenti di Carlo, fu emanato nel giorno 12 di marzo dell'anno 1371 colla data di Foggia e può leggeria cilla pag. 159 dell'indicato vol.

(a) Si è detto e ripetto che nos de pià forti mottri pe quali si spine Giovanni a far che ia Sillia si sottrasso dal governo degli Angioni sia siato un particolare oltraggio che ricevuso abbia in persona di una moglie Pandolfina o Landolfina, ia di cui pudicita sia stata violata o di Carlo o da inoi Pranessi. Ma tale asserzione che fin messa la prima ovtati na campo dal Rocaccio ne ino Carl degli comini illustri e dal Petrarca nel son Binerurio è dottanente combattina doll'actore della Collezione asternitano e la ragione sulla quale eggi persimente institte si de appunto che la grazia accordata a Pandolfina, cio di pioter far dimora in Saferno e di percepire un tenne assego pro vicine el austentione sun fa comme a tutte le mogli degli altri tibelli; che però se concessioni di tal fatta corenero ro far sopretare che chi le sitencea avesso: manualta al propolo.

data, colle premure e la mediazione di papa Bonifazio VIII, la pace fra Carlo II e Giacomo d'Aragona, desidenco Carlo di alloutanario dalla corte di Sicilia, apparado che in la modo potesse più facilmente piegare Federico al rilascio di quel-l'isola, non solo lo compreso nel generale indulio che nel 1295 emanò a favore di tutti coloro che si erano mostrati aderenti al contrario partito (a), ma con nuovo e particolare indulto rilasciato nell'auno medesimo e solo pochi giorni dopo l'antecedente (b), colla piena ed assoluta condonazione di tutte di Iti colopi di dichiarò reintegrato nel dominio di tutti beni, il che fece anche a petizione del suo fratello Giacomo. Non avendo egli creduto espediente di profittare di siffatta grazia, sia perchè non era nuomo che si facilmente si determinasee ad abbandouare un partito una volta abbraccia- co e calorostamente promosso, sia ancora perché diffidasse di

« onore, per le altre mogti de'ribelli dovrebbe dirsi lo stesso, e cre-« dere che sieno tutte discese a tauta immoralità, da dover accattare « il pane a prezzo del disonore e della infamia innanzi agli occhi a de propri parenti posti in elevati carichi, e che dovevano essere a a parte della vergogna ». Queste uttime parole del ch. antore accennano alla circostanza della stretta parentela che aveva Pandolfina con alcual che occuparono impleghi dignitosi ed eminenti sotto il regime dell'Augioino, quali furono Pandolfo vicario e capitan generale del Principato e terra beneventana o almeno giustiziere della terra di Bart, Tommaso vicario in Roma ed indi ginstiziere in terra di Lavoro e Molise e Matteo fratello del detto Pandolfo, giustiziere di Val di Crati e Terra Giordana e poco dopo capitano contro i ribelli di Roccaglorlosa, tutti appartenenti alla stessa famiglia Fasanella d'onde ella discendeva; circostanza nella quale riconosce il De Renzl nu attro vero motivo di quel piccolo riguardo che venne con essa usato. Vedi la pag. 139 e seq. del cit. vol.

(a) È riportato nella pag. 178 e seg. del lod. vol.

(b) Clos nel di 3 di novembre dell'anno di sopra indicato mentre l'altro antecedente fu emanato nel penultimo di ottobre. Si legga nell'istesso vol. pag. 179 e seg.

mettersi a discrezione di un principe a cui si era dichiarato in sommo grado avverso, passarono altri (re anni dopo i quali trovandosi già distaccato dal re di Sicilia e dimorante in Roma (a) ottenne un altro ampio diploma (b) con cui gli si faceva una nuova riconcessione degli averi: de' quali non perlanto non glunse a conseguirne il reale possesso o per esser finito di vivere poco tempo dopo o per qualche altra nascosta cagione. Ma quel che a lui non fu dalle circostanze consenlilo si realizzò nella persona di Tommaso suo figlio (c) che passalo interamente a' servigi di Carlo venue dallo slesso dei soliti distintivi di onore de' feudatari insignito, cioè di milite familiare e fedele, e si recò in qualità di suo combattente nell'armata spedita contra la Sicilia. Varie Intanto furono successivamente le mogli di guesto Tommaso (d) e tra esse Beatrice figlia di Matleo Comite nobile salernitano, che gli parlorì tra gli altri figll uno cui impose l'istesso nome del celebre suo padre (e); ed ecco il personaggio del quale ci tocca ora partare. Împerocchè cresciuta glà questi în cià e godendo presso del principe il favore medesimo di Tommaso suo genilore credè di aver molivo di implerarne l'autorità contro

<sup>(</sup>a) I motivi si sono accennati nella nota (a) della pag. 97.

<sup>(</sup>b) Fa anche parte del cit. vol. ed è allegato nella pag. 182 e seg.
(c) Clò risulta da due altri documenti riportati nella pag. 183 e seg. del l. cit.

<sup>(</sup>d) Cioè Isolda, Margherlta di Santoliceto e Beatrice di cui si parla nel testo. V. l'istesso autore nella pag. 189 del 1. cit.

<sup>(</sup>c) Tre fureno i figli d'obbe Tommaso dalla subdetta Beatrice, filoraomi di cui qui sopra il tratta, Beatrice e Masullo nato dopo la morte del padre. Clò dai manoscritto Pinto: sull'apposgio del quale registrereno queste altre notatie cleative alla famiglia di Procida, 1.º Il mentivato Giovanni chèbe per moglic Giovanna Piletta che gil procreò cique gilgi, ciò Tommaso, Adimilio, Margherita, Giosda e Giacomo. Di Giovanna Piletta paria anche il De Renni nella pagina 189 del bol. vol. foenolo conoscere che il di ici padre chiamavata pure Giovanui, e che uell'amon 1315, essendo ella prossima nata.

i predetti vicari dell'arcivescovo Arnaldo, appunto perchè possedendo tra gli altri beni un mulino eretto nelle pertinenze di Montecorvino, stato di questa diocesi, da coloro riceveva

pubertà, coi consenso di Margherita di Santeliceto seconda o terza moglie di Tommaso di Procida ed amministratrice de di lei beni vende il fendo di Auletta a Mattia Gesualdo. E ritoruando alle notizie del ms. Pinto: noto in 2,º luogo che de figli de coniugi menzionati, Tommaso non ebbe successori diretti: 3.º Adinulfo dono di aver domandata l'assicurazione de vassalii dell'isola di Procida, nel di 21 di marzo dell'anno 1340 la vendette per ritirarsi nella Spagna dove si addisse al servigio di d. Pietro d'Aragona da eni ottenne posti ed onori: 4.4 anche Francesco l'altro fratello si recò nelle Spague dove stabili famiglia procreando due figli. Tosumaso e Caterina divenuta poi moglie di Niccolò Pagano di Saleruo, a cui portò in dote il castello di Ileino iu Basilicata - Riguardo poi alla sorella Margherita è probabile che siasi fatta religiosa benedettina del celebre monistero di s. Giorgio di questa città, mentre in un libro ms. ivi esisteute e che racchiude i nomi delle religiose defunte, ricavati da un grosso volume più antico e da più tempo disperso e smarrito, si trova allistato il nome di non Margherita di Procida senz'altra aggiunzione, e non altra sembra essere stata che la figlia del Giovanni inniore e di Giovanna Piletta - E dopo di aver tante volte lodate le laboriose e felici ricerche del ch. autore della Collezione salernitana, non debbo passar sotto silenzio che nè anche queste ultimo cose da me dette iu breve sono sfuggite alle sue iudagiui, avendole auzi rischiarate con opportuni documenti inseriti nella sua opera. Così, a mo d'esempio, il fatto della vendita dell'isola di Procida eseguita da Adinulfo a favore di Marino Cossa è da lui avvalorato colla pubblicazione di una parte del reglo assenso che la ratificò e confermò e che si legge nella pag. 197 del cit. suo vol. ecc. E quì aggiungo che se dopo di aver parlato nella fine della 2.º parte di queste memorie della costruzione del porto eseguita a domanda e premura dell'illustre Giovanni seniore, non mi sono in questa terza parte impegnato di favellare dell'altra iusigne opera che di ini rimane, val quanto dire della cappella che dei suo nome s'intitola nel duomo di questa città e che racchiede le preziose reliquie dell'immortale Gregorio VII. opera di cui avrei dovuto con maggior ragione tener discorso, il motiro è stato appunto che il suddetto ch. autore comeche guidato dal intorno a tal diritto delle molte vessazioni e molestle tendenti ad impedirgliene il pacifico uso e godimento. In assenza del re Roberto la domanda fu presentata a Carlo di lui figlio e duca di Calabria che In qualità di vicarlo del regno ne sosteneva le veci : ed in nome di Carlo uscì fuori colla data dell'ultimo giorno di luglio il provvedimento richiesto, consistente in un ordine diretto al glustiziere di questa provincia onde gli commetteva di prestarsi con tutt' i mezzi che erano in suo potere affin di metter termine a' disturbi di cui si doieva ii postulante con opporsi agii attentati di chi n'era la causa. I propri e gengini termini ne furono i seguenti - « Carojus etc. Justiliaris principatus Citra serras Montorii presenti et futuris fidelibus paternis et nostris Charitatis affectus qua propter deum proximi diliguntur ad omnes generaliter se extendit illosque precipue quos magis confunctio proximat et ob possessionls inluriam tedlose fatigat. Sane pro parte domini Johannis de Procida fidelis paterni et postri fuit nobis nuper expositum quod dum fuerit et sit in pacifica possessione seu quasi cuiusdam moiendini siti in pertinentiis Montis Corbini suis finibus consignati Vicarij Venerabilis patris Archiepiscopi Salernltanj spiritu reprobe temeritatis assumpto eumdem dominum Johannem in possessione pactfica ejusdem moiendini turbant indehite ac multipliciter inquietant non permictentes eum seu alios elus nomine dicti molendhii pacifica possessione gaudere super quo nostre provisionis implorato remedio nos volentes fideles Regis atque uostros, quos specialis nobis conjungit charitatis et nostralitatis ampiexus ab Injuriis indebitis per nostre protectionis subfragium defensari fidelitati vestre pro autoritate inbemus expresse qua-

lodevole scopo di nulla pretermeltere di ciò che riggarda Il personaggio fannoso, non ha maurato di occuparsi diffusamente anche di tale oggetio. Che però a un non resta che di rimettere alla pag. 200 e seg. del cit, suo voinne chi abbia curiosità di saperne quanto occorre.

iemus predicto domino Jhoanni procuratoribus et officialibuscius ad requisitionem Ipocome nervisi assistere per opportunas officij nostri partes qui la pacifica possessione dietl moleucluj ac jurime i reditumu provenium ca codem un'ilas imbeblias injurias paciantur quinimo sic eis adversus binirlas et molestationes eassem presidailifer assistatis, quod adhibibla defensio repellat fuluriam et vis vi viteur ac per oportunum obstaculum propulseinr presentibus post opportunam inspeciionem carum remanentibus presentanti efficaciler in antea valitutes. Datum Neopoli anno domini MCCCXXVI dei ultimo Julij IIIJ Ind regnorum dictj domini patris uostri anno XIII ».

## CONTINUAZIONE DEL GOVERNO ARCIVESCOVILE DI ARNALDO E TERMINE DELLO STESSO.

II. Restringerò In brievi parole tutte le altre notizle risgnardanti alla persona di Arnaldo ed al suo arcivescovile regime, rimettendo il leggilore per la conoscenza de documenti rispettivi che le comprovano allo note qui sottoposte. E da prima, nell'anno 1322 comegui egil da papa Giovanni il privilegio che potesso far testamento (a). Nell'anno esquente dara faori

(a) A bes intendere l'importanza di un tal privilegio è mestieri conocere quale si fosa la discipilia della Chiesa nell'opca di cui si tratta. Già da motti canoni degli antichi concili raccotti da Graziano à benelciati di qualmaque clase privi di patrimonio trovarsa di inibito di potero o acquistare o donare an non in nome delle chiesa a sui servivano, nè questi canoni erano meno in rigore nel secolo in cui Graziano servivara è besta una solo estemplo a render manifesto quale conto al facesse allora de medestati. Era morto li vescovo di Auscrico (Alfasiodorensis) e di aven la succiatati si sto nipole i anoti mobili. Il suo danaro ed i fondi acquistati da but. Ciò saputoti da s. Bernardo diresse dello firnisiame lettre al sonmo roma no ponteñe, nelle quali scongieravato ad essere alieno dal confermare un textuarente o totatto contratio all'internatio all'internatio in contrationi della Chiesa di internatio in contrationi della Chiesa di internatio in contrationi della Chiesa di menere un textuarente o totatto contratio all'internationi contrationi della Chiesa di menere.

una pubblica e solenne scriliura, colla quale ralificava e confermava le operazioni del suo vicario generale, Guglielmo

giutioso alla memoria del defunto, non mancando di far riflettere che vi erano de' motivi a supporre che non fosse opera del vescovo ma da altri fraudolentemente composto. « Quis credit ( erano le sue parole ), virum sanctum et spiritualem, si sapult, si compos sul fuit. testamentum hoc fecisse? Quis saccularissimus hoc dixerit testamentum sacerdotis? haeccine dispositio hominis sobrii et spiritualis, illius qui omnia dijudicat et ipse a nemine judicatur? » e soggingneva « Tu ergo serve Dei, qui tenes gladium Petri, amputa opprobrii confusionem e religioue, scaudalum ab Ecclesia, crimen a persona, Exurge Phinees, et sta luffexibilis adversus carnem et sangulnem. Vera pietas est in avunculum, si super hujusmodi extiteris impius in nepotem ». Solianto per concessione di Alessandro III, che moderò alquanto il rigore dell'antica disciplina, fet permesso di poter disporre di quaiche mobile a titolo di limosina e trovandosi il beneficiato sul letto della morte, ma la pruibiziune di far testamenti rimase qual era « Clericis de mobilibus, quae per Ecclesiam sunt adepti, de jure testari non possunt. Viventes tamen et sui compotes moderate valent aliana de bonis istis, non ratione testamenti sed elecmosinae intuitu erogare la acgritudine costituti ». Ne questa severità fu punto diminuita nel secole susseguente come chiaro risulta si dalle varie costituzioni sinodali che furono emanate su tal proposito, e che possono leggersi nella celebre opera del Tommasino (Vetus et nova Ecclesiae disciplina de Beneficiis ), come pure dal solenne ammonimento diretto come in nome di tutta la Chiesa dal famoso Raterio vescovo di Verona a tutt'i parrochi e beneficiati della sua diocesi, nelle sue instituzioni sipodiche, cioè « Res et facultates, quas post diem ordinationis vestrae acquiritis, sciatis ad Ecolesiam pertinere » ed affinchè non si concepisca sospetto che i romani gerarchi come superiori ai canoni si credessero ia alcua modo escuti da siffatto rigore, aileglicremo due memorabili fatti ricavati dalle gesta di due di essi, Ciemente IV e Martino IV. Dei primo riferisce li famoso arcivescovo di Firenze s. Antoniuo, che avendo due figliuole, da lui procreate prima d'intraprendere la carriera ecclesiastica, ebbe, tutto il ritegno per assegnare alle stesse la dote necessaria onde collocarsi in matrimonio ricavandola in parte da beui della Chiesa, e che quindi derivò che rimasero senza poter trovare mariti. « Dicitur ju laudem di Giovanni diacono cardinale della salernitana Chiesa, e che consistevano nell'aver costui disposto di alcune terre appar-

tanti viri, quod com dons filias nubiles haberet, et nuptui tradere quacreret, non tamen de patrimonio Crucifixi, sed tantum de proprio, quod non maximum erat, eas dotare velit, attendentes ad divitias Pontificales suae Ecclesiae , cum de illis nibli expectare valereut, IIlas innuptas dimiserunt: unde et meliori sponso Domino Jesu Christo traditae sunt », (Apud Rainai, an. 1265, n. 10). Ed ii medesimo grave ed illustre autore rapporta in ordine al secondo, che non si degnò di donare al suo fratello il quale si era recato in Roma per visitarlo che le sole spese del viaggio con quaiche altro picciolissimo ricordo, e che tantosto lo rimandò al luogo dond'era vennto, dicendogli che i beni che aveva come papa crauo della Chiesa e non suoi e non poteva dissiparii donaudoli indiscretamente « Cum germanus ejns ad ipsum accessisset, graffa visitationis et congratulationis sperans aliquid forte ab eo magnum obtinere; quam citissime eum remisit ad proprja cum modicis muneribus et moderatis expensis, dicens quod quae habebat ut Papa, bona essent Ecclesiae, non sua unde nec dissipare vellet indiscrete donando ». ( Ap. eumd. Rainal. au. 1281, n. 3 ). Or facendo adesso passaggio alla prima metà del secolo XIV, epoca în cui flori li nostro Arnaido, veggiamo che la disciplina interno all'oggetto perseverò nel piede medesimo. Insegna, in fatti, il Mariana che nell'anno 1329 fu celebrato un concilio nelia Spagna (ad valiem Oletanam) nel quale forono pubblicate le costituzioni di Giovanni arcivescovo di Toledo, e quella fra le altre che inibiva a' beneficiati di dare o lasciare qualche cosa pervenuta loro da beni della Chiesa a figli anche legittimamente procreati da essi prima del chiericato « Ecclesiasticis obseguiis parta pona dare, legareve fillis, quamvis justis, nefas esto ». Due auni appresso si celebrò un altro concilio nella città di Toledo, ei uno de snol canoni fu espresso nella maniera seguente: « Statnimus quod nullus Ciericorum bona lutuitu Ecclesiae acquisita filiis vel filiabus suis det, vei conferat inter vivos, vei testamento contra Canonum instituta dimittat ctc. > Che più? Sia sufficiente l'allegare due aitre consimili conciliari disposizioni, l'una emanata in un sinodo cefebrato in Lambet. provincia di Cantorber), nel 1330, l'aitra data fuori l'anno precedente in an concilio di Tarragona, Colia prima si proibì a'chierici di edilicare le loro abitazioni in fondi appartenenti a'laici per timore che

tenenti alla mensa e site nella contrada di Nocera, altre allenandole con contratto di permuia, altre concedendole in enfitcusi ed altre dandole in affitio (a). Nel 1326 costituiva un

ciò non fosse diretto alio scopo di ammassare in ta'luoghi i frutti dei. loro benefici per quindi trasferirli a'consanguinei con pericolo evidente della loro eterna salvezza « Dum proximis consanguineis bona Ecclesiastica congregant, iram Dei et damnationem perpetuam thesaurizant »: e colia seconda assolutamente irriti e di niun valore dichiarati vennero que' testamenti, ne'quali i chierici nominassero eredi persone private, o che fossero altri chierici, o lalci, o parenti, o estranei « Ne liceat de coetero hacredem facere allquem Clericum, sive iaicum, extraneum, vei conjunctum s. Dei rimanente, anche indipendentemente dalle suddette interdizioni fatte generalmente a' vesco vi ed altri beneficiati, pel nostro Arnaido prevaleva un altro gravissimo motivo che doveva, judurio a chiedere un particolar privilegio, vuiendo disporre de suoi beni per testamento. Desso era appunto la sua qualità di religioso, mentre in un canone, glà rapportato da Burcardo, da Ivone e da Graziano, e che fu sancito in un concilio tenuto sotto il re Corrado III, che il secondo de menzionati autori intitola concilio generale, trovavasi stabilito, che i monaci innalzati al grado di vescovi dovevano lasciare al monistero quel che avessero acquistato antecedentemente alia ioro promozione, e cedere alie proprie chiese ciò che avessero acquistato dopo: « Statutum est, et rationabiliter secundum sanctos patres a synodo cunfirmatum, at monachus, quem canonica electio a jugo reguiae mouasticae professiouis absolvit, et sacra ordinatio de monacho episcopum facit, velut legitimus haeres paternam sibi haereditatem postea jure vendicandi potestatem habeat; sed quidquid acquisierat, vel habere visus fucrat, monasterio relinquat... Postquam n. episcopus ordinatur, ad altare, ad quod sauctificatur, et titulatur secundum sacros canones, quod acquirere poterit restituat ».

(a) « In Noulne domini Amen. Nonerint Vainareli presentis publici Intarmenti seriem laspecturi quod Nor frate Arnaldus dei et apostolice seiti gracia Salerrilatusa Archiepiscopus permutationes de duabus terris que fuerunt notre Salerrilane ecclesie sitis in terriforio Nucerie quarum Van est proje Burgum cuitas lates dicuntur esse confines aboriente est via cvis ab occidente est hospitale et siqui alij sunt confines, alfera uero terza cai in loco qui dictiror Corbaria cuitas unt confines, alfera uero terza cai in loco qui dictiror Corbaria cuitas

tales dicuntur esse confines - aboriente est nia publica a meridie est terra seu res Thomasij pagani et siqui alij sant confines cum juribus et pertinentijs suis- enn quadam terra que fuit Symonis et Riciardi de bloy fratrum clericorum de cadem terra Nucerie sita in loco qui dicitur sialaujuata de pertinentijs Nucerie, quam teuet ad certum censum a Salernitana ecclesia Nicolaus de Cesario cuius fales dicuntur esse confines - ab oriente est nia publica ab occidente est terra einsdem Nicolai et siqui alii sunt conflues cum luribus et pertinentijs suis, per Guilleimum Johanuis Archipreshiterum de Thautavra Petragoricensem dictum et Majoris ecclesie salernitane diacounm Cardinalem uostrum in spiritualibus et temporalibus Vicarium generalem pro utilitate et melioratione predicte ecclesie factas - nec non concessiones et locationes de quibusdam aijis terris predicte salernitane ecclesie spectantibus sitis în pertincutijs Nucerie ubi dicitur sanctus Petrus et Casolia prefatis Simoni et Riecardo fratribus per eundem nostrum Vicarium ad certum censum seu certam annuam pensionem concessis et locatis pro utilitate et melioratione predicte ecclesie ut prefertur rite et canonice factas prout in quibusdam publicis Instrumentis exinde confectis plenius continetur approhamus ratificamus et acceptamus, ac gratas ratas et acceptas habennus, et eisdem fratribus ex certa nostra scientia confirmamus et in hijs omnibus nostrum prehemus assensum. In cuius rei testimonium et predictorum fratrum certitudinem et cautelam, presens publicum Instrumentum per Johannem Ayronis de fractis notarium nostrum inrascriptum scribi et publicari manda ujmus et nostri sigilli jussimus appensione munici. Datum et Actum Nucerie in Monasterio saucti Prisci sub Anno a Natinitate domini Millesimo Trecentesimo Vicesimo tertio. Indictique sexta die decima Mensis Junii Pontificatus sauctissimi patris et domini nostri domini Johannis diniua prouidentia pape XXII Anno septimo Presentibus Venerabili et Religioso Viro fratre Saler no Abbate predicti Monasterij saucti Prisci domino Guilleimo Johanuis Vicario predicto fratre Arnaldo Martelli de ordine Minorum et Helia fabri socijs et Cappellants predicti domini Archiepiscopi festilus ad premissa nocatis.

El Ego Johannes Ayronis de fractis elericus Caietane diocesis publleus Apostolica et Imperiali auctoritate notarius et supradicti domiul Archiepiscopi scriba premissis omnibus interfui Vna cum teatlgiudice delegalo per metter termine e decidere una controversia che aglitavasi ra un tale Niccolò Landolfo di Olevano ed un tale abbate Mariconda, ed il di cui oggetto limitavasi ai diritto che costoro si attributivano ugualmente sulla terza parte di una chiesa eretta in Eboli sotto il titolo el'invocazione di s. Giorgio. Con troppo streptio ed accanimento del due contendenti fu inaugurata e prosseguita questa faccenda, e molte ragioni ed eccuzioni si misero avanti e produssero da entrambi. Ma in fine pevalsero ie ragioni del Landolfo, a favor del quale femmanta ja sentenza diffinitiva(a), che dichia-

bus suprascriptis et ea omnia de mandato prefati domini Archlepiscopi et requisitionem predictorum fratram scripsi et in hanc publicam formean redegi signoque meo solito signaul in testimonium premissorum » (1).

(a) « In Xpisti nomine Amen. Nos Sabinus de Castailaneto Salernitanus Canonicus ad infrascripta Judex delegatus per Reucrendum in Xeisto patrem et dominum dominum fratzem Arnaidum dei grația Salernitanum Archiepiscopum. Presenti scripto difficitive sententie declaramus notom facimus et testamur - quod olim quasdam patentes lioteras nobis transmissas a predicto Reuereudo domino Archiepiscopo Salernitano sigilio maguo solito et consnete eiusdem de cera Rubea sigillatas non abolitas non abrasas nec in aliqua sui parte suspectas seu Vitiatas set lu prima sui figura existentes - omni Victio et suspicio ne carentes cum Reuerentia debita cum quodam processu per Venerabiles Viros Abbatem Matheum de Prothoindice, et abbatem franclscum Caputgrassum canonicos Maioris Salernitane Ecclesie ad Imfrascripta per dictum dominum Archiepiscopum Judices delegatos habito sen facto de mandato domini Archiepiscopi sapradicti - Vna cam notario Philippo Dardano puplico Saierni Regia auctoritate et Imperiali ublilibet auctoritate Notario et ad cansam predictam electo pro notario per Judices memoratos recepimus-quarum licterarum teuor erat per omnia continentie subsequentis, Frater Arnaldus Dei et Apostolice sedis gratia Salernitauus Archiepiscopus. Discreto Viro Abbati Sabino de Castallaneto Canonico Maioris nostre Salernitane Ecclesie salutem in domino. Noneas nos olim in questione que uertebatur interdopnom Nicolaum de faudulfo de olibano ex Voa parte. Et abbatem

<sup>(1)</sup> Arc. III, num. 2/1.

rando a lui appartenersi il diritto sulla Chiesa fulminava con-

Matheum Maricondam ex parte altera super tertla parte Ecclesie sancti Georgij de terra Eboli Salernitane diocesis ad decidendum questlonem predictam dedisse discretos Viros Abbatem Mathenm de prothojudice et Abhatem franciscam Caputgrassum Canonicos nostre maioris salernitane Ecclesie Judices delegatos qui luxta nostri mandati tenorem processerunt seu processum fuit coram els inter procuratores parolum predictarum presente notario Philippo dardano ad predictam causam per dictos Judices de Voluntate dictarum parcinm actorum assumpto uotario usque ad rennaciacionem et conclusionem cause prediote. Cumque dieti Judices Vellent ad probacionem summarle procedere Ablas Matheus predictus sen procurator elusdem excepcionem quandam recusacionis asserentes ad corum noticiam proucuieutem de nouo contra predictos Judices opposuerant, quam quidem excepcionem dicti Judices admiserunt quia de Jure debebat recipi et admicti. Nos nero liti predicte finem enpicates apponere dictam causam ad nos renocations et renocamus ut questionem eamdem fine debito decideremus. Vernm cum nos circa id alijs arduis et expressis negocijs nohis Inonmbentibus et ex alijs causis racionabilibus vacare non possimus ad personam. Coufisi de fide judustria et legalitate tua tibi in hac parte totaliter commictimus Vices nostras. Commictentes tibi ex certa nostra scientia et auctoritate nostra Incedendo dietnus processum per dictos Judices habitum in premissis quem tibi trausmictimus per predictum actorum notarinos la causa predicta. Dantes et concedentes tihi omnimodam potestatem discutiendi et definiendi quicquid Juris sit et secnadum quod tibi Videbitur per processum predictum ponifaciendo illum pro quo sententiam tuleris in Veram et corporalem possessionem tercle partis predicte Ecclesic Jurium et pertinenclum ipsius ammoto ab lude quolibet alio illicito possessore et faciendo quod exinde decerneris ab omnibus et singulis observari. Contradictores et Rebelles ad 1d auctoritate nostra per censuram ecclesiasticam compescendo - habens in premissis Vua tecum predictum notarium philippum pro Cautela ounium predictorum, Datum Salerni lu Archiepiscopali nostro palacio, Anno domini Millesimo Trecenteslmo Vicesimo sexto die septimo octubris decime Indictionis. Pontificatus Sanotiesimi patris et domini nostri domini Johannis pape Vicesimi secundi anno Vudecimo. Ad quarum lieterarum execucionem uolentes reuerenter tam debite quam denote procedere inxta ipsarum licterarum continenciam ac tenorem predictum totum procestra il suo avversario la pena di scomunica se ardisse di recar-

sum de uerbo ad nerbum non semel sed plurjes Vidimus legimus et que continebantar in illo examinaulmus diligenter et inter alia que in predicto processa et Actis predictorum Judicum continentur Innenimus quod per Notarinm Robertum Bellum pariterque ordinatum per dopanm Nicolaum de landulfo de Olibano asserentem se fuisse et esse Rectorem lamdicte tertie partis Ecclesie sancti Georgii de Ebulo salernitano diocesis nomine et pro parte ipsius dompni Nicolal coram predictis Judicibus quedam fuit in Judicio et apud acta oblata peticio contra Abbatem Matheum mariconda de salerno predictum presentem et ad hoc citatum de mandato Judicum predictorum citaclone legitima precedente ad peticionem et instanciam dicti preshiteri nicolai seu procuratoris ciusdem asseruit se in contrarium fuisse et esse Rectorem dicte tertie partis Ecclesic supradicte sen contra quamenmque aliam personam legitime internenientem pro co ad cansam camdem que erat per omnia continencie subsequentis. Caram Vobis. Venerabilitisus et discretis Viris abbatc Matheo de prothoiudice et abbate francisco Caputgrasso Canonicis salernitanis Judicibus delegatis in solidum super Infrascripta posicione seu causa per Renerendum in Xpisto patrem et dominum, dominum fratrem Arnaldum dei gratia Salernitanum Archiepiscopum. Constitutus Notarius Robertus Bellus de Salerno procurator - ad infrascripta domnoi Nicolai de landulfo de Olibano ut de eius procuracione pleue constat procuratorio nomine quo supra proponit petit et dicit quod cum dictus Reuerendus nater et dominus, dominus frater Arnaldus dei gratia Archiepiscopus salerpltanus contulerit predicto preshitero nicolao cum omni Juris et facti plenitudine tereiam partem Ecclesie sancti Georgij de Ebuio de Jure et facto vacantem et ad maodatum predicti domini Archieniscopi depolutam legitime per mortem abbatis Manfredi Curialis canonici sajernitani dicte tercie partis Ecclesie Rectoris ad predicti domini Archiepiscopi collationem de Jure et facto spectantem et de mandato predleti Archiepiscopi corporalem possessionem dicte tercie partis predicte Ecclesic Jurium et pertineutium Ipsius fuerit predictus dompuus nicolaus canonice assecutus dictusque dompous nicolaus seu alius nomine et pro parte sua post dictam collecionem sic fectum et corporalis possessionis inducionem seu assecucionem dictam tereiam partem predicte Ecclesie Jura fructus sen propentus ipsius per tempus aliquod bona fide et iusto titulo tenuerit et possederit pacifice et quiete - Post que predictus dempute nicolaus non uocatus non citagli ulterlori molestie ed Inquietttudini intorno al pacifico pos-

tus seu requisitas per dominum Archiepiscopum seu alium ut Jura nolunt et mandant de mandato predicti domini Arcidepiscobi Iniuate ao Juris ordine uon seruato de dicta tercia parte predicte Ecclesie fuit spoliatus - ac de eadem tercia parte dicte Ecclesie - Abbas Matheus mariconda predictos fuit at dicitur canonice Innestitus quam terciam partem predictus Abias Matheus nuno possidet et tenet iniuste ex causa spoijacionis predicte. Quarum predictus uotarius Robbertus nomine et pro parte predicta dompni Nicolai humiliter supplicat attunc petit per Vos dictam terciam partem dicte Ecclesie - predicto dompno nicolao sen eldem notario Robberto procuratorio nomine quo supra adindicari hac condiciene ex canone reintegranda, tercia questione prima seu ex decretali sepe de re spoliorum - prodictum Abbatem Matheum ad restitucionem faciendam predicto dempuo nicola dicte tercie partis predicte Ecciesie condepuari Veint secundum Jura salno Jure etc. Cuius Ecclesie tercie partis procuratorio nomine quo supra restitutionem petit non per modum libelli sed simplicis peticiouls omni Via-Jure et modo quibus mellus petere potest et debet, ac petit per Vos in dieta causa procedi summarie sine strepitu et figura Judicij de plano iuxta mandatum vobis factum - ac fuxta constitucionem sanctissimi patris et domini. Johannis dinina prouidentia pape Vicesimisecundi editam in concilio Vienuensi inclpientem dispendiosam. Qua peticione oblata coram Judicibus memoratis comparaerant in Judicio et apad acta dicti notarius Robbertus procuentor - et abbas Matheus maricunda - et datas fuit terminus dicto abbati Matheo facta sibi conia citacionis predicte ad respondendum dicte peticioni contra eum obiate per dictum notarium Robbertum procuratorem ut supra et ad alia procedendum prout de Jure flunt iu die sequente hora tertia, quo die adueniente in Judicio coram predicto abbate Matheo Judice delegato ut supra predictus abbas Matheus comparnit - asserena se Velle dicere et allegare contra procuratorem dicti notarij Robberti - cui abbati Matheo certus fuit datus terminus ad dicendum contra dietum procuratorem dicti notarij Robberti - et ad respondendum peticioni predicte . quo termino Veniento coram predictis abbate Matheo et Abbate francisco Judicibus delegatis ut supra dictus abbas Matheus consitutus la Judicio et apud acta fecit constituit et ordinault suum Verum generalem et legitimum procuratorem in tota causa predicta et emergentibus exipsa notarium Nicolaum Triminum de salerno presentem et onus pro

sesso della medesima. Procedendo innanzi, ecco quanto altro ci

curacionis huiusmodi in se sponte suscipientem cum omui soliepuitate necessaria ac eciam oportuna. Necnon eodom instante coram predictis Judicibus memoratis in Judicio et apud acta dictus notarius Nicolaus procurator ut supra constitutus litem contestando ignoranit proposita ju peticione oblata per predictum procuratorem dicti presbiteri nicolai sicut proposita eraut saluis Juribus et allegacionibus suis. et eodem instante Juratum est de caiumpnia per partes easdem et datus certus fuit terminus, dicto notario Robberto presenti ad ponendum probandum pro prima diiacione - ea que poucre et probare Volebat. Postque coram predicto abbate francisco Judice delegato ut supra in Judicio et apud acta comparuit dictus notarius Robbertus procurator predictus - et certos artiquios produxit et presentauit - in causa predicta - quos quidem articuios dictus Judex delegatus ut supra recepit et admisit - quatenus recipi et admicti debent saiuo Jure Imperpetuum: Demum ad peticionem et Instauciam dictorum preshiteri Nicolai seu procuratoris ipsius dicti Judicis delegati ut supra commiserunt discreto Viro presbitero Jacobo de Natali primicerio Eboli per corum licteras quod cerios testes citaret - quos ad corum probacionem producere intendebant. Post que predictus presbiter Jacobus de natali per suas licteras responsales predictis Judicibus delegatis scripsit se citasse certos testes pront iu predictis licteris Judicum predictorum plenius continentur, qui quidem testes in termino constituto comparuerunt coram predicto abbate francisco Judice delegato ut supra in Judicio et apud acta- et dictus notarius Robbertus procurator predictus eosdem testes produxit et presentanit in questione predicta - qui eciam Jurauernut ad sancta dei Euangelia corporaliter tacta iliam dicere Veritatem quam scirent et Vnde erunt interrogati - remotis parte - precio - timere - odio - uel amore presente notario nicolao predicto procuratore partis alterias et protestante contra pars et dicenda per cos. Post quorum testium Juramenta testes insi in secreto et loco Judicii diliceuter examminati fuerunt per Abbatem frauciscum Judicem deiegatum predictum - et per predictum uotarium Philippum dardanum actorum notarium ut supra in scriptis fideliter sunt reddacta - quorum dicta et attestaciones iu actis et processu predictis Vidimus plenius contineri. Post que comparuerunt predicti notarius Robbertus et notarius Nicolaus procuratores predicti coram predicto abbate francisco Judice delegato ut supra in Judicio et apud acta et dictus notarius Robbertus petijt sibi dari pro secunda dilacione terminum competeniem qui abbas franciscus Judex ut supra dedit cidem notario Robberto presenti et petcuti pro dicta secunda dilacione terminum competentem, presente dicto notario nicolao et allegante quod dicta secunda dilacio dari non deberet, pro eo quod lapsus erat terminus prime dilacionis date eidem. Demum coram predicto abbate francisco Judice delegato ut supra coustitutus dictus Abhas Matheus Mariconda Juratus et Interrogatus per predictum Judicem delegatum super predictis articulis obiatis per predictum presbiterum nicolanm seu eius procuratorem ad peticlonem corum dixit et respondit prout in fine Vnins cuinsque articuit continetur, nec non certus terminus datus fuit ad comparendum et procedendum in dicta causa quod de Jure fuerit. Post que comparentibus dictis partibus coram predicto abbate francisco Judice deiagato ut supra in Judicio et apud acta dictus notarins nicolans petiti sibi dari terminum competentem pro prima dilacione cui notario nicolao procuratori ut supra pro predicta prima dilacione certus terminus fuit concessus. Iterum dictus notarius nicolaus procurator predictus comparuit coram predicto abbate francisco Judice delegato ut supra in Judicio et pro secunda dilacione datus fuit certus terminus peremptorius notario nicolao procuratori predicto. Post que coram predicto abhate francisco Judice delegato ut supra comparentibus predictis in Judicio et apud acta, dictus procurator predicti abbatis Mathei petijt commicti audienciam quorumdam testium Videlicet domini Bartholomci de Capua. Robberti de Capua, domini Johannis grilli. Judicis Nicolal scatterentici et domini Marini damaresi Nec non netiit eciam dilacionem secunda non elapsa, qui abbas franciscus Judex delegatus ut supra dedit ad respondendum super predictis certum terminum competentem - nec non certus terminus datus fuit per eumdem Judia cem delegatum dicto notario Robberto ad allegandum super eo Videlicet quod dicta secunda dilacio dari non potuit de Jure. Demum coram predictis Judicibus delegatis comparuit in Judicio et apud acta dictus uotarius nicolans procurator predictus et certas excepciones produxit ac eciam presentault - quas quidem excepciones dicti Judices delegati ut supra receperunt et admiserunt quatenus recipi et admicti debent saluo Jure Imperpetuum. Postque dictis partibus comparentibus coram predicto abbate matheo Judice delegato ut supra in Judicio et apud acta et ipsis presentibus et petentibus fuit certus eis terminus ad audiendum interlocutoriam super predicta

1328, vacando la chiesa di s. Felice di Nocera per effetto di

dilacione secunda concessus, quo termino Veniente - dicte partes presentes coram predicto abbate Matheo Judice delegato at sapra in Judicio et apud acta comparuerunt et insis partibus presentibus allegatum fult ex parte dicti notarij Roberti procuratoris ut supra dictam secundam dilaciouem non tempisse - ca Videlicet causa quod data fuit parte non per continuaciam absente - et codem instaute dafus fuit certus terminus predicto procuratori predicti abbatis Mathei petenti pro secunda dilacione ad probandum prestito prius Sacramento per eumdem procuratorem predict! Abbatis Mathel - quod predicta prima dilacione fult impeditus in productione testium predictorum - nec non codem instante commissa est audicucia testium predictorum nominatorum per eumdem notarium ulcolaum procuratorem ut suora per eosdem Judices delegatos de Voluntate parcium predictarum per licteras cornudem. Archidiacono Capntagnensi nec non eciam dicto presbitero nicolao de laudulfo ad respondendum posicionibus obiațis per predictum notarium nicolaum procuratorem predictum certus terminus datus fuit - de iude ucro certi testes citati icgitime ad peticlonem predicti Abbatis Mathei seu clus procuratoris de mandato predicti Abbatis francisci Judicis delegati ut supra comparucrunt coram Abbate francisco Judice delegato at supra et producti per eosdem Abbatem Matheum et elus procuratorem in causa predicta, qui Jurauerunt ad sancta dei Euangelia corporaliter tacta iliam dicere Verltatem quam scirent et Vude erunt interrogati, remotis parte - precio - timore - odio nel amore presento notario Roberto Bello procuratore partis'alterius et protestante contraria pars et dicenda per cos. Post que dictus presbiter Nicolaus landuiti de Olibano coram predictle Abbate Matheo et Abbate francisco Judicibus delegatis nt supra in Judicio et apud acta Jurati et interrogati per predictos Judices super excepcionibus supradictis ad peticionem predicti procuratoris predicti Abbatis Mathei dixit et respondit prout in fine Vnius cuinsque capitaliter contiuctur. De lude nero per cosdem Judices delegatos certus terminus datus fuit dicto uotario nicolao procuratori predicto ad produceudum testes Juratos ot per eum productos coram predicto Abbate francisco Judice delegato ut supra. Demum uero coram predicto abbate Matheo Judice delegato ut supra predictis partibus comparentibus in Judiclo et apud acta -allegault procurator dicti Abbatis Mathei Mariconde quod ex parte ipsins non stellt quin dicti testes examinarentur - set ex defectu Judienm qui nolucrunt nel non interfuerunt in

rinunzia dala dall'antecedente suo cappellano o benefiziato

loco Judicij - quod paratum erat predicta probatione qui Judex ad conniucendum ipsius partis maliciam - ad dictos testes examminandos certum terminum dedit eidem. Postque predicti testes Jurati et producti ex parte predicti Abbatis Mathei Maricondo et elus procuratoris in secreto - et loco Judicij diligenter examminati fuerant per predictum Abbatem Matheum Judicem delegatum ut suura eet per eumdem notarium Philippum dardanum actorum uotarium in scriptis fideliter sunt red dacta - quorum dicta et attestaciones in actis et processa predictis Vidimus pienius contineri. Postmodum nero coram predicto Abbate Matheo Judice delegato ut supra comparuerunt dicti preshiter nicolaus et eins procurator, et certa Instrumenta et Cautelas alias ac priullegia alia produxere in Judicio et apud actaquorum tenores in actis et processa predictis continentur aparte, Postque constitutus dictus notarius Nicolaus procurator predicti Abbatis Mathei mariconile coram predictis Abbate Matheo et Abbate francisco, et procuratorio nomine et pro parte ipsius cuius est procurator - quamdam appellacionem in scriptis interposult in Judicio et apud acta - qui quidem Judices Insam appellacionem receperunt et admiserunt si et quatenns recipi et admicti debent et possunt de Jure, et eodem instante dicti Judices post predictam appeliacionem interpositam ut supra uon credentes dictam partem ipsius Abbatis Mathei et eius procuratoris grauasse - sed siquid grauamen intulerunt cidem quod non credunt renocant et annullant, presentibus ambabus partibus supradictis. De inde uero comparuit coram predicto abbate Matheo Judice delegato ut supra notarius nicolaus trimiuus procurator predictus et certa prinilegia. Instrumenta et Cautelas alias produxit. et presentault in Judicio et apud acta - quorum tenores in actis et processu predictis continentur aparte. Postque comparuit predictus dompnus nicolaus coram predicto abhate matheo Judice delegato ut supra petens procedi iu causa predicta quatenus de Jure fuerit - ad cuius peticionis instanciam mandatum fuit Rogerio de Vrsone clerico et nuncio ad hanc causam quod mandaret predicto abbati Matheo sen notario nicolao predicto eius procuratori quod certo termino compareret coram predicto Judice delegato processuro in causa predicta pront faerit raciouis. Postque dictus nuncius retulit se mandasse predicto notario nicolao procuratori predicti Abbatis Mathei principaliter pront lu codem seriosius continetur, uec non in termino constituto predictus dompuus nicolaus coram predicto abbate Mattheo comparuit et petijt procedi in cansa predieta in contumaciam partis non comparentis post horam deistam expectatsm - et prediete partis coninmaciam accusauit, qui abbas Matheus Judex ut supra ad eiusdem abbatis Mathei sen procuratoris ipsius maliciam conuincendam proroganit certum terminum ad predicta Venicate nero dieto termino eoram predictis abbate Matheo et abbate francisco Judicibus delegatis at supra comparentibus dictis partibus - procurator predicti presbiteri nicolal petijt in causa predicta procedi et dicta testlum pupiieari, procurator nero partis aduerse non consensit pupilcari dicta testium predictorum pro eo quod dixit se habere aliquos testes Videlicet dominum Johannem Grillum et ajiquos alios testes qui sunt extra Regnum Videlicet ju Curia Romana - per quos credebat Intencionem partis sue probari - et petijt sibi pro causa predicta pro tercia dilacione terminum competentem, qui Judices dederunt eldem notario nicelao presenti pro dicta tercia dilacione certum terminum ad probandum - Juramento prius posito per eumdem quod non petiit mailciose predieta. Postmodum uero eoram predicto abbate francisco Judice delegato ut supra Imfrascripti testes citati eciam legitime de mandato predicti Judicis delegati ad peticionem et instanciam dictorum abbatis Mathel et eins procuratoris et producti per eos coram Judice memorato Jurauerunt ad sancta dei Euangelia corporaliter tacta iliam dicere Veritatem quam scirent et Vnde erunt interrogati super exceucionibus per predietum abbatem Matheum sen ad procuratorem oblatis ut superius continentur remotis parte - precio - timore odio - vel amore. presente notario Roberto Bello procuratore partis afterius et protestante contraria pars et dicenda per cos. Demum uero coram prefato abbate Matheo Judice delegato ut supra comparentibus in Judicio dictis partibus predictus notarins nicolaus procurator at supra asseruit se imfra predictum terminam produxisse, certos testes coram predicto abbate francisco conjudice suo - qui Juranerunt in forma et ipsos examuninari petijt super excepcionibus suis predictis - cum per eum non stetisset quin dicti testes examminarentur. Ad quod notarius Robertus Belius procurator partis aiterius allegauit et dizit-quod predicti testes non sunt examminandi post terminum predictum - ex eo quod debuerint examminari imfra terminum iam elapsum dicte tercie dilacionis quo non obstante dictill Abbas Matheus Judex delegatus ut supra certum terminum dedit eidem notario nicolao procuratori lamdicto ad examminandum tein persona di un certo Guglieimo figlio di un lal Cesario Co-

stes eosdem ailas non andientar ad examminacionem ipsorum. De inde nero coram prefato abliste Matheo Judice delegato ut supra predicti testes Jurati corana predicto abbate francisco conindice suo et producti ut supra dicitur in secreto et loco Judicii diligenter examminati fuerunt per enindem abhatem Matheum Judicem delegatum predictum - et per predictum notarium philippum actorum notarium ut supra in scriptis fideliter sunt reddacts - quorum dieta et actestaciones in actis et processu predictis Vidimus plenius contineri. Postque coram prefato abbate Matheo Judice delegato ut supra comparentilus in Judicio dictis partibus, diotus Abbas Matheus Judez delegatus jamdictus mandanit dicta testium publicari et aperturam tocius processus fieri interrogata prins parte. Videlicet dioto abbate Mathee mariconda et dicto nutario nicolao cius procuratore si Velient quartam dilacionem insta formam Juris, dictus principalis antequam responderet dixit se non habere adnocatum-sed eo habito nult eum consulere super hijs, nec non petijt antequam ficret apertura dioti procesaus copiam terminorum datorum in causa predicta - et hijs habitis paratus erat procedere in premissis, qui abbas Mathens Judex, delegatus ut supra Vehementer suspicans quod causa frustandi Judicium predicta petebantur ex multis dictis habitis per cosdom abhatem Matheum maricondam et eius procuratorem non admisit eosdem - ex eo quod pretextu absencie patroni iam habiti causa non debeat procelari... nie snum debitum assegnatur-et ideo mandanit testes productos per partes ambas predictas pupileari - et processum tocius cause aperiri - ad que non consensit notarins nicolans prefatus, nec non ner enudem Judicem delegatum eodem instenti - facta fuit puplicacio omnium testium productorum per partes easdem omnium acoitatorum in causa eadem - et. datus fuit certus terminus ad recipiendum copiam ex eisdem. Postque coram prefato abbate francisco Judice delegato ut supra, Comparujt presbiter nicolaus de landuifo predictus et protestatus fuit quod per complaem snam uon intendit remouere dictum notarium Robertum procuratorem, suum ad causam predictam - nec non iu ipso instante comparuerunt predicti dompuus Nicolaus et notarius Nicolaus predictus procurator ut supra, et dictus dompnus Nicolaus allegault quod ipse erat restituendus in possessione a qua extitit spoliatus." In cuius contrarium aflegatum fuit per adnocatum dicti notarii nicolai procuratoris iamdicti quod predicta fieri non debeut de Jure antequam in causa ipsa detur tempus competens secundum locorum

pula di Salerno, commettendo ad un prete di nome Riccardo

distanciam ad reprobandum testes productos per dictum dompnum Nicolaum sen procuraforem ipsius qui in causa ipsa Videntur depouereet ante quam in causa lusa ordo alius Judiciarius obseructur - in probando-reprobando - Rubricando - disputando - concludendo - et renunciando so maxime quia libelius oblatus erat lite contestata - sacrameutum ca-Inpuie prestitum - et alia substancialia usque ad senteutie conclusionem quibus omuibus dlotus airbas franciscus Judex dolegatus ut supra certum terminum assignauit eisdem ad dandum exinde allegaciones in scriptis. De inde nero coram prefato abbato francisco Judico delegato ut supra constitutus dictus notarius Robertus Belius procurator nt supra lu Judicio et apud acta fecit substituit et constituit procuratorem in tota predicta causa et emergentillus ex ipsa notarium Bonthucium Castaliomata presentem et onus procuracionis huiusmodi in se sponte suscipientem oum omni soliepnitate debita ac eciam oportuna presente dicto presbitero nicolao landuifi iu ipsa causa principali consenciente ac cciam ratum habeute predicta, Demum coram predicto abbate francisco Judice delegato nt supra comparucrunt predicte partes Videlicet diotus Notarius Bouthucius procurator substitutus ut supra - et dictus notarius nio ilaus procurator predictus, et dictus Judex delegatus pronunciault dictum preshiterum nicolaum non esse restitucudum nanc sed reservata defensione parti adverse sen si aliquid dicere seu probare Volucrint contra testos seu cautelas productos et produotas - pro parte predicti nicolai seu partis ipsins et in ipso Instante dictus notarius Bonthucius - ad causam interiocutoriam appellauit - ad dominum fratrem Arnaidum Archiepiscopum supradictum, Postque coram prefato ablinte Matheo Judice delegato ut supra comparentibus predictis partibus citacione legitima precedente in Judicio et apud acta - et dicte partes principales et procuratores earum Voluntarie renuncianerunt testibus productis hinc inde per partes easdem et dictis corum - et Volucrunt ipse partes quod dicta predictorum testium babeautur ac si producta non essent - Nec non in ipso instante ad disputandum super processo predicto - et ad dandom allegaciones in scriptis certus terminus datus fnit, Postmodum noro coram prefatis abbate Matheo et abbate francisco Judicibus delegatis ut supra, comparentibus predictis partibus in Judicio et apud acta. et dictis Abbati Matheo - et eius procuratori certus terminus datus fuit - ad producendum signas habebant Cautelas ad causam eamdem. quo termino Veniente predictus abhas Matheus Mariconda - quoddam Brencola di metternelo in possesso (a). Finalmenie nell'anno

prinilegium quondam domini Onufrij Archiepiscopi Salernitani concesso abbati Riccardo de Capua-et procuratorio nomine et pro parte ipsius opposnit se predictis et proinde in scriptis in Judicio et aprid acta, coram abbate Matheo predicto Judice delegato ut supra, Postque diote partes in Judicio et apud acta comparuerunt coram prefato abbate Matheo Judice delogato ut supra et mandatum fuit eis per eundem Judicem concludi super causa predicta, qui notarius nicolans procurator dicti abbatis Mathei non consensit unila causa legitima assignata nec polnit concindere in eadem, alia parte Voiente et petente, uni Judex concinsit et pro concluso habuit in causa predicta - et certus terminus fuit datus ad sententiam andiendam, partibus supradictis. Postmodum nero comparnit coram predictis abbate Matheo et abbate francisco Judicibns delegatis ut supra notarius Matheus galia procurator predicti Abbatis Riccardi de Capna - et procuratorio nomine et pro parte ipsius opposuit se predictis et proinde in scriptis in Judicio et apud acta predictorum Judicum - quandam peticionem fecit prout in actis et processe predictis Vidimes conti-

(a) « Faster Arnaldus dei gratia Saleruitanus Archiepiscopus Dilecto nobis in xeisto. Guitlermo filio domini Cesarij copule de Salerpo Militis phisici ducalis. Salutem in domino. Tue probitatem Indolis Attendentes, ob patris tui exigentiam meritorum. Contemplacione precipue Magnifici Viri domini Riccardi de Brussono pro te cum Instancia subglicantis Ecclesiam sancti felicis de nuceria nostre diocesis. Vacantem ut dicitur per renunciacionem presbiteri Corradi de Alta Vilia Rectoris ciusdem factam coram Judice et notario nobis absente pront in quodam Instrumento puplico continctur, Tibi tamquam benemerito Absque Alieni Juris preindicio, presencium Auctoritate conferimus-Innesticates pro te Johannem Ayronis Canonicum Salernitanum per nostrum Aunulum de eadem Commictentes preshitero Riccardo Brencula Vt te in corporalem possessionem insins Ecclesic, omniumque Jurium et pertinenciarum ciusdem, Inducat Juribus nostris ac nostre salernitane Ecclesie et alterius cuinscumque in omnibus semper saluis. Datum Neapoli. Anno domini. Millesimo. Trecentesimo Vicesimo octano, quintodecimo die Mensis Aprilis, Vndecime Indictionis - Pontificatus Sanctissimi patris et domini domini Johannis dinina prouidencia pape XXIJ. Anno XIJ : (1),

(1) Arc. III, num. 217.

1329, il di lui predetto vicario generale, Guglielmo di Gio-

neri. Postone coram dicto Abbate Matheo Judice deletato nt appra comparentibus dictis partibus in Judicio et apud acta et dicto notarlo Barthucio petenti et Volenti ad recipiendum copiam de predictis et ad ailegandum - an dicta peticio slt admittenda - uei non certus terminus datus fuit, quo termino Veniente dicti Judices delegati auditis allegacionibus parcium earnmdem interlocut! fuerunt dictum abbatem Riccardum admittendum non esse ex instis causis suo loco et tempore declarandis - et in ipso instante dictus notarius Matheus procurator nt supra Viva noce appellauit ad sanctissimum in xaisto patrem et dominum dominum Joannem, papam Vicesimum secondum petens sibi darl exinde apostolos et processum - Postque coram predictis Judicibus delegatis dictus notarius Matheus procuratorio nomine et pro parte ipsius abbatis Riccardi de Capna ad predictum dominum Joannem, papam Vicesimum secundum appellauit in scriptis, petens ut supra apostolos et processum cause predicte quam quidem appellacionem ut pote frinolam dictl Judices minime admiserant pro eo quod tarde se opposuit cnm longe ante habuerit conscienciam dicti processas, et cx certis iustis et racionabilibus cansis que monerant eosdem. Postmodum nero comparuit dictus notarius nicojaus procurator dicti abhatis Mathel mariconde - et ex certis causis dictos Judices recusauit suspectos - prout in quadam peticione reousacionis inde obiata coram predictis Judicibus continentur aparte - qua quidem neticione sen excencione recusacionis admissa per Indices memoratos prefatas dompana Archiepiscopus ad se negocium reuocanit. et nobis eamdem questionem commisit determinaudam fine debito nt prefertnr inxta acta Judicum predictorum adhibito pro notario nobiscum dicto notario Philippo dardano ad conscribendum acta in premissis et emergentibus ex cisdem prout in nobis Injungitur per licteras domini Archiepiscopi supradicti, predictum itaque processum Videntes iterum et iterum examminantes eumdem Innenimus quod tam predictus dompnus nicolaus actor, quam abbas Matieus Mariconda connegerunt sponte. Rennncianerunt testibus in causa insa productis et dictis corum - Ita quod noinerant stare attestacionibus corumdem - immo Voiuerunt expresse quod baberentur pro nulio modo productis. Cum igitur testibus sic exclusis processui et prinifegiis potissime esset standum et animus Judicis ex predictorum solum informacione. informandus sit ad senteutiam proferendam - Et liquide constet predictum Reuerendum in seisto patrem et dominum, dominum Arnaldum

dei et apostolice sedis gratia Salernitanum Archiepiscopum prefatam erciam partem Ecclesie sancti Georgii de Ebulo Vacantem per mortem quondam abbatis Manfredi Curialis de salerno contulisse Canonice predicto dompno nicolao - ac Inuestisse eunidem - nec non et dictum dompnum Nicolaum constet fuisse in possessione dicte tercie partis prefate Ecclesie racione concessionis et Iquesticionis predicte licet prefatus abbas Matheus conuentus per quasdam licteras Abbatis Riccardi de Capua ipsius sigiiio signatas - ut dicitur probauit quod de pre dicta tercia parte predicte Ecclesie sancti Georgii per eumdem abbatem Riccardum fuit institutus, predicta lustrucio nullam potest habere roboris firmitatem - cum de Jure canonico coliacio predicte tercie partis nullo modo ad eumdem pertineat nec probauit ad eum pertinere collacionem de consuetudine uei aliquo prinilegio speciali et collacio predicti domini Archieniscopi de Jure canonico obtineat et pro co omnes leges et omnia Jura clamant. Constat quod per aliqua prinilegia presentata per eumdem dompuum Nicolaum seu procuratorem ipsius coram Judicibus memoratis, quod Archiepiscopi Cesarij. Philippus et Guillelmus contuterant ceusus insius Ecclesie in beneficium certis clericis prout in eisdem priuilegijs continentur - et sic non est Verisimile - good tercia pars predicta - de qua guestio pertebator speciali Jure censeatur - oum Vna et eadem res diuerso Jure non deheat inxta canonicas sanciones. Vnde habito cum deliberacione mellori sapientum consilio diligenter citato de mandato nostro peremptorio per certum nuncium ad hoc per nos electum dietis partibus scilicet abbate Matheo et procuratore ipsius - et dicto dompno nicolao ad sentenciam audiendam a quibus propterea comparentibus ipso dompuo nicolao cum instaucia a nobis dictam sentenciam ferri petentes - Nos qui supra Judex dei nomine innocato prefato dompno nicolao predictam terciam partem dicte Ecclesie sancti Georgii finaliter Judicamus racionabiliter pertinere ex causa collacionis predicte - et prefato abbati Matheo - et procuratori ipsius consumptos prout et extautes - eidem que abbati Matheo et eius procuratori sub excomunicacionis pena Injungentes - quod in prefata tercia parte Ecclesie supradicte prefatum dompnum nicolaum non molestet decetero uel perturbet. Mandantes eciam presbitero Alferio Abbati de Ebulo nt prefatum dompnum nicolaum in possessione dicte tercie partis inducat et defendat inductum, Ammoto ab inde quolibet lillcito detemptore, statuens eidem dompno nicolao de fructibus ipsius tercie parchiese di s. Maria di Nocera e di s. Matteo de archuponticulo erano di tibera ed indipendenie coliazione degli arcivescovi di Salerno, rigeliando perciò la presentazione falla da

tis Ecclesie memorate Integre decetero Responderi. Contradictores et Rebelles ad id antoritate nostra per censuram coclesiasticam compescendo. Lata uero pronunciata et recitata est dicta sentencia per nos qui supra Sabinnm oretenus dicentes nos proferimus sentenciam ut superlus continetar et scriptum est - mandantes dicto notario Philippo quod ipsam sentenciam legat et recitet partibus supradictis - et per notarium Philippum predictum actorum notarium ut supra de mandato nostro lata est ut superius continetur sub anno domini Millesimo Trecentesimo Vicesimo sexto. Die Vndecimo mensis Octubris, decime Indicionis. Pontificatus sauctissimi patris et domini, domini Johannis - diulna prouidentia, pape Vicesimisecundi. Anno Vadecimo, presentibus Abbato Thomasio Manselia. Abbate Thomasio Vetensi, presbitero Nicolao de dario, preshitero Jacobo de habundancia Juniore, preshitero Matheo spatario. Abbate francisco de benedicto Canonicis maioris Salcrultane Ecclesie, Notario Nicolao de Morcaldo, Alexandro Albertutij - et quam pluribus aiijs de Salerno ad hoc nocatis specialiter et rogatis. In quorum omnium Certitudinem et dicti presbiteri Nicolali In posterum testimonium et Cantelam scriptum puplicum exinde fieri fecimus per manus dicti notarij Philippi signo elus signatum ac nostris sigillo predicto et subscripcione munitum. Actum et Datum in Maiori Salernitana Ecclesia Auno, die, mense, Incarnacione, Pontificata et Indicione predictis.

3/8 EI. Nos Sablens de Castallancio Indea et supra predicta fateure. § EI Eap predictar Philippas derdamin de Salveron pupilion Saleral legia et Imperial sanchriste-an in toto predicta ossuma stagulia sqlatisti in eo per omnes Judica memoritan al consuma dum omnia acta predicta et singula evenuelou actorum montrius et superia. Van cum promatatis salbus perdelicis monibus et singulia cidem presens interful -et an omnia propria manuscripal et pupilicani et in hane pupilican formam redeligi - menumes signam consistenti un testimonium premissorum. Nemorrandum est quoniam superius in abraso-seriptum est legiar -in predicto processe et acta predictorum Indicium dila. Cautelas per me predictum notarium non Vicolo set exrore o (1).

(1) Arc. 111, num. 216,

taluni che vi vaniavano il padronato, in persona di un tale abbate Andrea di Benedetto, con dichiarare nulie ed insussistenti le ragioni da essi prodotte ed imporre loro su le modesime un perpetuo silenzio (a). Dopo ciò, continuò a gover-

(a) e In Nomine goisti Amen Nos Guillelmus Johannis Cauonicus Turonensis, et Maioris Salernitane Ecclesio diaconus Cardinalis. Reuerendi in xeisto patris et domini domini fratris Arnaldi dei et Apostolice Sedis gratia Salerajtani Archiepiscopi in spiritualibus et temporalibus Vicarius generalis. Presenti scripto publico diffinitiue sententie Notum facimus Vninersis et singulis ad imfrascripta perneujent quod Vacantibus dudum Ecclesia sancte Mario de Maccarouc (sic) et Ecclesia sancti Mattel de Arcuponticulo dependente ut dicitur ad eadem Ecclesia sancte Marie de Nuceria Salernitane diocesis per obitum quoudam domini Laurencij Acconzaioci de Rauello Juris Ci\_ uilis professoris, et Magne Regie Curie Magistri Rationalis ac Canonici Salernitani Rectoris Ecclesiarum ipsarum domiuus Nicolaus Vugarus, dominus Raymundus Vugarus, Thomas Vugarus, Judex Barthucius Vugarus, Cicculus frater eius, Riccardus et Chardulius Vugari, nec non Judex Goctofridus Ungarus. Magister Riccardus de Cesario phisicus. Petrus Jacobus et Augeius de Accarino fratres, ac eciam Magister Jordanus de Accarino, Judex Thomas de Spenemdeo, Judex Nicolaus et Riccardus de Spenemdeo fratres filii et herodes nt dicitur quondam Indicis Barthucii dicti cognominis, dompna Ciaradia filia et heredes ut dicitur quondam Salvatoris de Accarino. Dompua Truda de loctaro filia et heres ut dicitur quondam Barthoiomei de loctaro, et Maria de loctaro soror ciusdem Trude. Perroetus farrus. Thomas preciusus, et Truda soror eius. Johannes Vicehominis. Franciscus et presbiter Angelus eiusdem cognominis. Barthucius de Parisio filius quoudam Riccardi eiusdem cognominis de dicta terra Nucerie asserentes se fuisse et esse Veros et legitimos patronos dictarum Ecclesiarum sancte Marie et sancti Mathoi, et existere in possessione seu quasi Juris patronatus ipsarum et Juris presentandi Rectorem ad easdem Ecclesias cum ipsas vacare contingerit imfra legitima tempora a Canone in talibus stabilita Abbatem Audream de Benedicto de Montelongo habitatorem dicte terre Nucerie ad ipsas Ecclesias sauctae Marie et sancti Mathei in Rectorem et pro Rectore, per certa Instrumenta que prima facie publica videbantur pro parte dictorum presentancium apud acta nostre Curie presentata

uare quest'archidiocesi per poco altro tempo, ch'è a dire fino ai giorno 2 di luglio del 1330, nel quale fu trasferito

coram nobis in Judicio et apud acta predicta, presentanerunt et nomminancrent, fuitque pro parte ipsorum presentancium et dicti presentati per Notarium Nicolaum Triminum et notarium Philippum dardanum de Salerno procuratores presentati famdicti, de quorum proenracione nobis fidem fecerunt quodam Instrumento quod prima facic publicum apparebat, per cos apud acta dicte nostre Curic presentato, a nebis petitum ot instanter etiam supplicatum ut predictam eorum supplicacionem et presentacionem ut predicitur factam de prefato Abbate Audrea ad Becteriam dictarum Ecclesiarum admittere ipsumme Abbatem Andream in Rectorem carundem Ecclesiarum Sancte Maric et saucti Mathei instituere dignaremur. Nos uero qui ex officio nobis commisso astringimur et tenomur Jura Salcrnitane Ecclesic regere, gubernare, ac eclam defensare, volcutes de premissis pienius imformari ne predicti se assercutes patronos dictarum Ecclesiarum Sancte Marie, et Sancti Mathei per surrepcionis Astuciam dictas velleut Ecclesias occupare, que forte omniue a Jure patronatus essent libere et exempte, ut Jura Volunt et mandant Canonica. in majori Salernitana Ecclesia et in dicta Ecclesia sancti Mathei proponi publice fecimus generale edictum, ut si qui essent, qui se vellent opponere, docere ac dicere aliquid contra personas dictorum presentati et presentancium... ac formam presentacionis prefate, per quod institucio cadem impediri posset in aligno uel differri, quod imfra certum eis prefixum peremptorinm terminum comparerent peremptorie coram nobis proposituri, obiecturi et dicturi quicquid proponere obicere ac dicere Vellent, et eis et corum cuilibet competeret iu premissis et singulis premissorum quia parati eramus cos audire cisque exinde facere lusticic complementum. Alloquiu Ipsos de cetero nullatenus andiebamus immo elapso dicto termino in dicte presentacio-Lis negocio et ad institucionem dieti presentati procedebamus fusticia mediante, corum et cuilibet ipsorum absencia et contumacia exigente. Imfra quem terminum in prefato edicto appositum comparnit coram nobis in Judicio et apad acta notarius Paulus dardanus de salerno dicte Curie procurator de cuius procuracione nobis et nostre Curic constat enidenter, legitime ac canonice Asserens dictas Ecclesias sancte Marie et sancti Mafhei de Arcuponticulo esse liberas et exemptas a Jure quolibet Patronatus et immediate spectare ad collacionem domini

alla chiesa vescovile di Sarlat in Francia (a), vacata per ta

Archiepiscopi memorati pro eo quod quondam Abbas Manfridus Vngarus. Abbas Riccardus Vngarus, et dominus Laurencius Acconzaiocus prefatus ipsam Ecclesiam obtinuerunt in beneficium ex collaciouibus. canonice els et corum cuilibet factis per Archiepiscopos Salernitanos. qui tanc temporis Salernitane Ecclesie prefuerunt, que omnia suo locoet tempore idem pariter dicte Curie se obtuitt legitime probaturum et propterea procurator inse protestatus extitit coram nobis, nos ad institunionem dicti Abbatis Andree in Rectorem dictarum Ecclesiarum ad presentacionem predictam procedere modo aliquo non debere. Quibus dictis. gestis et Actis tam dictis notario Nicolao, et notario Philippo procuratoribus dicti Abbatis Andree presentati ut supra guum eidem Notario Paulo procuratori Curie prelibate ad ponendum et probandum quicquid ponere et probare Velient in dicta causa et eis ac cormu cuilibet competeret in premissis et singulis premissorum certnm terminum duximus statuendum, imfra quem terminum oblatis per procuratores dietarum parcium quo supra nomine certis Articulis, et super eis ad probandum contenta in ipsis, certis per eos et corum quemlibet quo supra nomine productis testibus. Juratis in presencia procuratorum pareium earumdem, ipsisque per nos secreto et singillatim ut Juris et moris est super dictis Artienlis diligenter examinatis et corum dictis et attestacionibus per Matheum dardannm de Sa-Ierno publicum ubique Imperiali auetoritate ac Aetorum Curie prefati domini Archiepiscopi et nostre in hac causa notarium fideliter in scriptis reddactis, presentatisque per procuratores dietl Abbatis Andree presentati ut supra certis prinilegijs et instrumentis ad docendum de Jure patronatus quod dicti presentantes in dictis Ecclesijs sancte Marie et Sauetl Mathei se habere dicebant, factaque per nos instantibus procuratoribus parcium predictarum publicacione tocius processus per nos habiti in causa cadem Prinilegiorum et Instrumentorum lysorum, ac Actestacionum omnium testinus productorum per procuratores dictarum parcium in causa prefata, nec non renunciacione omnium probacionum dictis procuratoribus parcium earundem et Vnicnique eorum quo supra nomine competencium et com-

(a) « VI Nonas Julii ( an. 1530 ) Arnaldus Rojardi Salernitanus Archiepiscopus translatus ad Sarlatensem in Gallia sub Archiepisc. Burdigaleusi per obitum Bertrandi Berengarii coneciso citam usu Pallii, quo mtebatur in Metropolitana Salernitana s. Wadding. morie di Bertrando Berengario, colla facoltà di ritenere i uso del pallio di cui avvalevasi in questa metropolitica sede. E perdette con lui Salerno un sacro reggitore che all'attaccamento a'suoi deveri, di che le allegate nollzie somministarano non equivoca testimonianza, accoppiava il merito di sun doi-

petiturarum in causa iamilieta, facta voluntarie per procuratores cosdem, et conclusione seguta Saluis allegacionibus Juris, ipsisque allegacionibus post modum per procuratores ipsos exhibitis coram nohis procuratoribus insis quo supra nomine ad hodieruma diem presentibus, petentibus, recipientibus, et acceptantibus, super dicta carrsa dedimus terminum ad septenciam audieudam, Igitor quia Viso processu habito in causa predicta et habito super co, et super efficacia probatorum, et Actitatorum in causa eadem per nos ipsos et cum allis Juris peritis plena cum deliberacione, consilio diligenti plene et canonice constat nobis, et nostre Curie predictos superius nominatos, qui se patromos asserunt predictarum Ecclesiarum Sancte Marie et Saucti Mathei, et predictum abbatem Andream presentatum per eos et procuratores ekasdem saam intencionem minime probasse Constitit autem plene et canonice nobis, et predicte Corie, quod notarius Paulus Dardanus procurator Ecclesie Salernitane, sufficienter probauit ipsam Ecclesiam Salernitanom et eius Antistitem esse in possessione libere conferendi easdem et singulas earumdem. Ideo Xaisti nomine inuocato, et facto signo Venerabilis sancte Crucis, In nomine patris et filij et Spiritus sancti Amen. predictas Ecclesias sancte Marie, et saucti mathei et quamlibet carundem declaramus et promunciamus seutencialiter in hijs scriptis ab omni Juce patronatus et cuiuslibet seruitate esse liberas et exemptas, et ad collacionem dicte Sa-Icrnitane Ecclesie, et eius Presulis liberam pertinere. Predictis qui se nominabant patronos, presentato per eos et procuratoribas cius saper hijs silencium perpetuum imponentes. Lata, lecta, recitata, et pronunciata est hec sentencia per nos Guillelmum Johannis qui snpra Vicarium salerni in Archiepiscopali palacio - Auno dominice Incarnacionis Millesimo Trecentesimo Vicesimo nono, Die Octauo Mensis Januarii Terciedecime Indicionis, Pontificatus Sanctissimi in Xpisto patris et domini et domini Johannis dinima prouidencia Vicesimisecundi - Auno quartodecimo, presentibus dictis procuratoribus dictarum pareium, ad hoc de mandato nostro specialiter enocatis, et hauc sentenciam per nos ferri cum instancia postulantibus presentibus eciam trina non ordinaria e volgare, di cui dic' sagglo abbastanza nelle opere che compose di argomenti teologici e scriiturali, delle quali può leggersi la camarerazione nelle sottoposte parole dello scriitore dell' Italia sacra (a).

Nobilitos et Biorectis Viria donsino Thomanio Rogerij Millic, Alabate francisco Caputgramo diemos Carlinali Abbate Bogrio Cardali, dongano Nicolao batemalili, dongano Matheo Galiota dieto de dalo, shapano Johanne Bumarra presibetria Cardinilitos Francisco de poscilito, Canonicia diete Maliota Sulernitano Ecclesic. Bobecto de Lonailitus. Nicolao Surraca Johanne de dongan penta. Jacobo Genuzio et quampiraritos sali ju de Salerno, et aliando testidos al pressias Vocalia specialiter et Rogatis. In quorum omosium testimonium ad futraran temporia sementama, et diete maioria Salertiana Ecclesia, ac cias Presulla et anomien et singulorum quorems vel cuium interest, et i interesse potetti in fotterama. Guestican presense seriptam d'finities sonicucie publicum exisade Seri fectuas per manus dicti notarij Mathel dardania signo cius selfici signatum -sigilio pendenti Vicarie Corie presisi donsini Archipriscopi, quo in causis lutiusmodi Carla ipa sutitor et subseripcione notata suntitum.

- 35 El Ego Mathem derianos de Salerno publieus ubique Imperiali ancioritate et Actornu Gurie periali donisi d'Archipespont, et died donisiri Vicarij in predicta emas notarina predictie commissa et altraguils vue com dictie testiba Ropatus interial seque de mandace ciudem donisiri Vicarija priqué et in hane publicam formam reide, gir, morque commento signo et sonaine roclorari s.
  - \* El Nos Guillelmus Johannis Vicurius qui sugra predicta fatemar
  - K Ego predictus albas franciseus empulgrassus dyaconus subcrnilanus festis sum
  - K Et ego Johannes de dompna ponta testis sum K Ego predictus Jacobus gemuzio testis sum
  - & Ego predictus Nicolaus butromili testis sum (1).
- (a) a Puli sane vir doctus, et pracelarus, seripali opus Theologicum moralium distinctionum, ordine Alphabetteo digostum al Robertum Regen Siciliae, epias erat consiliarius et familiaris. Ipsum librum autographum pulchro minio, et Regis effigie ornatum penes (1) Arc. III, nona. 218.

Rolardi, fu da papa Giovanni XXII eletto Orso della nebilissima famiglia Minutolo napoletana: il che ebbe luogo nel giorno medesimo in eni venne il primo trasferito alla chiesa di Sarlat , vale a dire nel 2 di luglio dell'anno 1330 (a). Breve fu il pastorale governo di questo nuovo reggliore della Chiesa di Salerno; nè altro ci occorre in ordine alle sue operazioni eseguite a vantaggio della stessa, fuorchè la notizia di una controversia da lul sostenuta contra Riccardo di Brussone, conte di Satriano, e per l'oggetto che passerò ad esporre succintamente - Erasi quest' ultimo impadronito di alcune terre appartenenti alla mensa, collocate nella pianura bagnata dal fiume Scle, e cercava difendere siffatto suo procedimento colmettere innanzi la speclosa ragione, che aveudole il detto fiume staccate e disunite da' fondi di cui facevano parte antecedentemente ed avendole incorporate e congiunte a' possedimentl che giacevano dall'altra riva del medesimo, poichè, com' egli asseriva, tutt'i territori stabiliti in questo sito erano da considerarsi come dipendenti dal suo dominio, ne veniva secondo lui in conseguenza che sotto l'istesso aspetto dovessero quelle terre riguardarsi, qualunque diritto avesse pututo prima vantarvi la Chiesa salernitana. Per altro ad evitare le molestie di una lite lunga e dispendiosa, acconsentì di sottomettersi al giudizio di tre arbitri, nominati uno da lui. un altro dal rappresentante dell' areivescovo ch'era appunto l'abbate Pavone de Grifis di Giovennazzo ed il terzo da entrambi di comune accordo, ed i quali dovessero fra'l termine non

Pretensione del conte di Sutriauo su di alcune terre appartenenti alia mensa, rimessa alla decisione di tre arbitri.

se habere fatebatur doctna vir Waddingus Ilb. de Scriptoribus Ord. Min. scripsit idem opas alterum ad eumdem Robertum de Arca Noè, super quatuor libros sententiarum sermones eruditos, et Postitlam in Apocalystim ». Ugh.

<sup>(</sup>a) Ughelli de hoc archiep.

maggiore di giorni quindici emanare la loro decisione, da aversi, anche guando non fosse pronunziata da tutti e tre ma da due soltanto in conformità di parere, per talmente ferma ed incentrastabile, che la parte che ricusasse di aderirvi rimarrebbe col fatto obbligata ad una multa di cento once di oro, metà per audare a benefizio della parte avversa e metà a favore della curia romana. L'atte intanto di una tal convenzione su in forma legale e solenne compilato nella città di Nocera uel giorno ultimo del mese di maggio del 1331, per opera di Giovanni di Laureto pubblico notaio, ed eccolo quì riferito ed espresso - « In Nomine domini Amen. Anno eiusdem a natigitate Millesimo Trecentesimo Tricesimoprimo die Vltimo mensis Maij quartedecime Iudiccionis. Pontificatus sauctissimi la Xoisto patris et domini Domini Johannis dinina prouidencia pape Vicesimisecundi Auno quintodecimo. Ego Johannes de Laurcto pennensis diocesis publicus apostolica et Imperiali auctoritate notarius presenti Scripto publico notum facio atque declaro quod eodem die me predicto Johanne publico auctoritate qua supra notario-et Infrascriptis testibus specialiter accersitis et rogatis - ad presencia Magnifici Viri domini Riccardi de Brussono - Comitis Satriani - et Venerabilis Viri Abbatis Pauonis de Grifis de Junenacio procuratoris ad infrascripta legitime ordinati per Reuercudum in Xoisto patrem et dominum dominum Vrsum - dei et Apostolice Sedis gratia Archicpiscopum Salernitanum dum lix quedam causa - questio - seu controuersia Verteretur - seu Verti speraretur inter prefatum dominum Salernitanum Archiepiscopum pro se nomine - et pro parte Maioris Salernitane Ecclesie seu prefatum Abbatem Pauonem nomine et pro parte ipsins domini Saleruitani Archicpiscopi ex parte Vna et prefatum dominum Comitem ex parte altera - super eo Videlicet quod prefatus Abbas Pauo procuratorio nomine ef pro parte prefati domini Salcrnitano Archiepiscopi et maioris Sa-Iernitane Ecclesie asserens dictam maiorem Salernitanam Ecclesiam - pro se et alios eius nomine tenentes - et possideutes -

tennisse et possedisse canonice - certas terras - et tenimenta diete Majori Sajernitane Ecclesie pieno Jure spectasse - et spectare -et certam partem ex eis - per eundem dominum Comitem-seu alium de mandato et Voluntate ipsius indebite occupatam fuisse -in loco Vbi dicitur Iscia de portu in territorio Pecte - quo supra nomine petebat ipsam sibi nomine et pro parte prefati domini Saiernitani Archiepiscopi - eidem domino Archiepiscopo - seu prefate Maiori Salernitane Ecclesie restitui - per eundem dominum Comitem - seu alium de mandato insius - et non Moiestari - nec turbari in ca - seu possessione ipsius prefatos dominum Salernitanum Archiepiscopum et Ecclesiam Sajernitanam - seu allos teuentes et possidentes eandem - nomine et pro parte ipsorum per prefatum dominum Comitem - seu alium - vel alios de mandato et Voluntate ipsius - In culus contrarium prefatus dominus Comes - eodem die - et in mei et Infrascriptorum testium presencia predicto Abbati Panoni ibidem - quo supra nomine presenti respondendo dicebat - predictas terras et tenimenta pieno Jure fuisse prefate Majoris Salernitane Ecclesie ipsamque dictam Majorem Salernitanam Ecclesiam - per se et alios eius nomine tenentes et possidentes - tenuisse et possedisse - usque ad tempus et tempore - quo flumen quod dicitur Siier - dictam partem ipsius tenimenti - et predictum tenimentum - quod dictus Abbas Pauo - quo supra nomine - in dicto territorio Pecte dicebat per eundem dominum Comitem fore occupatum - et indebite deteutum fuisse - et esse debere ipsius domini Comitis - pro co ggod dictum flumen - ggod dicitur Siler - iliud Junxit et addidit aiils suis terris-assereus omnes terras esse suas ab Vno finmine usque ad ailud - tum secundum Jura sua - quam secundum consuctudinem contrate ut dixit, tandem re ipsa sic effecta dubia antequam de predictis ordinarium subiret Judicium seu examen communium Amicorum interneniente colioquio seu tractatu - partes ipse per se et quo supra nomine - codem die - et in mei et Infrascriptorum testium presencia ad huiusmodi concordiam deuenerunt - Videlicet quod de predictis inter partes ipsas cognoscendis - discutiendis - finiendis ac determinandis Vnanimiter et concorditer compromiserunt in nobiles Viros Abbatem franciscum Capugrassum dicte Majoris Salernitane Ecclesie diaconum Cardinalem nominatum per prefatum Abbajem Pauonem - nomine et pro parie qua supra - et in Judicem Guillelmum de Adelardo de Eboio, per prefajum domnum Comijem nominatum - et in domnum Matheum Porta de Salerno - Juris Ciuilis professorem communiter nominatum per partes easdem tamquam in arbitros - ea iege - ut quicquid predicti omnes tres arbitri concorditer et non discorditer - nel duo ex eis super predictis summarie de plano - sine sirepitu - et figura Judicij - sine libeili et petitionis obiacione sine litis contestaccione - et absque aliguo ordine Judiciario-die feriato-uei non servato in loco presentts compromissi uei atibi partibus ipsis - seu ipsarum altera presentibus - uei absentibus - contumaciter uei sine contumacia - Vocatis uei non Vocatis - in scriptis uel sine scriptis stando - sedendo - uel ambulando - dixerint - pronunciauerint diffinierint - seu sentenciauerint super predictis - per quindecim dies - uei infra ab hinc inantea numerandos - omni tempore ratum - gratum et firmum - a dictis partibus - et insarum qualibet observetur et flat - id sit equum - uel Iniquum ila quod non possit id reduci - nec peti reduci - ad arbitrium boni Viri - Cum ex nunc partes ipse quo supra nomine per dicios tres Electos - uei duos ex eis dicenda et facienda super predictis expresse ex nunc prout et tunc emologant - ratificant - et acceptant - pena hinc inde apposita - de comuni ipsarum partium Voluntaie -- Vociarum auri centum soluenda ab ea parte - que contra predicta seu que sequentur ex eis- uel ipsorum atiquod Venerit-Medietate scilicet ex eis parti-predicta seruanti - et alia medietate Romane Curie - me predicto notario - tamquam persona publica - in presencia Infrascriptorum testium - ab ipsis partibus - et ipsarum qualibet - pro parte dicte Romane Curie - et ipsis parlibus sibi adiquicem penam ipsam solvendo modo predicto eodem die - et in no-27

stri presencia stipulantibus legitime. Que pena totiens commictatur - petatur - et exigatur - quotiens contra predicta - que sequenter ex els - nel ipsorum aliquod Ventum fuerit seu factum - qua pena soluta - uel non soluta - seu gratiose remissa - predicta subscripta et omnia et singula que sequentur ex eis rata et efficacia remaneant - observentur - et fiant - in omnem egentum quia sic inter partes ipsas stetit specialiter et connenit. Obligantes sibi adiunicem per predictam penam si - et quotiens eam commicti contigerit - omnia bona insins Comitis - et prefate Maioris Saleruitane Ecclesie - ad pignerandum ipsius Curie - et ipsarum cuiuslibet partinm propria auctoritate sine decreto Judieis - et Jussu pretoris - Ipsamque Vendendum - vel insolutum sibi retinendum - tantum de bonis propriis - quod sit de pena ipsa - predictis quibus ipsa pena est applicanda - nel super integre satisfactum - summarie et absque aliquo ordine Judiciario - non expectato temporla spacio - ad id lege uel consuetudine Introducto - quia sic partes inse ex pacto Voiuernat et Volunt. Pro quibus omnibus et singulis obseruandis - faciendis - et contra non Veniendo uec faciendo - partes ipse quo supra nomine - promiserunt et per stipnlacionem solemnem prefatnm domnum Comitem et domnum Abbatem Pauonem - quo supra nomine - ac prefalum domnum Salernitanum Archiepiscopum legitime et solemuiter obligarunt - predicta - subscripta - et omnia - et singula que super predictis - predicti tres Electi - uel duo ex els concorditer dixerial - et diffinierial - auctoritate potestatis predicte - omni tempore predictas partes - et ipsarum quamlibet rata - grata - et firma habere - et contra ipsa - uel ipsorum aliqua non facere - nec Venire - sed ipsa omnia - et eorum singula - non obstante aliquo pretermisso - facere et observare sub pena predicta - soluenda modo predicto - me predicto notario - et predictis partibus - ipsam legitime stipulantibus ut supra. Et ex speciali pacto stipulacione Vallato - habito inter partes easdem - eodem die ipso instanti - et in mei et Infrascriptorum testium presencia, dicte partes sibi adinnicem - et la me predicto notario recipienti ut supra - pro parte dicte Romana Curla renuncianerunt sponte - expresse - et ex certa eorum sciencia - quelibet scilicet ipsarum - prout taugiter - et tangi poterit in futurum-exception j doii - metns - et in factum - exceptionj rei non geste - uel aliter geste quod superius - et Inferius continetur - Jurt per quod dicitur seu tenetur - quod dictum compromissum et contenta in eo non Valent seu annuliari nel inefficacia reddi possunt - ratione personarum compromictencium - rei - de qua compromissum est racione personarum in quas superius est compromissum seu alterius earumdem - sen quacumque alia occasione racione uel causa - Juri per quod dicitar quod exinde haberi potest recursus ad arbitrium boni Virl - seu per quod Sentencia seu diffinitio ipsa reduci potest - et peti reduci ad arbitrium boni Viri - Juri per quod diel posset - quod ad faciendum ut premietitur pignorationem - bonorum - captionem - alienacionem - seu in solutum retentionem de Jure solemuitates alie debeant necessario observari - et quod ipsis obmissis - ipsa inefficacia reddantur Juri per quod dicl posset - quod in premissis - et subscriptis - sacramentum prestari non debet - et quod prestitum non Valeat - Jurl dicenti in premissis ordinem Judiciarium debere obseruari - Juri per quod dicitar quod penaje Judicium toliainr - suspendatur - sen differatur propter aliad criminale - uel Ciuile - et generaliter omni et cuilibet Juri Canonico - Cipili - Longobardo - Constitutionario -Consuetudinario - Capitalis Regni buius prinilegijs - licteris et rescriptis Impetratis - et impetraudis - cuiuscumque continencie nel tenoris - et lpsornm cuinslibet. Vsui - auxilio - et fauori - quibus omuibus seu ipsornm aliquibus contra omnia predicta - subscripta - que sequentur ex eis - seu ipsorum alterum Venire possent - uel ab ipsorum observancia se tueri-Et Juri dicenti generales renunciationes non Valere - seu posse annuliari - et predictis omnibus - seu ipsorum aliquibus renunctiari non posse nec potuisse. Cum Voluerunt et Volunt dicte partes et ipsarum quelibet prins certiorata congrua - et conuenienti certioracione qua decuit - ipsarum cuilibet inde facta - et omnibus et singulis exceptionibus Juribus - et aliis predictis - et de auxiliis et effectibus eorumdem - et quod se possent et poluissent Januare - si sic expresse et ex certa earum sciencia renunctiatum per eas non fuisset eisdem - ut superius continetur. Quod predicta omnia, et que predicti omnes tres Electi - nel due ex eis - super predictis dixerint et diffinierint sine diminucione obseruent et flant - proinde ac si omnes el singule solemnitates Juris et facti - que ad inexpugnabile robur earum requiruntur a Jure fuissent in presenti compromisso specialiter nominate et apposite. Preterea prefatus Abbas Pauo - nomine quo supra - et prefatus domnus Comes sibi ad inuicem in mei et Infrascripterum testium presencia - Inrauerunt ad Sancia dei euangelia corporaliter tacta predicta omnia - et que dicent predicti tres Electi - uel duo ex eis concorditer super predictis - obseruare - et facere - et se contra ea uel ipserum aliqua - non facere uel Venire. Acto et conuento inter partes easdem - in limine predictorum quod si et quotiens ipsam penam et periurium commicti contigerit-quod Vna actio-seu accusatio per alteram non tollatur - nec differatur - nec impediatur se concursu - imo simul et semel in Vno seu diuersis Indicijs possint et Valeant Criminale et Ciuile Judicium penale - et rei percussorium Intentari - tractari - et d'iffiniri - et predicte partes expresse dederunt michi predicto notario - et Infrascriptis testibus - plenam - generalem - liberam - et omnimodam potestatem - et predictis semel - et pluries - conficiendi Vnum nel plura competencia Instrumenta - et apponendi solemnitates alias - quas quocumque tempore in premissis obmissas contigerit apparere - Ita quod Valeant et teneant supradicta facti tamen substancia remanente. In enius rei testimonium et omnium quorum interest - et interesse poterit certitudinem et cautelam presens compromissi Scriptum publicum - ad rogatum dictorum domni Comitis - et Abbatis Pauonis confectum est exinde - per manus mei predicti notarij - meis signo solito - et subscriptione munitum. Actum uncerie in bospitio dicti donnil Comilis - sub Anno - mense - die - Indictione - et Pontificatu predictis - presentibus me predicto notario Johanneneenou nobilibus et discretis Viris - donno Riccardo de Cosario - Symone pagmo - Ratula be-encula - notario Stephano brencula - Judice Nicolao - Judice Marthacio - et notario philippo de Cesario de unceria - testibus ad premissa Vocatis specialiter et rozatis.

※ El Ego qui supra Johannes de Jaureto - pennensi diocesis publicus Apostolica - el Imperiali auctoritate notaria. Van com dictis testibus prevassis omnibus presens fui eaque ad rogatum dictorum dompui Comitis el abbatis Panouis-manu propria Scripal - Subseripsi - el publicasi - meoque consede et solito signo siguaui » (a).

LIII. Continuazione - Ci affrettiamo a far conoscere che l'esito deil'affare fu dei tutto contrario alle pretensioni dei conte di Satriano, mentre gii arbitri depo ponderato esame e seria e matura riflessione si convinsero della invalidità ed insussistenza de' motivi ond'egii si studiava appoggiarie, e dettero fuori una sentenza che lo astringeva a rijasciare gli occupati terreni se pure non amasse meglio di soggiacere alla soddisfazione della pena pecuniaria. I termini ne furono i seguenti - a 18 nomine domini dei eterni et Sainatoris nostri Jhesu xpisti anno ab Incarnaccione eius Miliesimo Trecentesimo tricesimo primo. Et Vicesimo Tercio anno Regni domini nostri Roberti dei gratia Jerusaiem et Sicilie gloriosissimi Regis ducatus Apulje et principatus Capue pronincie et forcaiquerii ae pedimontis liiustrissimi Comitis die Vicesimo Secundo mensis Junij quartedecime Indieciouis aput Salernum in loco portarotensi prope Ecciesiam Saucti Marci - Nos Rogerius cacraretica Judex Ciuitatis Salernj Andreas dardanus puplicus eiusdem Ciuitatis Regia auctoritate notarius et Infrascripti testes - Videlicet Johannes de porta - Thomasius de porta milites -

Sentenza de' medesimi contraria alla pretensione del con-

<sup>(</sup>a) Arc. HI, num. 221.

Thomasius de porta Bartholomeus de porta notarius - Nicolaus triminus Johannes bissidus Nicolans de rogerio Maccloctus mauescalcus de Salerno el quamplures alij de Salerno et aliunde ad Infrascripta Vocati specialiter et rogati Presenti scripto puplico notum facimus et testamur quod eadem die dum essemus Vocati et presentes in predicto loco portarotensi Coram Nobilibus Viris domino Malisco de porta Juris Ciuilis proffexore el Abbate francisco capulgrasso de Salerno Maioris Saleruitane ecclesie dyacono cardinali Ipsi domnus Matheus et abbas franciscus autoritate potestatis eis tradite ad subscripta per partes subscriptas sedentes eodem die et in nostrj presencia puplice ibidem protulerant et dederant in scriptis quandam sentenciam et diffiniccionem in hunc modum. In xpisti nomine amen die Vicesimo secundo meusis Junii quartadecime Indiccionis Salernj in loco portarolensi prope ecclesiam Sancti Marcl Nos Matheus de porta Juris ciuilis profexor et franciscus caputgrassus de Salerno Majoris Salernitane Ecclesie diaconns Cardinalis ad infrascripta per partes subscriptas Arbitri Vna cum Judice Guillelmo de adelardo de Ebulo cum potestate ut duo ex nobis possemus Ipsa decidere - Electi certo modo el forma prout in Instrumento puplico culus tenor est subscripte per omnia seriei ». E dono di avere interamente esposto e riferito il detto istromento così continua: « Hec et alia serlosius continentur In presencia Rogerij caeraretica Judicis Ciuitatis Saleruj Andree dardanj puplici eiusdem Ciuitatis Regia autoritate notario Matheo Notario Paulo dardano de Salerno procuratori ad subscripta legitime ordinatio et substitutio prout de eius procuracione et substituccione nobis et dicto nostro College legitime et plene constitit nobis Volentibus ad ipsa procedere iuxta nobis per partes ipsas ut prodicitur traditam potestatem ac dicentibus et protestantibus expresse per predicta subscripta seu quecumque alium actum faciendum in causa eadem nolle precedere a predicta nobis tradita potestate set Insam semper relinere el habere velle - quamdam peticcionem in Scriptis obtulit tenoris et continencie subsequentis -

Coram Vobis Viris nobilibus domino Matheo de porta Juris Ciuilis profexore Venerabili abbate francisco caputgrasso diacono cardinali maioris Salernitane ecclesie de Salerno et Judice Guillelmo de adelardo de Ebulo arbitris electis ad subscripta per Reperendum in xoisto patrem et domnum domnum Vrsum dej et apostolice sedis gratia Saiernitanum Archiepiscopum seu procuratorem ipsius pro eo Et Magnificum Virum domnum Riccardum de brussone Egregium Comitem Satriani prout... Istrumento puplico inde facto quod penes nos habetur seriosius continetur. Proposuit notarius paulus dardanus de Salerno procurator veonomus seu actor ad subscripta legitime substitutus per Venerabilem Virum abbatem pauouem de Grifis de Juuenaccio procurator ad subscripta domini archiepiscopi Supradictj nomine et pro parte dictj dominj archiepiscopi et maioris Saleruitane Ecclesie contra prefatum domnum Riccardum Egregium Comitem et omnem aliam personam legitime interuenientem pro eo ad hanc causam dicens quod enm dicta maior Saleruitana ecclesia seu Salernitanus Archiepiscopus pro ea per se et aijos eius nomine tenentes et possidentes tenuisset et possedisset canonice et bona fide certas terras et tenimenta in ioco ubj dicitur yscla de portu in territorio pecte Salernitane dvocesis eldem majori Salernitane ecclesie pleno Jure Spectancia ut Verus domnus et patronus ipsorum continue a Oninguaginta annis citra et ab eo tempore in cuius contrarium bominum memoria non existit certam partem ex eis seu certum Tenimentum Capacitatis seminis frumenti ordei seu blaue modiorum duodecim et plus prefatus dominus Riccardus nunc Comes seu alius de mandato nel noinntate ipsiusex eo quod subito et non paulatim ailuuione fluminis Syleris dicta pars decetero terrarum et teniment j separata fuit ipsius fluminis aiuio in terris quas dictus dominus Riccardus nunc Comes per se el alios eius nomine tenuisse et possedisse ac teuere et possidere ponitur in loco predicto mediante dicto flumine Junsit indebite occupanit et detinuit et detinet occupata. Et requissitus pluries pro parte dicte maioris Saleruitane Ecclesie ut predicitur pertinencia aluio fluminis separata -Et per insum domnum Riccardum nunc Comitem seu per alium de mandato seu uoluntate ipsius occupata dicte Malori Salernltane ecclesie seu domno Salernttano archieplscopo pro eo restituere denegauit et denegat minus Juste asserens quod quamquam predicta tenimenta et dictam partem per eum seu alium pro parte sua nunc delempta predicta malor Salernitana ecclesia seu domnus Salernitanus archiepiscopus pro ea tennisset et possedisset canonice per se et alios eius nomine usque ad tempus et tempore quo predictum flumen dictam partem Ipsius tenimenti et predictum tenimentum pro parte dicte matoris Salernitane ecclesie per eumdem domnum Riccardum nunc Comitem ut premictitur asseritur occupatum Tamen raclone dicti fluminis et ex eo quod asserit omnes terras ab Vno flumine usque ad aligd existentes esse suas non teneri ad restituccionem eamdem in sue anime periculum In Juris Iniuriam et dicte maioris Saiernitane ecclesie et prefatj domini Salernitani Archiepiscopi per eam - manifestum preiudicium atque dannum. Quarum dictus notarius Paulus quo supra nomine petit per nos auctoritate nestre potestatis declarantes dictas terras tenimenta pleno Jure canonice spectasse et spectare predicte Maiori Salernitane ecclesie et prefato domno Salernitano Archiepiscopo pro ea prefatum domnum Riccardum nunc Comitem et omnem aliam personam legitime Internenientem pro eo ad causam predictam sentencialiter condepnari et competti ad restituccioneni lutegram predictarum terrarum et tenimenti ut premictitur per dictum domnum Riccardum nunc comltem seu per alium de mandato seu poluntate ipsius occupata cum omnibus ad que ex inde tenetur de Jure nec non quod mandetis eidem quod decetero dicta maior Salernitana ecclesia sen alium nel alios tenentes et possidentes eamdem pro parte dicte maioris Salernitane ecclesie seu domnį Salernitani archiepiscopi memoratj per se uel per alios non turbet uel molestet cosdem iuxta potestatem nobis traditam super premissis per partes easdem secondum Jura Salno Jure et contra Predicta terras

el tenimenta ut premietitur de quil-ne nune quemedo macita suntin predicto territorio Que ab omnibas partibus dicto Aunio siteris conjunguatur et si qui util sunt confines: Et ad predicta dictus notarius pantas quo supra nomine petit se per Vos admirtj'el in eis procedj summarle de plane sine libello opposicionis obluccione partibus presentibus nel absentibus rine strepitu et figura Judicii absene aligno ordine Judiciario: secundum quod in compromisso predicto plenius et aptius continetur et omni breniori et anciori et efficaciore Via et Juris forma quihus brevius apcius el efficacius ed predicta admicti et per uos procedi potest et debet igala nobis in talibus traditam potestatem per portes easdem protestans quo suora nomina... predicta el alla facienda per egas-nomine quo supra non intendit necessario ordinem Judiciarium subire nec recettere a potestate plenarie Vobis per partes ipsas tradita in compromisso predieto ac non astrigens se et dictam partem ad omnia et singuta predicta probanda sed ad causam tam que quocumque modo legitimo pb ..... et sufficient ad predicts Oua peticcione oblata et per nos et dictum postrum Collegam presentem dicto notario Matheo recepta et admissa ad nostram ecciant informaceionem codem die Ibidem datus fuit per nos et dictum nastrum Collegam poremtorius terminus predicto notario Paulo quo supra nomine presenti, el dicto domno... thienij ad ponendum et probandum quioquid eis et. ipsorum cuilibet competit pouere et probare in causa predieta dierum sex, et codem requisluimus multis presentibus predictum Judicem Guillelmum Collegam nostrum ibidem presentem decreero et in quocumque acia faciendo la causa predicta infra predictum terminum et post. ... Guillelmus Vua nobiscum Salernj personalifer Interest quia ad ipsa decidenda continue intendebamus Vacare protestato por nos quod inso absente deinceps procedebantus si ipse nobiscum ad predicta inter esse personaliter non curaret-et ad majoretn Cautelam per nostras et dioti College nostri licteras ac preceptum. . . videlicot notarium Johannem de fractis papali Imperiali auctoritale

notarium prefate domas Riccardo nunc Comitj Satriani notificavimus supradicta requirentes eunalem quod inse domans Riccardus nune comes per precuraturom suum ad predicta compareret processurus alionnin in causa lusa eius absencia non obstante procedebamus fuxta... premissam traditam potestatem. Tandem per ipsnin notarjum Paulum certis ad nostram infformaccionem, pro-parte qua supra-coram nobis productis articulis sua die et per nos receptis certos testes el probacciones ad insa probanda producit inse notarius nautus quo supra nomine ques Jarates ut Juris et moris est secreto et semination ad recom informaccionem presente dicte notario Matheo Infra dictum terminum examinanimus et insorum dicta et attestacciones in scriptis rividigi fecimus per notarium Matheum predictum: Postque infra tamen predictum terminum prefati dominas archiepiscopus et dominus Riccardus. comes Sutriant predictum Compromissum et terminum in co appositum legitime et Voluntarie proregarunt prout-continefor in Instrumento puplico inde facto cuius tenor per omnia talis est la nomine domini Amen anno ciusdem a natigitate Millesimo trecentesimo tricesimo primo die decimo mensis Junti quarfedecime Indiccionis Pontificatus Sanctissimi in xelsto patris et domini domini Johannie dinina providencia pane Vicesimi Secundi anno quintodecimo. Accerssitis me Johanno de laurencio pennensis dyocesis publico apostolica et imperiali auctoritate notario et Infrascriptis testibus ad hoc specialiter Vocatis et regetis ad presenciani Reuerendi in xolsto patris et domini-domini Ursi dei et apostolice sedis gratia archieniscopi Salernitani - nec non et Magnifici Viri domini Riccardi de brassone Satrianj comitis codem die in mej et infrascriptorum testium presencia dicti dominus archiepiscopus et dominus Comes ratificantes prius et acceptantes omnia et singula contenta in quodam compromisso facto per cundem dominum Comitem ex parte Vna Et Venerabilem Virum abbatem Panouem procuratorem nomine et pro parle suprascripti domini Salernitani Archiepiscopi in Nobiles Viros domi-

num Matheum de porta Juvis Cluille profexorem Abbalem franciscum caputgrassum de Salerno et Judicem Guillelmum de Ebolo certo modo et forma ut continctur in eo sponte concorditer et de communi parcium Voluntate lusius compromissi et instrumenti facti super tite seu contrumersia que vertitur sen verti speratur luter losus dominos Archienisconum pro parle majoris Saleinilane Ecclesie et Comitem super tenimento sito in loco Vbj dicitur iscla de portu de ferritorio pecte scripti per manus mei predicti motatii Johannis et meis signo sollio et sabscriptione muniti, olim in anno subscripto natiuitalis die ulfimo Maji predicte quartraccime imlicrimis decem dierum aitra terminam in dicto comacomisso contentum ex certa corum scientia terminum propogarunt Compromiclentes se ail penam in co rontentam logitime obliganties Renunciantes Jurantes potestatem dantes dictis electis el omnia et singula facientes prout in predicto comprunisso seriosina continetur stipulacionibus bine lude cum honorum obligacionibus legitime et sollepuiter eciam. Internenieutibus modo-et forma ut in dicto compromisso continctur. la Cuius rej lestimonium et gumium quorum interest et lutgresse polerit certitudinem et vantelam presens prorogacionis scriptum publicum ad rogatum dictorum dominorum Archiepiscapi et Comitis Confectum est exindo per manus mej predicti solarij meis signe solito et subscripcione munitum Actum apad montem corbinum in domibus Sancti petri de Casati Rauelle sub arno mense die Indiccione et pontificalu predictis Presentibus me predicto notario Johanne, nec non Venerabilibus et nobilthus Viris domino ... minutolo dyacono neapolitano domino marino prenosito Sancte marie de atino domino Amelio massa et domino francisco de berardo de montecorbino militibus festibus ad premissa nocalis specialiler et rogalis Et Ego uni supra Johannes de laureto pennensis diocests publicus apostolica el Imperiatj auctoritate notarius Vaz cum dictis testibus predictis omnibus presens foj et omnia ad rogathin d'ctorum dominorum Archiepiscopi el Comitis manti propria scripsi subscripsi et publicanj meoque soldo signo signani anapropter nos de noluntate tosarum parcium predicto termino ad popendum et prolandum prorogato eisdem obtatis per potacium Robbertam de altanilla procaratorem dicti domini Comitis certis excepçionibus supra nomine coram nobis et per nos receptis ad tosas probandas per procuratorem dicti domini Comitis fuerant coram nobis certi testes producti quos Juratos semmutini el scereto al Juris el moris est presente dicto notario matheo ad nostram informaccionem examinanimus et corum dicta et attestacciones in scriptis residigi secimes per nosicum notarious sparadictum - Ouibus sic gestis . quia Volebamus ad predicta decidenda procedere fecimus predictum Judicem Guillelmum ad majorem nostram excusaccionem per nostras lieteras requirere quod die Veneris Vicesimo prime predict j mensts neniret Salernum ad ferendum V na nobiscum sentenciam super causa predicta.. in mostrum brocessum seu nobis predictam traditam potestatem alioquin predicto die Vicesimo Secundo forebamus senientiam super causa predicta eins absencia non obstante. Et licet insis partibus absecutibus noteramus insum proferre sententiam teritime at sollenation citari el regairi nihilominus fecimus predictum notavium Paulum nomine quo supra et notarium Mercualdum de linguito procuratorem dicti domini Comitts ad predicta de calus amonracione noble legitime constitit que supra nomine ut predicto die Vicesimo secundo coram noble Salerui comparerent auditarj per nos facere diciam sententiam super causa predicta. Quo termino neniente quia predictus Judex Guillelmus interesse recusatift et se per suas licteras negauit Velle interesse predictis predicto domino Riccardo Comite sen procuratore insins pro eo Vocato el se contumaciter abscentante dictoque notario naulo quo supra nomine comparente et banc sententiam per nos ferri cum instancia postulante diclo processa probacionibus et informacionibus predictis per nos Visis et diligenter hapectis dictisque locis et tenimentia prius nostria Visia te subjectis oculis piena cum deliberaccione consilio diligenti quia per ca que Vidintus et diligenter inspeximus ac nostrum informarunt animum et nos monerunt et monent Innenimus predicta omnia in preffata policcione contenta pre parte dicte maieris Salernitane Ecclesie plene coram nebis fore prebata dictasque terras et tenimenta dicte maiori Salernitane Ecclesie canonice et pleno Jure speciasse et speciare et ut premiciitur per prefatem dominum Riccardum qui nunc est Comes seu alium clus mandato fuisse et esse ut premictitur indebite occupata et ex parle dicti Comitis piliti fore probatam quod dicte ecclesie in predictis preiudicaret in aliquo Ideirce Nos qui supra arbitri forma Ipsius Compromissi diligenter attenta et por nos in omnibus tenaciter observata auctoritate potestatis predicte zoisti nomine inuocato promunciamus et sentenciando declaramus predicta Tenimenta el terras in dicta peticcione distintas canonice pertiguisse et pertinere predicte maiori Salecuitane Ecclesie et prefato domine archiepiscopo pro ca pleno Jure Nec non mandamus sentenciamus et Volumus dictum dominum Comitem teneri ad integram restituccionem dictarum terrarum et tenimentj in predicta peticcione contentorum et corum ut premictitur indebite occupatorum Et ipsum dominum Comitem debere restituere et integraliter reddere Ipsas terras et tenimentum predictum predicte Ecclesie et prefato domino Salernitano archiepiscopo pro ea seu suo procuratori nel nuncio pro endem Mandantes et sentenciantes quod islem dominus Comes et elus heredes permictent eumdem dominum successores suos et parles prefate maioris salernitane Ecclesie per se et alios corum nomine transire dictum finuium Syleris et ire ad ysclas et terras predictas pro laborari faciendis cisdem nomine Salernitane Ecclesie per se et alios corum numise non obstante quod separate fuerunt per subitam alluuionem dicti flaminis Syleris ac tenimento Pecto quod Vua cum predictis yselis et terris Canonice ad dictam Salernitanam Ecclesiam perfinuit et pertinet pleno Jure predictum dominum Comitem et predictum eius procuratorem pro co prodicto domino Safernitano archiepiscopo Maiori Safefuitano ec-

clesie et prefato procuratori pro eis ad prediciam auctoritate qua supra sentencialiter eciam condepnando - In hijs scriptis hane nostram diffiniccionem et sentenciam predicto Collega nostro requisito et nolente ad predicta ut premictitur interesse predictis procuratoribus dictarum parcitum per nos Vocatis adpredicta et dicti domini Comitis procuratore non comparente set se contamacifer abscentante Ipsoque notario l'aulo quo supra nomine coram nobis comparente et presente sic ut premictilur proferentes Ouam sentenciam et diffiniccionem et omnia et singula contenta in co preferimbs et Valere nolumus.... omni Via el Juris forma quibus melius el efficacius Vaiere possunt et debent serundum nebis premissam traditam potestatem que mandamus et Volumus a predictis partibus et Ipsarum qualibet observari et ... in dicto compromisso contenta commictenda semel et pluries pront-in compromisso confinetur codem Requirentes diclos Judicem notarium et-testes quod de predictis ad testimonium et cauteiam dicte Salernitane Ecclesie faciant eidem domino archiepiscopo et predicte majori Salernitane ceclesie. ... pluca competencia puplica Instrumenta. Qua sentencia tata data el puplicata per dictos arbitros nobis presentibus die predicta presente dicto notario paulo ef quo supra nomine nes Roganii ut de predictis suo quo supra nomine et eidem majori Salernitane Ecclesie faceremus quoddam puplicum Istrumentum ad.... et predicte majoris Salernitane ceclesie et omnium et singulorum quorum interest et Interesse poterit in fururum testimonium et Cauteiam ad mandatum ecciam dictorum. . factum est-exiude presens puplicum Instrumentum per manus mei predicti notarii signó meo solito signatum. .. et nostrum predictorum testiam subscripcionibus roboratum ac subscripcionibus dictorum et prefatj notarij Mathei per eos pro notario puplico ad predicta assampto signo et subscripcione communitum. Onod autem superius inter uirgalos scriptum est legitur per parles subscriptas nomine cl.... Ipsam consuctudinario die subscripsi Et anud In abraso legitur predicte quocumque Quod Ego predictus Audreas dardanus publicus Saleroj notarius qui Interfuj scripsi et mee signo signauj ».

Ego qui supra Rogerius Judex Ego predictus thomas de porta miles testis sum Ego predictus Bartucius qui supra testis sum E:o predictus Johannes Bissidus testis sum Ego predictus Johannes de porta miles testis sum Ego predictus notarius Nicolaus triminus testis sum [a].

LIV. Continuazione - E qui non rimanendo che a parlarsi della morte del predetto arcivescovo, diciamo, diefro l'au-detto arcivescotorità dell'Ughelli, che fu da essa colpito precisamente nel vogiorno 3 di dicembre dell'anno 1333 e mentre trovavasi in Napoli sua patria. Quivi rimasero le fredde di lul spoglie, essendo state riposte in un decente sarcofago costruito nel muro sinistro dell'altare gentifizio di sua famiglia, situato nella chlesa calledrale, attare interno a cui vennero altresì coltocate le ceneri di Errico e di Filippo Minutolo, il primo cardinale e vescovo di Frascati ed il secondo del pari insignito della romana porpora ed arcivescovo di Napoli (b), con es-

(a) Arc. III, num. 219.

(b) Ecco, in fatti, quanto si legge intorno a tal punto nel Chicocarello nel suo catalogo del vescovi ed arcivescovi di Napoli alla pag. 190, « Ex-actis visitationis metropolitanae ecclesiae anni 1580... hace inter alia habentur, cum de co sacello familiae Minutulae agitar fol. 102. Super altare Sanctae Anastasiae est constructum salis pulchrum, et magnificum marmoreum sepulchrum domini Henrici Minutuli S. R. E. Cardinalis, et Episcopi Tusculani, qui dominus Cardinalis proprils sumptibus fieri fecit portam magnam praedictae maloris ecclesiae etc. et elus cineres, supradieti Cappellani dixerunt esse reconditas retro altare praedictum. A dextris einsdem altaris in pariete est alied sepulchrum marmoreum Reverendissimi Vrsi Minutu-II Archiepiscopi Salernitani, in quo similiter dixerust esse reconditas cius cineres. A sinistris vero la alio parlete est aliud sepulchrum

sersì però avuto cura di far che in ogni lempo si distinguesse il sepolero del nostro Orso da quelli de due altri Indicati personaggi, mediante l'apposizione de seguenti versi leonini incisl su di esso -

JACET IN HAC TUMBA DOMINUS MINUTULUS VRSUS, PONTIFICALIS APEX. OUEM PRAEFERT LINEA RURSUS. VIRTUTUM VITIS, PHILIPPI VERA PROPAGO. PONTIFICUM GEMMA, VITAE PROBITATIS IMAGO. PARTHENOPE NATUM, SALERNUM PONTIFICATUM. FLENTQUE TALE DATUM, MORITUU SUPER OMNIA GRATUM. PARTHENOPEQUE TIBI SALERNUM PRAESULIS HUJUS COMMENDAT CORPUS. ANIMAM. DEUS ACCIPE CUJUS.

## BENEDETTO It.

LV. Ed eccoci a far parola del sucressore di Orso Minutolo, che fu appunto Benedetto II, originato da una famiglia appartenente alla città di Capua e promosso nel giorno 4 di marzo dell'anno 1334. A quel poco che del regime di un talo arcivescovo ba riferito l'abbate Ughelli parecchie altre notizie dobbiam noi aggiagnere, che dichiareremo secondo l'ordine de' tempi e coll'esposizione de' documenti da cui risul-Collegione di lano. E da prima ci si fa d'avanti l'affare di una provvis a una rettoria esi- di rettoria esistente in Salerno sotto il titolo di s. Pietro de

no, sotto il tito. Judice, sulla quale vantavano il padronato l'abbate ed i mole di S. Pletro de naci di Cava . l'abbadessa e le monache del monistero di s. Mapersona di un ta- ria de dominabus e due individui, fratelli germani, di cognole Filippo Aldul- me de Judicissa e l'uno chiamato Niccolò l'altro Guglielmo; ed i quali, conoscendo el esser ella vacata, atteso l'innalzamento del rettore che antecedentemente l'occupava, e ch'era Riccardo di Ruggiero già arcidiacono di Salerno, all'eminente dignità di arcivescovo di Capua, presentarono di comune accordo alla caria arcivescovile un tal Filippo di Alduino chie-

> similiter marmoreum, com cineribus Reverendissimi domini Philippi Minutuli Archiepiscopi Neapolitani ».

stente in Saler-Judice, fatta la no chierico della cattedrale.

rico della cattedrale, perchè ne fosse questi il successore. Instituitosi un giudizio canonico per esaminarsi se legittime oppar no fossero le ragioni de' presentanti; da una parte si vide che certo ed irrepugnabile era il padronato che si attribuiva no, comechè appoggiato a dichiarazioni di vaievoli testimoni ed a pruove ch'esibivano scritture autentiche, ma da un altra parte si conobbe che per quella volta erano essi decaduti dal loro diritto, e ciò per aver fatta la nomina durante la vita di papa Giovanni XXII, che, in virtù di una sua costituzione da aver vigore fino al termine del suo montificato, aveva alla sua libera collazione riservati tutt'i benefizi di qualunque genere che vacassero nella remana curia, e senza aver riguardo al di lei difetto es illegittimità non curato di rinnovaria dopo la morte di esso pontefice. Nuliadimeno considerando l'arcivescovo, che la persona del presentato era fornita di meriti e qualità da renderla degna di posti ed ouori nel santuario, essendo a lui rimasta devojula la provvista della rettoria, si avvaise di tal sua facoltà per conferiria all'individuo medesimo, che ne addivenne quindi possessore jegittimo la virtà non della presentazione fatta in suo favore, ma della libera collazione di chi era a capo della diocesi. La bolla intanto fu emanata nel-giorno 27 di novembre dell'anno. dell'era volgare 1335, primo del pontificato di papa Benedetto XII, ed è quale leggesi qui soggiunta: - « Benedictus dei gratia Archiepiscopus Salernitanas, dilectis sibi la xpisto . Philippo de Alduyno Clerico Majoris nostre Salernitane Ecclesie - filio. Macciocti eiusdem cognominis de Salerno - Et Vniuersis et singulis ad quos Infrascripta peruenerant - Presentium tenore notum facious - testamur atque falemur - quod Religiosus Vir dompnus Guiczardus eadem gratia Venerabilis Abbas Monasterij Cauensis Salernitane Dyocesis et Conuentus ipsius -Abbatissa etlam et Coquentus Monasterij Sancte Marle de Dominabus, seu de Monialibus Ciuitatis et dyocesis Salernitane, Nicolaus et Guillelmus Germanj qui dicuntur de Judicissa olim die decimo Mensis Madii proxime preterite secunde Indictionis - et Circumspectus Vir Abbas henricus de Mayrano Capuanus Canonicus - noster tone in temporalibus et spiritualibus Vicarius generalis nomine et pro parle nostri et diete nostre Ecclesie - assercutes se Veros Patropos Ecclesie saucil Peiri de Judice de Salerno - et Juris Patronatus ipsius - Bonafide existenies la possessione sea quasi ipsius Juris Patronatus et Juris presentandi Reciorem ad eam eum eam Vacare cortingerit - prout toium Jus Patronatus predictum diniditur per Vncias tresdecim et dimidiam pro portionibus infrascriptis -Videlicet prefatam nostram Majorem Salernitanam Ecclesiam pro Vocia Voa et dimidia ex cis, dictum Monasterium Caucasem Abbatem et Conuentum Ipsius pro Vnciis decem ex eis. dictum Monasierium sancte Marle - seu Abbatissam et Conuentam insins, pre Vacia Vaa, et predictos Guillelmum et Nicolagm pro alia Vna Vncia ex els - Ac asserentes etiam predictam Ecclesiam Sancti Petri et Rectoriam ipsius cum Juribus et pertinentijs suis tune Vacasse de Jure et de facto per promotionem Regerendi domini Riccardi Rogerii - elim Archidiaconi Sajernitanj et Rectoris ipsius Ecclesie Sancti Petrj-qui tunc fuit Canonice - Capuanus Archiepiscopus creatus - consecratus - et lpsius Archiepiscopatus possessionem et administrationem adheptus Canonice - predicto die decimo dicti mensis Madii Coram nestro Vicario et Curia insius in Rectorem et pro Rectore dicta Ecclesie Sancti Petrj presentarunt - prefatum Philippum Clerlcum - ut de legitimo Matrimonio natum - Etatis legitime, vdoneum et sufficientem, ad dictam Ecclesiam et Rectoriam ipsius Cauenice obtinendam - Prefatus nero Venerabilis Cauensis Abbas et Congentus ipsius per suas licteras - suo Magno et noto sigillo pendenti munitas, et per fratrem franciscum de Ebulotune Monachum Cauensem-ac Priorem Sancte Marie de dompuo de Salerno et predicti alij Patronj superius nominati per eorum procuratores legitime ordinatos pro-portionibus predistinctis - Petentes dictum Philippum Clericum ut premictitur p esentatum pro predistinctis portionibus - per dictum nostrum vicarium et eius Curiam Institut in Rectorem Ecclesie prelibaie prout in petitione inde facta et in actis dicte Curie plenius Vidimus contineri. Quia petitio oblata et in Judicio el apud Acta dicte Curie Recepta si ut .... de Jure Recipi poterat et debebat. Edictoque ut Juris et moris est in dicta nostra Maiori Salernitana Ecclesia, et in prefata Ecclesia Sancti Petri de Mandato dicte Curie publice proposito et publicato - et pro parte dicti presentati - et cum presentatum certis Articulis et positionibus in Indicio et apud Acia oblatis - et certis testibus productis Juratis et per candem Curiam examinatis, et eorum dictis inscriptis reddactis ac certis prinilegijs et cautelis per eum productis-et ex eis publiratione facta, et data copia partibus ex eisdem Junentum est legitime et pleue fuisse positum et probaium predictos presentantes fuisse Veros Patronos dicte Ecclesie Sancti Petri Jurium el pertinentiarum ipsius - et in possessione seu quasi Ipsius Jarius Patropatus el Juris presentandi rectorem ad eaut cum ipsam Vacare conlingerit pro portionibus supra distinctis. Set quia tempore dicte presentationis predicta Ecclesia sancii Petri Vacauil et Vacabal in Romana Curia - Vbl predictus Reservedus Capuanus Archiepiscopus fuit creatus et consecratus - et eodem stante in eadem Romana Curia per procuratorem possessionem adeplus Archiepiscopatus predicti - insius Ecclesie sancti Petri et Jurium ipsius prouisio et concessio partinuit et pertinebat ad sanclissimum Patrem et dominum Bonememorle dominum Johannem tum Papam Vicesimumsecundum dum Vixil - et ipsius presentantio el progisio non pertinnil ad patrenos predictos - ratione cuiusdam constitutionis per eumdem papam edite - quam in Vita sua tantum uoluit habere Vigorem. Post mortem Vero prefati dominj Summi Pontificis - el de eius morte in maioris Salernitana Ecclesia de Mense Januarii proxime preterite tertie Indictionis publice et sollempuiter exeguis celeb.atis - nulla progisione seu gratia facta de ipsa Ecclesia santi Petri per prefatum Dompunin summum Pontificem dam Viuebat - nultaque alia facta prescutatione infra Campica tempora nei posi de aliquo in Rectorem dicte Ecclesie post

mortem prefati domini summi pontificis per patronos prefatos prout eliam in dictis nostris actis Vidimus contineri - coilatto et pronisio dicte Ecclesie sancti Petri - Jurium et pertinentiarum ipsius - propter negligentiam patronorum ipsorum nobis pertinuit, et ad nos pro ista tantum Vice est Rationabiliter denointa -et ex causis eisdem declaramns Predictam majorem Salernitanam Ecclesiam - Cauensem Monasterlum, Monasterlum Sancte Marie et predictos germanos fuisse et esse pro predistinetis portionibus Veros patronos dicte Eccleste sancti petri Jurium et pertinentiarum Insius et în possessione seu quasi îpsius Juris Patronatus, et Juris Patronatus, et Juris presentaudi Rectorem ad eam cum ipsam Vacare contingerit, pro portionibus supradictis - et dictum philippum presentatum fuisse sufficientem et ydoneum ad dictam Ecclestam et Rectoriam ipsigs Canonice obtinendam - si ipsorum patronorum negligentia non fuisset ut superius continetur - Declaramus etiam quod propler predicta pro ista Vice tantum collatio et pronisio dicte Ecclesie saucti Peiri ad nos est Rationabiliter deuoluta et quod per infrascriptum postrum actum et collationem dictis Patronis in futuris Vacationibus dicte Ecclesie et presentationibus faciendis ad cam prejudicinm aliquod minime gigneretur - set ipsis non obstantibus corum in futurum recipiatur presentatio, et in alija Vacationibus, ad presentationem corum pro portionibus predistinctis : Instituatur Rector in dicta Ecclesia sancti Petri cum Juribus et pertinentijs suis. Nosque Actendentes - grata satis et accepta seruitia - qua tu philippe de Alduyno et Pater tuns predictus nobis et dicte nostre Ecclesie Inpendistis et tue Merita probitatis - ac considerantes probamina prefati Renerendi dominj Capuanj Archiepiscopi - nobis prole digno porrigentis - tibi Reddimur ad gratiam liberales. Quapropter Volentes tibi facere gratiam specialem - tibi Abbati Philippo - Cierico tamquam Benemerito etiam in beneficium Canonice conferimus predictam Ecclesiam Sauell Petri cum Juribus et pertinentijs suis et Rectoriam ipsins ad nostram collationem pro ista Vice tantum rationabiitter ut premictitur devolutam et spectantem - et per nostrum Auulum to presentem Canonice et presentialiter Innestimus de eadem cum Juribus suis omnibus perfinentibus ad eandem. Commictentes tenore presentium et expresse mandantesdiscreto Viro domino Matheo de dato Majoris Salernitane Ecclesie Presbitero Cardinali - quatenus cum per te nel alium tuo nomine fuerit requisitus - te nel faum procuratorem Juo nomine - in corporalem possessionem sen quasi dicte Ecclesie -Jurium omnium et pertipentiarum insins Inducat ac defendat inductum - faciens tibi de fructibus - redditibus et Juribus Vuiversis dicte Ecclesie Integre decetero responderi -Ammoto abinde quolibet alio Hiicito detemptore. Contradictores et Rebeiles ad id auctoritate uostra censura Ecclesiastica Canonice compesceudo. In cuius rei memoriam - et tui Philippi Cierici alque omnium et singulorum - quorum - et cuius Interest et Interesse polerit testimontum et Cauteiam - fieri mandauimus et fecimns presentes nostras patentes licteras nostri sigilli appensione et inscriptione Munitas - Actum et Datum Sajerui in nostro Archieniscopaji Pajatio - die - Vicesimoseptimo Mensis Nouembris quarte Indictionis - sub Anno dominj Millesimo Trecentesimo - Tricesimo quinto - Pontificatus Sanctissimi in xoisto Patris et domini nostri domini Beuedicti divina providentia Pape duodecimi - Anno eius Primo ».

Nos Benedictus qui supra archiopiscopus predicta fatemur (a).

LVI. Continuazione - Dopo di ciò, troviamo che nell'anno 1336 intervenne esso arcivescovo all'atto di una solcune per- permuta di uno mula eseguitosi in sua presenza tra un canonico di questa stabile di perticattedrale, chiamato Matteo di Protogiudico, ed un tale Gia- tolo di Salerno como Comete milite e professore di medicina, il primo ce- con un territorio dendo al secondo uno stabile sito in Salerno, in contiguità un tale Giacomo della chiesa sollo il titolo di s. Maria de Ruganora e consisten- Comete, esegui-te in una terra dominata da una casa che da lui si posse- di interrentodel-

Contratto di l' arcivescovo.

<sup>(</sup>a) Arc. III. num. 223.

deva nella sua qualità di benefiziato, e questi dando a quegli in cambio un territorio arbustato giacente nel villaggio di Capriglia e di cui era proprietario. Coll'arcivescovo trovossi presente a questa convenzione oltre al notato ed a' lestimoni un giudice altresi detto ad contractus e che chiamavasi Niccolò di Giacinto, i quali tutti mediante una pubblica e legale scrittura compilata appositamente e munita delle loro firme rispettive dichiararono quanto era occorso in siffalta occasione: e della quale venuero distesi duo esemplari consimili, da servire ognuno di cautela e sicurezza di ciascuno de' contraenti, essendone i termini quali leggonsi qui riferiti - e la nomane dominj dej Eleruj et saluatoris nostri Jhesu xolsti anno ab incurnatione eius Millesimo trecentesimo tricesimo sexto - el Vicesimo octano anno Regnorum dominj nostri Roberti dei gratia Jerusalem et Sicilie gloriosissimi Regis ducatus Apulie et principatus capue provincie et forcalquerij ac pedimontis Itlastrissimi Comitis. Die Vitimo monsis decembris quinte Indiccionis in majori Salernitano Archiepiscopali palatio. Nos Nicolaus de Jacinto Judex ad contractus Ciuitatis Salernj Johannes macza puplicus eiusdem Ciuitatis , et ubique per totum predictum Regnum Sicilic Regia auctoritate Notarius - et subscripti testes ad hoc Vocati specialiter et rogati. Presenti scripto publico notum facimus et testamur quod codem die in nostri presencia - ac in presencia etiam Reuerendj lu xpis:0 patris et dominj domini Benedicti dei et apostolice Sedis gratia Salernitani Archiepisconi constituti Viri nobiles dominus Jacobus Comete miles professor in phisica flius quoudam domini mathei militis qui similiter Comete dictus est Ciuis Salernj ex vua parte - et abbas Matheus de protoindice Canonicus dicte majoris Salernitane Ecclesie ex parte aliera - Coniumi sual inter-se ad subscriptum permutacionem - s. u lafrascriptum contractum faciendum - Et inse ab-Las Matheus asseruit a dicia maiori Salernitana Ecclesia in beneficium tenere et nossidere intra hane Salernitanam Cinitatem in postribulo istius Cinitatis prope Ecclesiam sancte Marie de Ruganoua - Integram terram cum casa fabricata Vno solario solerata cum camminata curti cum puteo et obstracelio - et ajia curti sen casaleno - que Videiret jerra cum casa a parte orientis Vie iuxta quam porta Cellarij seu taberne insins domus constructa est - a parte septentrionis Casaleno allorum a parte occidentis Andito comuni iuxta que porta dicti Casaleni sen Curtis constructa est a parte meridiei partim dicto andito - partim rebus aliorum partim alteri Andito juxta quem in parte occidentis alia porta dicte Curtis cum puteo constructa est - et partim rebus heredum quondam Magistri Philippi pappacarbone coniunta est. Et ipse dompnus Jacobus asseruit sibi similiter suis Rationibus pertinere Integram terram com arbusto et alijs fructiferis arboribus sitam in casalj Caprife pertinente Saierni prope Ecclesiam Sancti Nicolaj de eodem loco que inde terra cum arbusto et alijs fructiferis arboribus a parte occidentis Vie publice a parte Septenirionis rebus dicte Ecciesie Sancti Nicolai - a parte meridiei ad medium Vallonem - et ailos confines conjunta est - quam Videlicet Integram terram cum casa fabricata Vno soiario solerata cum camminala curti et puteo et alia curti seu casaleno suprascriptis loco et finibus distinctam quam in beneficium ut dictum est - dictus abbas Maiheus asserebat se tenere et possidere - idem abbas Matheus cum Integra predicta terra cum arbusto-et ali is fructiferis arboribus suprascriptis finibus distincta ipsius domini Jacobi predicta Integra terra cum casa cum casalono el curti superius distincta pro augmento tamen et melioraccione dieta maioris Saiernitane Ecciesie Valere extitit extimata per huius rei conscios et expertos permutare convenerat et nimium affectabat pro eo quod integra predicta terra cum arbusto et alijs fractiferis arboribus predicti domini Jacobi erat et est maioris Vaioris redditus et prouentus Vaioris et eciam Vtilitatis - quam suprascripta Integra terra cum casa et prefato casalino et curti supradistinctis ipsius majoris Salernitane Ecclesie. Vode ipse abbas matheus sua spontanea Voluniate et expresso consensu - utiliter gerendo causam et negotium sunm

et dicte maioris Salernitane Ecclesie - ac cum manifesta et evidenti utilitate Ipsius et Ecclesie memorate - utiliora sibi et dicte Ecclesie ei profutura respiciens gereus et procurans in hac parte - trino primo inter se ipsum - et cum alijs saplentibus Viris sollenni tractatu canonice habito slcut el placuit sponte per hoc scriptum promutaccionis ordine per eum adhibitis prius et obseruatis ad predicta et subdieta omnibus et singulis sollennitatibus que ad inexpuguabile robur ipsorum - a Jure et conspetudine requirentur ac cum Juris plenitudine bona dedit et tradidit per fuslem ipsi domino Jacobo pro se et suis heredibus bona fide per fusiem recipienti Integram predictam terram cum casa fabricata Vno solario solerata cum camminata curti et puleo - et alia curti cum casaleno supradistinctis quam se lu beneficium a dicta maiori Salernitana Ecclesia tenere et possidere dixit ut supra inter hanc Saleruitauam Ciuitatem in suprascripto loco suprascriptis finibus sicut dictum est distinciam Cum omnibus que inter ipsam permutaccionem daccionem et tradiccionem - sunt cuntisque suls pertinentijs et cum Vice de predictis Via et auditis et de alijs Vijs et Anditis suis et cum muniminibus exinde continentibus. Ea ratione ut Integra ipsa permutatio datio et traditio qualiter superlegitur semper sit in potestate ipsius dominj Jacobi et heredum elus et ipse Jacobus et cius heredes licentiam habeant de eadem permutaccione daccione et tradiccione facere quod Volueriul. Et propter hoc idem dominus Jocobus - sicut el placult sponte per connentionem per hoc scriptum similiter permutacionis ordine adhibitis et obseruatis omnibus et singulis soleunitalibus ut supra bona fide dedit et tradidit ipsi abbati Matheo bona fide similiter recipientl pro se successoribus suis et partibus dicte maloris Salernitane Ecclesie ut supra Integram suprascriptam terram cum arbusto superius distinctam quam sibi similiter suis Rationibus Ipse dominus Jacobus sicut dictum est assecuit pertinere in dicto casalj caprile - prope dictam Ecclesiam Saueli Nicolai supraeriplis finibus sicut dictum est distinctam - Cum omnibus que intra Ipsam permu-

taccionem dacclonem et tradiccionem sunt -cuntisque pais pertinentijs - ct.cum Vice de predicta Via et de alijs Vijs suis - cum muniminibus exiude continentibus. Ea Ratione ut Integra ipsa permutatio datio et traditio qualiter superiegitur semper sit in potestate ipsius abbatis mathei et partium dicte maiorls Saiernitane Ecciesie. Et ipse abbas Matheus et partes dicte maioris Salernitane Ecciesie licentiam habeant de eadem permutacrione datione et tradiccione facere quod Voiucrint - Quo Videlicet lutegra terra cum arbusto insi abbati Matheo pro parte sua successorum suorum et partium dicte maloris Salernitane Ecclesie - ab eodem domino Jacobo sicut dictum est permutaccionis ordine data et tradita - at superius continctur secundum multorum hominum opinionem et nostram- et ipsam etiam rei Veritatem et cuidentiam facti ipsi abbati Matheo Successorthus suis et partibus dicte majoris Salernitaue Ecclesie-magis utilis et necessaria est et majoris Vajoris reddttus et pronentus quam suprascripta Integra predicta terra cum casa supra distincta - maxime cum in bac permutaccione conditio ipsius maioris Salernitane Ecclesie remeliorata est in redditibus et prouentibus ipsius - et detrimentum non substinet sed augmentum et uera sunt omnia prout superius sunt expressa prout ocuiata nos docuit certitado - et nobis etiam facta extitil plena fides. Vnde per conuentionem Insi dominus Jacobus et abbas Matheus trino solenni tractatu habito inter se et cum alijs probis et sapieutibus Viris - eorum mutua et gratuita Voluntate guadiam sibi adiquicem dederunt - et fideiussores adinuicem posuerunt semetipsos. Et per ipsam guadiam et stipulaccionem solennem tpsi dominus Jacobus et abbas Matheus - corum mutua et gratuita Voluntate - et soiempt tractatu habito inter se ut supra - promiserunt - et se heredes successores suos - et partes dicte maioris Salernitane Ecclesie - et bona ipsorum legitime obligarunt - aiter scilicet alteri presenti - et pro se suisque heredibus et successoribus recipienti Integram predictam terram cum casa casaleno el curti - et Integram predictam terram cum arbusto et alijs fructiferis ar-30

borlbus supradistinctis - et predictam permutaccionem datiopem et tradiccionem - et quamlibet partem et rem ipsius - cum expensis et sumptibus ipsorum domini Jacobi abbatis Mathei successorum heredum ipsorum et cuiuslibet eorumdem sibi adinuicem et illorum heredibus et successoribus defendere ab omnibus hominibus et personis in Judicio - nel extra Judicium dicto facto - uel opere - contra predicta subscripta - uel ipsorum aliquod menientibus. Obligantes se ipsi abbas Matheus et dominus Jacobus - corum muina et gratuita Voluntate beredes successores et bona eorum sibi adinuicem et suis hereditus et successoribus id ab eorum quolibet pro se et quo supra nomine legitime stiputanti alter alteri teneri de cuiccione et pro eniccione et defensione domus et possessionis predictarum superius distinctarum proprietatis et possessionum ipsarum de Jure in Judicio et extra Judicium - Et tribuernul sibl adinuicem pro se et nomine quo supra licentiam et plenariam potestatem - ut si et quando Voluerint potestatem habeant ipsi dominus Jacobus et abbas Matheus heredes et successores corum ipsam terram cum arbusto et alijs fructiferis arboribus et presatam terram cum casa superius distinctam - pro se defendere qualiter Voluerini cum omnibus muniminibus et Rationibus - quas de ea ostenderint. Et si sicut superius et inferius scriptum est ipsi dominus Jacobus et abbas Matheus heredes et successores corum et partes dicte maiorle Salernitane Ecclesie - seu lpsorum alter sibi adingicem non adimpleuerint et predicia et subscripta uel ex els quicquam remouere - aut contradicere presumpseriul seu facere et adimpiere nou curanerint - per eandem guadiam et stipulaccionem solleuem promiserunt et obligauerunt se heredes et successores suos - partes et bona dicte Ecclesie - predicti dominus Jacobus et abbas Matheus - eorum muiua et gratuita Voluntate ut supra sibi adipulcem pro se heredibus et successoribus suis stipulantibus ut supra soluere et compouere sibi adinalcem Vice qualibet contraueuiens seu non adimplens et effectiue non faciens predicia et subdicta observanti et adimplere Volenii - pene nomine quinquaginta Augustales et predicta et subdicta nichilominus adimplere et facere - predictis subdictis pena obligationibus - et omnibus alijs in omnem euentum efficacibus remapentibus cum effectu - quia sic inter eos stelit specialiter el conuenit. Et ex speciali pacto habito inter partes easdem legitime et soleuniter in limine predictorum - predicti dominus Jacobus et ablas Matheus corum mutua et gratuita Voiuntate et expresso consensu ac soleuni tractato habito prius ut supra pro se beredibus el successoribus suis seu partibus dicte maloris Salernitane Ecclesie spoute et ex certa corum scientia renuntiauerunt eodem die et in nostri presentia sibi - adinnicem pro se - el nomine quo supra recipientibus excepcioni dolj malj metus et in factum - excepcioni rei non geste uei aliter geste que ut superius et inferius continetur excepcioni et contitioni indebile sine causa - ob causam datam et causam non secutani ob turneni nullam nel tujustam causani Juri per quod submenit contrahentibus deceptis ultra dimidiam Justi pretij per quod dicitur quod solemnitales alie - debeul la talibus contractibus declarari seu appenj beneficio Restitucionis in lutegrum - Juri et autentice hoc est Jus porrectum decreto quod incipit sine excepcione - et generaliter omni Juri canonico Ciuilj longobardo Constitutionario - consuctudinario et cuicumque allj - et Vnicuique ipsorum prinilegio et for] prinilegijs Rescriptis et licteris impetratis et impetrandis gratlam et Justitiam continentibus - et corum Vsui et fauori - quibus omnibus seu ipsorum aliquibus contra predicta subdicta seu ipsorum aliqua Venire posset - de Jure uel de facto uel ab eorum observautia... tueri et Juridiceuti generales Renuntiacciones non Valere et Juri dicenti predictis omnibus sen insorum aliquibus remuntiari non posse. Certiorati prius ipsi dominus Jacobus et abbas matheus corum mutua et gratuita Voluntaie certioraccione congrua et conucuienti els prout decuit inde facta legitime de omnibus predictis Juribus excepcionibus legam auxilijs et omnibus et singulis alijs supradictis - et de effectisa corumdem at guod se possent et poluissent Juna ri si ste

expresso el ex cerla sciencia coramdem - per cos renuntiata non fuisset eisdem prout supertus continetur - Preterea suprascripti dominus Jacobus et abbas Matheus corum mutua et gratuita Voluntate - et expresso consensu ut supra sibi adinuicem et Vous alterj recipienti ut supra tactis sacrosanctis enangelijs - sacramenta prestatunt - predicta facta fore in utilitatem et comodum predicte Ecclesie Salernitane - et nii in lesionem dicte Ecclesie actum est nec aliquid dolo uel fraude factum est in contractu predicto sed bona fide in augmentum ipsius Eccleste - et quod predicia et subdicia omnia uera fuerunt sunt - et contra predicta subdicta - uel ipsorum aliqua dicti dominus Jacobus - et abbas Matheus - heres et successores corum - et partes dicte maioris Salernitatie Ecclesie - seu ipsorum ab eo non Venient non dicent non allegabunt non ponent - non probabunt - non excipient nec facient nec poni probari excipi allegari-nec dari facient sed insa omnia omni futuro tempore rata et firma habebunt - adimplebunt et facient cum effectu. Et Volerunt ipsi dominus Jacobus et abbas matheus pro se suisque et successoribus huius rei corporalem possessionem eorum propria auctoritate ingrediantur et apprehendant - et interim constituerunt se ijdem dominus Jacobus et abhas matheus - ipsorum domini Jacobi et abbatis mathei successorum et heredum eorum - donec ijdem dominus Jacobus et abbas matheus tpsorum possessiones acceperunt - dictarum terre cum arbusto et domus cum casaleno et curti possessiones precario nomine alterum ab altero tenere et possidere trausferendo in eosdem dominum Jacobum et abbatem matheum sibi adinuicem dominium et possessionem omnimodam dicte terre cum arbusto et alijs fructiferis arboribus et domus predicte cum casaleno et curti superius distinctis - et omnium insorum Jurium aliorum. Fatemur insuper nos predicti Judex notum et lesies subdicti -quod predictis et subdictis Intervenerant omnes et singule solennitates Juris et facti - que in huiusmodi actibus ad inexpuguabile robur corum a Jure et consuctudine requiruniur - et quod de antiqua prescripta et approbala consuctudine Ciuitatis Salerni est obtentum et obseruatum inter Ciucs Salernj et Ecclesijs - seu monasteria sita inter Ciuitatem Salerni et foris in pertluentijs eius seu contrabentes in Ciuitate eadem - quod permutacciones et cetere alie alienacclottes super eorum-rerum stabilibus fieri possunt Valent et tenent Juris observantia non obstante - Ita tamen quod conditia Ecclesie - seu monasteriorum ipsorum propterea in aliquo non ledatur. Fatentes etiam et intestantes quod omnia et singnia predicta et subdicta acta et gesta sunt per Ipsos abbatem Matheum et dominum Jacobum cum consensu decreto mandato et uoiuntate dicti dominj Salernitauj archiepiscopi - Quj Videlicet dominus archiepiscopus expositissibi et narratis omnibus el-singulis predictls et de eis canonice plenarie facta fide eidem ipsa Vera esse et in utilitatem et comodum dicle maioris Salernitane Ecclesie - et insius abbatis mathei predicta fore facta et gesta respiciens.- cum juris plenitudine codem die et in nostri presentia ad inexpugnabile robur et ad peticcionem etiam contrabentium predictorum predictis omnibus et curum singulis - etiam in bijs scriptis eius decretum anctoritate ludiclaria et consensum expressum canonice apposuit et adhibuit confirmans et ratificans etiam omula et singula predicta. Fatemur etlam quod predicta et subdicta omnia et rorum singuia coram nobis gesta confirmata - ut superius continctur non narratine sed assertine- et cum Veritate loquitour et festamur - et ea gulbus interfulmus ipsi audinimus et fide Vidimus oculata et ut ipsa per hoc scriptum probentur ad plenum nulla alia probaccione seu requisiccione ad predicta probanda - extrinseens exquisita sen deceteró necesarlo exquirenda. Insuper Andreas manganarius procurator ad subdicta et alia statutus et legitime ordinatus endem die et in nostri preseulia per dictum abbatem matheum procuratorio nomine et ro parte dicti domini Jacobl recipientem in neram Vacuam e corporalem possessionem induxit - et possessionem tradidit ciem quo supra nomine ibidem et in presenti. El Versa Vice uczulus Macziotti Cepparij de Salerno prucurator ad sub

dicia et alia statutus et legitime ordinatus, codem die et in nostri presentia per enndem dominum Jacobum procaratorio nomine et pro parte ipsius re ipsa coram nobis de predicta. Integra terra cum arbusto et alijs fructiferis arboribus suprascriptis loco et finibus distinctis presbiterum Jacobum pipitellum procuratorem dicti abbatis Mathei presentem procuratorio nomine et propterea dicti abbatis Mathel recipientem in neram Vacuam et corporalem possessionem induxit et possessionem tradidit eidem quo supra nomine ibidem et in presentia. Vade ad futuram memoriam certitudinem dieti dominj Salernitanj Archiepiscopi et ipsorum domini Jacobi et abbatis Mathei heredum et anocessorum ipsorum imposterum testimonium et cautelam fucia sunt exinde duo puplica consimilia Instrumenta - per mauns mei predicti notarii signo meo signata subscriccione mei que supra Judicis - nec non Siglilo pendenti et subscripceione dicti domini archiepiscopi - ac subdictorum testium subscripceionibus roborata. Que scripsj Ego predictus notarius Johannes qui rogatus interfuj et meo signo signaui- intervirgulani superius manu propria ubi legitur fidealter alteri teneri - non Vitto sed quia scribendo errani et ideo pro autentico habeantur ».

- Nos Benedictus qui supra archiepiscopus predicta fatemur
- Ego qui supra Nicolaus Judex
- Ego Rogerius capudgrassus testis sum etc. (a).

LVII. Continuazione - Coll'anno 1337 si fa poi luogo a due La sentenza di Bertoldo maraitre notizie relative al governo di Benedetto Ii. La prima chese di Homburrisguarda la cura ch'egli ebbe di far inserire in un nuovo go, con cui alta Chiesa di Saterpubblico ed autentico documento l'importante decisione emano fu restituito nata da Bertoldo marchese iti Homburgo e per commission jt possesso della del re Manfredi, colla quale, come si è fatto a suo luno contrada e Battipaglia » Vien conoscere, era la Chiesa di Salerno reintegrata nel posseso inserita in unovo pubblico documento.

(a) Arc, III, num, 221.

della contrada detta Battipaglia, che nel tempo delle vertenze e dissensioni tra la corte remana e l'imperatore Federico II era stata a lei tolta dal conte Marconido. Al quale oggetto costitul egli in qualità di suo speciale procuratore un tale Cervo di Morrone cittadino capuano; che avendo esibito ai cospetto di due giudici ad contructus l'autografo originale della predetta sentenza, per:averla costoro riconosciuta perfettamente autentica e per essere stati autorizzati dal consenso non solo dell'arrivescovo ma altresì dello stratigato (ii che era anche una condizione richiesta indispensabilmente), ne ottenne di vedere, in conformità de' desideri del suo committente, coll'inserzione di essa in altra solenne e legale scrittura aggiunto un unovo incontrastabile titolo dei dritto deila Chiesa saiernitana. Fu la seguente - e la nomine domini dei Eterni et Saigatoris nostri Jhesu xoisti. Anno Ab Incarnacione ejus Millesimo. Trecentesimo. Tricesimo septimo. Et Vicesimo octavo Anno Regni domini nostri Roberti dei gratia Jerusaiem et Sicilie gioriosissimi Regis Ducatus Apulie et principatus Capue Provincie et forcaiquerii ac pedimontis Illustrissimi Domini - Die Vndecimo Mensis Aprilis Quinte Iudiccionis Apud Salernum. Nos Maigerius Scoptus. et Landulfus Pastellarius, ad Contractus Judices Civitatis Saierni Lambardus Combolinus puplicus ejusdem Ciuitatis notarius et Infrascripti testes Vocati de eadem Cinitate et aliande Videlicet Symon guarna. Martius Saluaticus Salernitanus doctor in phisica. Guillelmus de dyano, Petrus Grecus milites. Magister Nicolaus de Vrsone canonicus Saiernitanus. Judex Andreas Marchisius, Dompaus Jacobus de habundantia Junior, Judex Adenuifus Marchisanus, notarius Andreas dardanus, notarius Pauins dardanus nicolaus terminius. Notarius Landulfus de Miranda notarius Andreas urigeorgij, notarius Guillelmus Seoplus - notarius Johannes de Rosa de Conca. notarius Nicolaus dardanus, et quamplures alti - ad hoe specialiter Vocati et Rogati Presenti scripto pubblico declaramus notum facimus et testamur quod die predicto discretus Vir dompnus Cernus de Murrone de Capua procurator ad infrascripta Reuerendi in Xoisto natris et domini domini Benedicti dei et Apostolice Sedis gratia Saleruitani Archiepiscopl. de quo legitime nobis constat pro eo quod propria procuratoris constitutio , codem die - et in nostra presentia facta fuit - corant predicto Domino Archiepiscopo pro tribunali Sedente in Salernitano Malori Archiepiscopali palacio - et subsequente - coram Viro Nobili Domino Lotto de Aldemarijs de florencia milite Regio Straticoto Salerni Suique districtus Judice et Assessore ipsius pro Curia sibi dato a et utriusque Curle culuslibet dominorum Insorum pro tribunali Sedentibus in palatio domini pobilis domini Johannis Rogerij de Salerno militis in quo Curia Regitur - et dictas dominus Straticotus residet Inris dicendi gratia die predicto la nostra predictorum Judicum potarti et testium predictorum et subscriptorum presentia coram eis et ipsorum quotibet Successore die predicto - ostendit et puplice legi fecit pro parte predicti domini Salernitani Archiepiscopi - et predicte sue Maioris Ecclesie quoddam priuilegium Magnifici domini domini Bertoldi Marchionis de hoemburg, dei et Regis gratia Sancti Senerint et honoris ejus - Montis fortis etiam - et Arigentii pro ut in éo legebatur eius Vero Sigillo cere Rubee ut apparuit in filo Serico Salino et Rubeo in eo appenso - non abolitum non abrasum nec in aliqua parte Sui Vicia:um Sed in prima sui figura existens roboratum et continens prout recitatum in ipsoquorum Vidimus legimus Inspeximus diligenter - et anscultauimus et erat per omnia continentie subsequentis ». E rapportato un tal privilegio, che può vedersi nella pag. 372 nota a così continua « Quo printiggio ostenso - et sie publice jecto et ascultato solemniter Ipse dompnus Ceruus quo supra nomine asseruit quod ejusdem domini Archiepiscopi et prefate sue Matris Ecclesie Intererat Prinilegium (usum habere exemplatum - Insinuatum - et Judiciaria auctoritate publicatum - ad ipsorum domini Archiepiscopi et prefate sue matris Ecclesieet ipsorum eniustibet imposterum testimonium - et Cautelam proplerea ipse procurator procuratorio nomine quo supra pe-

tebat ipsum Privilegium per nos exemplari Insinuari-et publicari ex decreto et auctoritate predictorum domini Salernitaut Archieniscopi - pro parte Majoris Ecclesie prelibate - et domini Straticotl - ac Judicis et assessoris ipsius - et ipsorum cuiuslibet - ad quorum officlum - et ipsorum cuiuslibet liuiusmodi Insinuatio - et publicatio facienda speciabat - et in Insinuactone-et publicaelone Ipsa per prefatum dominum Archiepiscopum -et per consequens dictum dominum straticotum ac Judicem - et assessorem Ipsius - et Ipsorum cuiuslibet Curle successine pro tribunali sedentes - einsdem procuratoris peticionem factam cistem fore Justam el consonam rationi - et quod Juste petentibus non est denegandus assensus-predictum priuilegium per nos exemplarl Insinnari et publicari et Judiclaria auctoritate in publica forma reddigi Mandauerust in Insinuacione - et publicacione ipsa - eorum es cuiuslibet ipsorum auctoritate cum omni Juris solemnitate - ac adhibitis et obsernatis per ipsorum quemlibet et cuiusiibet ipsorum Curie successive in nostri presencia die predicto pro tribunali sedendo-expresse et legitime eciam in htjs scriptis-Interponentes pariter et decretum. Sicque nos predicti Judices - notarius - et testes predicti et subscripti Prinilegium Ipsum - nullo in eo addito-Subtracto nel mutato unod sensum minuteret nel mutaret eciam Intellectum exemplatimus Insinuacimus publicauimus - et eius tenorem totaliter - et incorruptum in hanc onplicam scripturam et formam reddeglinus - ex decreto et auctoritate predictorum domini Archiepiscopi - et subsequenter domini Straticoli - Indicis et Assessoris eius- et Carle Vtriusque et cuiuslibet lpsorum pro tribunali in nostri presencia die predicto successiue ad predicta eciam sedencium - et presens exinde confecimus Instrumentum scriptum per manus mei predicti notarij Lambardi - publici salerni notarij signo meo signatum sigillis pendentibus predictorum domini Archiepiscopi et straticoli nee non subscripcionibus et sigillis nostrum predictorum Judicum et predictorum et subscriptorum testium subscripcionibus Roboratum-fatentes insuper nos predicti Judices notarius et testes predicti et subscripti quod predicta omnia et eorum singula fuerunt acta et gesta presencialiter coram nobis dictusquo procurator predicta omnia et eorum singula fecit de Voluntate Mandato-licencia et assensu domini Archie-piacopi suprascripti pro parte sue Maioris Ecrlesio pretiba-te. Quod Ego predictus Lambardus Cambonius publicus Salerni notarius qui predictis Rugatus Interfui scripsi et meo signo signati; a

Ego qui, supra Malgerius Judex

Ego qui supra Landulfus Judex

Seguono le sottoscrizioni de' testimoni (a).

Asenso prestato datt arcivescoto ad un contratto di pera uta rignardante un fondo di dominio diretto della mensa con un altro più fertile ed ubertoso, appartenente ad un tal Giovanni Celestrino.

LVIII. L'altra notizia poi si riferisce ad un assenso e beneplacito ch'egli prestò ad un contratto di permuta effettuitosi tra un Guglielmo di Adelardo ebolitano ed un Giovanni Celestrino nativo di Montecorvino, in virtù del quale il primo trovandosi in possesso di un territorio che aveva ricevuto in feudo dalla mensa arcivoscovile e giacente nel tuogo detto Pugliano, lo cedeva al secondo, e ue otteneva in vece un fondo più fertile e specioso sito nel luogo medesimo. Se n'era antecedeutemente stipulato l'istrumento, ed in esso non si maucò di apporro la clausola di doversi pel valore dell'atto domandare ed attendere l'adesione dell'arcivescovo: che però interpellato ne' debiti modi e colle formalità prescritte dalle leggi, conoscendo il vantaggio che verrebbe a riportarne la sua Chicsa, non si mostrò punto renitente ad accouseutire a' desideri do' contraenti, e confermando quel che si era da essi fatto e stabilito. Tuttociò si rileva dal documento seguente: - « In nomine domini dei Eterni et Saluatoris nostri Jhesu zoisti - Anno ab Incarnacione eius Millesimo Trecentesimo Tricesimo Septimo. Et Vicesimo nono Anno Regni domini nostri Roberti det gratia Jerusalem et Sicilie gloriosissimi Re-

<sup>(</sup>a) Arc. III, aum. 176.

gls - ducatus Apuile - et Principatus Capue provincie et forcaiquerii - ac Pedimontis Iliustrissimi Comitis - Die Septimo mensis madii Quinte Indicionis apud Salernum in Archiepisconaii paiacio. Nos Maigerius scoptus ad contractus Judex Civitatis Salerni - Nicolaus dardanus einsdem Cinitatis notarius - et infrascripti testes ficterati - de eadem Civitate et Aliunde - Videlicet notarius Guillelmus Greens - notarius Andreas dardanus - notarius Nicolaus triminus - notarius landulfus de Miranda Ciues Salerni - et notarius Johannes de Rosa de Conca - ad hoc specialiter Vocati et rogati, presenti scripto publico deciaramus notumfacimus et testamur - quod ad instanciam et peticionem nobis factam per Johannem de Celestrino de Montecorbino - Accessimus ad Saiernitanom Archiepiscopale palacium in quo Reverendum in xoisto patrem et dominum dominum Benedictum dei et apostolice sedis gratia Salernitanum Archiepiscopum personaliter inpenimus et dum essemus in ipsius domini Archiepiscopi presencia Idem Johannes ostendit quoddam Scriptum pupiicum roboratum et continens prout recitatum in ipso-quod Vidimus legimus et juspeximus diligenter et erat per omnia continencie subsequentis. In nomine domini nostri Jhesu Koisti - Anno ab Incarnacione eius Millesimo Trecentesimo Tricesimo primo, domino nostro Roberto dei gratia gioriosissimo Rege Jerusaiem et Sicilie - ducatus Apuije et principatus Capue provincie et forcaiquerij ac pedimontis Comite. Regnorum vero eius Anno Vicesimo tertio. Die Octavo mensis Januarij quintedecime Indicionis apud Montem corbinum. Nos Gregorius de Audrea Montiscorbini Judex - Andreas Constancius puplicus eiusdem terre. Regia autorictate notarius, et Subscripti testes litterati - et illitterati de eadem terra - Videiicet Riccardus Cisarius Judex Andreas de Curci - presbiter Goffridus Constanclus - Riccardus de ligorio et franciscus de mangerio ad hoc Vocati et rogati - Presenti Scripto pupiico notumfacimus et testamur - quod constituti in nostra presencia Judex Gnillelmus de Adeiardo de Ebolo filius quondam domini Jacobi ex Una parleet Joannes de Celestrino de Montecorbino filius quondam Celestrini ex perte altera - Idem Judex Guilielmus et dominus Johannes eodem dle Conjunti sunt ad subscriptam permutacionem Inter se ad ingicem faciendam - lpse quidem Judex Guillelmus asseruit se in pheudum habere et legitime tenere et possidere - A Majori Saleruitana Ecclesia et sibi et dicte majori Salerultane Ecclesie pertinere in loco pullani pertinente dicte terre Montiscorbini - prope Ecclesiam Sancti Angeli Integram terram Sterilem Vacuam et Siluosam quae est per hos fines ab oriente finis pheudi dicti Judicis Guillelmi sicut sepis discernit - A Meridie finis dicti Johannis de Celestrino, A Septentrione finis pheudi dicti Judicis Guillelmi - ab occidente finis rerum predicte ecclesie Santi Angeli. Et ipse Johannes asseruit sibi similiter pleno Jure pertinere in dicto loco Pullani pertinenciarum dicte terre montescorbini, prope Ubi ad Vineam de luca dicitur Integram terram cum quercubusque a parte orientis finis Johannis Judicis leonardi - et preshiteri Johannis de luca - A meridie Septentrione et occidente finis dicti pheult Judicis Guillelmi de Adelardo - et siqui Alii sunt confines - Valoris Annuatim tarenorum Auri trium ponderis generalis - Quam Videlicet terram Vacuam sterllem et situosam - de suprascripto loco - el finibus designatam idem Judex Guillelmas pro parte predicte Ecclesie Vtiliter gerendo in hoc causam et negocium suum - et ecclesie prelibate permutare Volebat et cupiebat cum suprascripta terra cum quercubus ipsius Johannis loco et finibus superius designatam seu distintam - pro eo quod erant maioris valoris redditus et prouenlus quam suprascripta terra Vacua - sterilis et siluosa lpsius Judicis Guillelmi-seruata tamen Voluntate domini Salernitani Archieniscopi ad predicta et subdicta potestatem habeutis. Unde sicut ipsi Judici Guillelmo placuit et congruum fuit sponte per convencionem per hanc Cartulam Utiliter gerendo in hoc causam et negocium suum - et ecclesie prelibate permutacionis ordine dedit-tradidit et assignauit pro parte sua et predicte ecclesie predictam terram sterilem vacuam

et siluosam sibi et dicte Salernitane Ecclesie pertinentem loca et finibus supradictis - distintam - eidem Johanni pro se suisque heredibus recipienti. Cum omnibus que intra lpsam permutaccionem dacclonem et tradiccionem sunt omnibusque suis pertinencijs - cum nice de suprascriptis Vijs snis - et aliis Vijs suis ac Juribus et muniminibus suis. Qua racione ut Integra permutacio dactio, et tradicio qualiter superius legitur semper sit in potestate ipsius Johannis et heredum eius et ipse Johannes et eins heredes licenciam babeaut - de eadem permutacione - dacione et tradicione semper facere quod Voluerint. Cum omnibus muniminibus et racionibus - quas de ea ostenderint. Ogam Propterea confirmacionem omnlum predictorum dictus Johannes eidem Judici Guillelmo pro parte suasuccessorum suorum - et parcium predicte Ecclesie - permutacionis ordine ut est dictum secundum meliorum boninum opinionem et conniccionem - et ipsam eciam rei Veritatem et enidenciam factam et locorum possessionem ipsi ecclesie magis Vtilis et necessaria est - ac eciam maioris Valoris redditus - et prouentus - quant suprascripta terra sterilis Yacua et siluosa insi Johanni pro parte predicie ecciesie permutacionis eiusdem ut dictum est data et tradita per eum eumdem Judicem Guillelmum maxime cum ln hac permutacione condictio ipsius ecclesie remeliorata est - ac in redditibus et prouentibus ipsius - et detrimentum non substineat - sed Augumentum - et nulla decepcio - sive lesio in permutacione ipsa pro suprascripta ecclesia - nec in aliqua circumuentio interfuerlt - sed diligenti inquisicione facta - per Judicem ligorium Stasium. Guillelmum sergentem. Mangerium Scrisium-et predictum Riccardum de ligorio - expertes et ydoneos ad premissa Electos per partes Ipsas cum sacramento - per eos prestito coram nobis - ita Inuentum est sicut superius est expressum -Et obligantes se quidem Judex Guillelmus seccessores sui - et partes predicte Ecclesie - Et lpse Johannes se et heredes suos predictam permutacionem el contractum omni tempore ratam et firmam habere et tenere - Et quod Vnus alteri de eniccione

el de deuendendo teneatur racione contractus permutacionis eiusdem. Et pro Tutiori Cautela Idem Judex Guillelmus per connencionem guadiam ipsi Johanni presenti et recipienti pro se suisque heredibus dedit - Et fideiussorem ei posuit se met ipsum - Et per ipsam guadiam ipse Judex Guillelmus obligauit se - successores suos - et purles predicte Ecclesie prediclam permutacionem - dacionem et tradicionem seu contractum - eidem Johanni et suis heredibus ab omnibus hominibus defendere - et tribuit licenciam predicto Johanni Vt guum ipse Joannes et eins heredes Voluerint - potestatem habeant ipsam permutacionem - dacionem et tradicionem seu contractus per se defendere cum omnibus muniminibus et racionibus quas de va ostenderiut - Et si sicut superius scriptum est ipse Judex Guillelmus successores sui et partes predicte Ecclesie non adimpleuerint et suprascripta uel ex eis quicquam renouare aut contradicere presumpserint dictus Judex Guiffelmus obligauil se successores suos el partes predicte Ecclesie - dare et soluere insi Johanni et illius heredibus uel cui hoc scriplum in manus pergenerit pene nomine Vncias auri decem et predicta omnia nihilominus adimplere-quia sic inler eos stellt specialiter et connenit. Volens mandans et permittens-Idem Judex Guilfelmus eidem Johanni-quod Inse propter se ipsum seu alium ipsius terre possessione sua aut propria corporalem possessionem possit apprehendere et habere sine contradiccione cuiusquam - fatemur insuper nos predicti Judex notarius et testes - quod de Antiqua et prescripta - ac approbata consuctudine terre montiscorbini est inter heredes insius terre et Ecclesias seu Monasteria scitas in phinibus dicte terre montiscorbini - et Ciuitatis Salerni - et foris - et pertinencijs eius quod permutaciones - Vendtciones el cetere alia alienariones super rebus corum stabilibus fieri possint - Jura alie et solemnitates nou seruate - dummodo condicio ipsius Ecclesie non ledatur fatemur etiam quod predicta omnia et eorum singula - non narrative - sed assertive loquimur Vt ea que Vidimus et quibus interfuimus per hoc scri-

plum probentur - nulla ad probacionem eorum alia inquisicione seu probacione quesita - cum omnia et singula supradicta fuerunt coram nobis - eodem loco et tempore peracta. Vnde ad futuram memoriam et predicti Johannis et licredum cius Cantelam presens scriptum publicum ex indo factum est per nfanus mci predicti notarij signo meo signatum subscripcione predicti Judicis et dictorum testium subscripcionibus et subsignacionibus roboraui. Quod scripsi Ego predictus Andreas Constancius pupilcus dicte terre Montiscorbini Regia autoritate notarius - qui predictis rogatus interfui et meo solito signo signauj. Ego qui supra Gregorius Judex. Ego predictus Riccardus Cesarius qui ad hoc interfui testis sum. Ego Andreas de Curte olim Judex qui predictis interfui testis sum. Ego predictus Goffridus Constancius qui predictis interfui testis sum. Signum Crucis proprie manus suprascripti Riccardi de Ligorio qui ad hoc testis interfuit. Postque Eodem die - et iu nostrum qui supra Judicis notarlj et testium presencia prefatus Johannes qui predicto domino Archiepiscopo presenti et Audienti humiliter supplicavit ut permutacionem prefatam ut dictum est factam confirmare - acceptare - et roborare - ac suum prestare assensum -cx eius prouisione dominica et speciali gratia beuignus dignaretur. Cui supplicacioni idem dominus Archiepiscopus Aunuens - Considerans adeo - attentius et perspicacius intuens permutacionem huiusmodi utpote notorle et legitime factam esse - ut in predicto declarato Instrumento plenius et apcius continetur - in euldens comodum Maioris Ecclesie prelibate ipsam permutacionem - quatenus facta est - Canonice et legitime ut est dictum - ex certa cius sciencia et speciali gratta confirmauit - et roborauit - et bulus scripti puplici securitate suum benigne assensum prestitit liberalem - eamque omni futuro tempore ratam esse uoluit - atque firmam. Vode ad futuram memoriam et tam prefate maioris Salernitane Ecclesie quam predicti Johannis de Celestrino - heredum et successorum ipsius et aliorum quorum et omnium interest et poterit interesse in postezum testimonium et Cautelam facta

sunt exinde duo puplica consimilia Instrumenta, hoc quidem ad Cautelam prefate majoris Salernitane Ecclesie et aliud ad Cautelam predicti Johannis et successorum ipslus Vniuersalium et eciam singularium - et Allorum omnium quorum inter est et polerit in posterum Inter esse Scripta per manus mei predicti notarij signo meo slgnata - pontificali pendenti siglilo et subscripcione manus proprie predicti domini Archiepiscopi communita - nec non et manus predictorum Judicis et testium subscripcionibus et subsignacionibus roborata. Et scienter et expressim consensit lpse Johannes in nos predictos Indicem et notarium-tamquam in Judices et notarium-cum sciret ex certa sua scientia nos suos Judicem et notarium non esse-Quod autem in abraso scriptum est legitor Coulte Reg º Octano. Et quod inter nirgulos Scripium est legitur Signum Crucis proprie manus suprascripti francisci quid ad boc testis interfuit. Que scripsl Ego predictus nicotaus dardauus puplicus Salerni notarius qui rogatus interfui et meo signo signauj ».

Nos Benedictus qui supra archiepiscopus predicta fatemur

K Ego qui supra Margerius Judex

Ego predictus notarius Guilletmus grecus testis sum Ego predictus notarius Andreas testis sum

predictus noiarius Andreas testis sun

Ego predictus notarius Nicolaus triminus testis sum (a).

Collazione di una cappellania fatta da un canonteo di Saterno a benefizio di un prete dimorante in Nocera, e condizioni apposte nella medesima.

LIX. Passando offre, c' imbattiamo nel 1339 in una notitia non direttamente riferibito alte adendi il Benedetto II,
ma che riguardando la coltazione di una cappella cretta nela sua diocesi a buno diritto merita di essere qui registrata.
Trovavasi ella stabilità in una chiesa di Nocera sotto il titolo di s. Pietro ad Cafanniam dipendente da un canonico di
questa metopoglitana, chiamato litterlo Seguini che u'era il
rettore, ed a cui si appartenera la facoltà di provvederla del
cappellano. (2010 che elesses a tal posto nell'amo di Ciu si

<sup>(</sup>a) Arc. III, num. 225,

tratta fu un prete nominalo Sergio Cancaleno nativo di Tramonti e dimorante la Nocera medesima; ed ecco con quali condizioni: 1.4 che di tutt'i frutti, rendite, proventi ed oblazioni una metà soltanto audar dovesse a benefizio del medesimo, dovendo l'altra melà riserbaria a vantaggio del collatore: 2.ª che ciò nulladimeno sul primo soltanto graviterebbe l'obbligo dell'illuminazione della chiesa e di tutto t'altra necessario per l'esercizia del divin cutto senza che il collatore dovesse in alcuna guisa contribuirvi; 3.ª che la soddisfazione di tuft'i diritti e papali e vescovili e di qualsivoglia altra natura, o Imposti o da imporsi, fosse anche a carico e peso del cappellano; ed in fine chè in caso d'inadempimento di qualcuno degl'Indicati articoli, la collazione potrebbe a beneplacito del reftore col fatto rivocarsi, ed ancho quando avesse ella ricevata l'approvazione e conferma dell'arcivescovo o del suo vicarlo generale. Il documento che tuttoctò manifesta è conceptto ne' termini come qui appresso -« In nomine domini del Eterni et Saluatoris nostri ihesu xvisti anno ab Incarnacione eius Millesima Trecentesimo Tricesimo nono. Ettricesimo primo anno Regni domini nostri Roberti del gracia Jerusalem et Sicílie glortosissimi Regis - ducatus Apulie et principatus Capue - Pronincie et forcalquerij - ac pedimontis Illustrissimi Comitis. Die Vicesimo quinto Mensis Septembris octane Indicionis apud Salernum. Ante Nos Landulfum pastellanum Judicem Ciuitatis Salerni - et Paulum dardauum puplicum elusdem Ciuitatis - et per Totas prouincias principatus citra ultraque serras Montorij et Terre laboris - ac Comitatus Moltsij Regia autoritale notarium. Presentibus dompno Jacobo de habundancia Canonico Salernitano, dompno Nicotao amalfitano - notario Jacobo dardano notario Matheo dardano, notario Johanne de Mathia. notario Lambardo Ganibolino, et alijs ciuibus Salerni testibus subscribendis et ad hoc Vocatis specialiter et Rogatis, dompnus Iterius Seguini de petragono Canonicus Maloris Salernilane Ecclesie ac Rector Ecclesie Sabeti Petri ad Caluaniam de Nuceria Salernitane diocesis, per congencionem in Cappellaniam

perpetuam Contulit - tradit - et concessit - presbitero Sergio Cancaleno de Tramonto habitatori nucerie filio quondam leonis einsdem cognominis ut dixit. predictam Ecclesiam saucti petri cuius Rector existit ut supra. Cum omnibus Jaribus, possessionibus - racionibus - et pertinentijs ad Cappellantam ipsam spectantibus - Et cum Medietale omnium fructuum Reditnum oblacionum et obnentionum ad insam Ecclesiam pertinentibus pleno Jure. Inuestiendo insum exinde per suum Birretum Canonice de eisdem. Aliam medietatem dictorum fructuum - Reddituum - oblacionum et obsencionum Ecclesie memorate idem Rector sibi et suis successoribus resernauit. Et ipsam Ecclesiam idem presbiter Sergius, diarnis et nocturnis horis liiaminet et officiat - ac Illuminarj et officiari faciat ut decet Ecclesiam sibi parem ut est hactenus consuetum - Et possessiones omnes ipsius Ecclesie annualiter apto tempore facial laborarj ut decet sic ut in melius proficiat et non depercal Et quiesqid fructuum - uel frugum - Census dacionis - aut obnencionis sen come alind - quod ex cadem Tradiccione - et concessione idem presbiter Sergius Juste percipere uel habere potuerit Totum illud sibi habeat faciendum quod voluerit exinde Tantum omni anno-amodo-et quo aduixerit idem Presbiter Sergius dare Teneatur eidem Rectori lantum in Vita insius Rectoris pro fructibus - Redditibus oblacionibus et obuencionibus Ecclesie memerate Reservans sibi ut supra per enin Tarenos Auri Quindecim monete Sicilie Justi ponderis generalis ut dicendum est uidelicet mediciatem ex eis in foro Salerni quod fit de mense Septembris Anno quolibet - et aliam medietatem in festo sancti Martini. Et Teneatur preter et ultra predictos Tarenos quiudecim idem Presbiter Sergius soluere omnia Jura papalia spiritualia - synodatica - procuraciones et subuenciones et quecumque Alia Jura que a quocumque domino temporali - uel spirituali eidem Ecclesle decetero Impoperentur seu Imponi contigit tam ex persona Rectoris ipsius quam ex persona Cappellanj predicti. Et si aliquod animalium Viuum uel aliquid alind quod ad ornatum ipsius Ec-

closie pertineat - ipsi Berlesie deuoccione spisti fidelium datum dimissum - deductum - oblatum seu Indicatum fuerit quod ipse presbiter Sergius ad opus et pro parte ipsius Ecclesie studeat conservare - Verum si ipse presbiter Sergius in daudis - solnendis - faciendis et complendis predictis omnibus ut dictum est Cessauerlt -et predicta omnia non compleuerit ut est dictum aund more polestatem habeat lose Rector, predictam Tradiccionem el concessionem el auferre - el ad suum dominium Renotare faciendum exinde quod Voluerit, non obstante si Cappellanta huiusmodi cum omnibus superius declaratts fuerit eidem Presbitero Sergio per Reuerendum in xoisto patrem et dominum, dominum Benedictum dei et apostolice Sedis gratla Salernitanum Archlepisconum sen elus Vicarium ab eo super predictis polestatem habentem Canonice confirmata. Vnde per Congeucionem ipse presbiter Sergius guadiam Ipsi dompno Iclerio dedit et fideiussorem el posuil semetipsum. obbligans ipsi Rectori nel cui hoc scriptum in manu peruenerit quod predictis omnibus et subdictis ad pignorandum et caplendum omnes res suas et heredum elus legitimas et înlegitimas autoritate sua propria sine decreto Judicij el Jussu preloris in singulum daplum et triplum pro ut Rector ipse Elegerit et ei placuerit. Com Refectione etiam omnium Sumptuum dampnorum expensarum interesse litis et extra Et si sicut superlus et Inferius scriptum est ipse presbiter Sergids et eius heredes uou adimpleuerint et suprasripta et subdicta uel ex eis quicquam Remouere aut contradicere presumpserint per ipsam guadiam. promisit et obliganit se et suos heredes Componere pene nomine Carle prefati domini Salernitani Archlepiscopi Vnclas auri quatuor tarenorum monete Sicilie Justi ponderis supradicti pro cuius Curie parte fui Ego predictus notarius tamquam persona pupiica apud predictum Judicem et testes predictos a predicto presbitero Sergio sollempniter et legitime supplicatus et sieut suprascriptum et subdictum est adimplere. proplerea suprascriptus presbiter Sergius tactis sacrosantis Enangelijs eidem dompno Icterlo spoute ad sancta dei Euangelia corporalem presititi Sacramentum predicta omnia firmitier ubscrupre. El scienter et expresse just contrabentes consenserunt in nos predictes Judicen et uolarium lanquam in sono eum scirent er ceria corum, sciencia nos suos Judices et notarios in hae parte nou esse. Que omnia procidents Nolarius paulus dardsnus qui predictis Rogalus interfuj. Scripsi et mos signo signantj. Memorati nos predicti Judes notarius et lestes quoniam quod nero Tradicio et concessio facta est aaloo et roseruato consensu predicti domini. Archiepiscopi seu cius Vicarii ab co et ad ig notestatem habens ».

Ego qui supra Landuifus Judex

Ego predictus notarius Jacobus testis sum

Ego predictus notarius Johannes de Mathia testis sum

Ego predictus Nicolaus amalfitanus testis sum Ego predictus notarius Matheus dardanus testis sum (a).

Una chiesa sotto il titolo di s. Maria a mare con sentenza della curta è dichiarata di libra collazione dell'arcivescovo, rigottandosi la domanda di chi ne pretendeva il padronato. LX. Continuazione — Or conviene far parola di una giudiziale sentenza prounnziaia nel 1340 dai vicacio generate del prelato in discose, e chi era in quel tempo Giovanni Gattola, nativo di cadea, arciprete in quella discesi e canonico di questa metropolitana. Vacava il posto di rettore e capellano di una chiesa cretta, sotto fi titolo di s. Maria a marre (b), e sa di essa vantando il possesso o quasi possesso di padronato una donna di nome Mariela, il di tei marito, Riecardo Marchisio, uella qualità di suo procuratore avanzò una domanda alla curia, nella quale messe inuanzi le volute ragioni di sua moglie, presentava in di lei nome e vece un prece chiumato Giacomo Mottobene, chiedendo che a costati si conferisse la vacata erettoria. Levalosa di impignare le di la tira

<sup>(</sup>a) Arc. 111, num. 226.

<sup>(</sup>b) Con ogai verisiniglianza era quella medesima che attualment si distingue coll'istesso titolo tra le chiese parrocchiali della Paste na villaggio di questa città.

asserzioni Niccolò Ithnino notajo e fiscale della curla, col sostenere in contrario che il beneficio era di libera collazione dell'arcivescoyo; si credè necessario di esigere dal presentante l'esibizion delle pruove dirette a dimostrare la reale esisteuza del padronato, prescrivendosigli un determinato tempo in cui dovesso produrle. Non trascurò egli di allegarne alcune da lui stimate valevoll; ma indarno, poichè esaminate e discusse se ne riconohbe la effettiva debolezza; dando motivo al vicario generale di dar fuori una decisione nella quale dichiaraya la chiesa di esclusiva dipeudenza, dell'arcivescovo e de' di lui successori, e perciò alla di loro libera collazione appartenersi il provvederla del rettore nelle vacanze. Eccone i propri termini - « In nomine domini Amen. Nos Johannes Gactula de Gaieta Archipresbiter Spinei Gaietane dyoceois Canonicus Salernitanus Reuerendi in xoisto Patris et domini domini Benedicti dei gratia Archiepiscopi Salernitani in spiritualibus Vicarius generalis. Presentis diffinitiue sententie tenore notum facimus Vniuersis et Singulis - ad quos Infrascripta peruenerint quod olim die Quinto Mensis Decembris huius none Indictiouis dum Curiaus regerenus - in Archieniscopali Palatio Salernitano - Singulis Justitiam ministrando pro tribunali sedentes. Riccardus Marchisanus de Salerno Vir Marielle Vxoris sue - ac eius procurator - cum potestate substituendi - per eam legitime ordinatus - de cuius procuratione publico Instrumento inde confecto manu Nicolai groye - publici Salerni Notarii. Judicis et testium subscriptionibus roborato - nobis plene constitit euidenter - quantum petitionem in Judicio coram nobis obtulit continentie subsequentis. Coram Vobis Venerabili Viro domino Johanne Gactula de Gaieta.- Archipresbitero Spinei Gaietane dyocesis - Reperendi in xpisto Patris et dominj dominj-Benedicti dei et Apostolice Scdis gratia Salernitani Archiepiscopi - in spiritualibus Vicario generali. Constitutus Riccardus Marchisius de Salerno - Vir Marielle Vxoris sue - ac eius procurator ad subscripta legitlme ordinatus - prout plene constat per publicum Instrumentum -

Vere Patrone Ecclesie Sancte Marie ad Mare de loco Ingubie forie Salerni - ac existentis in possessione uel quasi Juris Patronatus ipsius Ecclesie - et Juris presentandi Rectorem et Capellamını ad ipsam Ecclesiam cum ipsam Vacare contingerit procuratorio nomine - et pro parte supra presentat Vobis - et Vestre Carle Infra legitima et Canonica tempora - in Rectorem et pro Rectore - sen Capellanum rinsdem Ecclesie discretum Virum - Preshiterum Jacobum Multubene de Salerno vdoneum - aptum - atque legitimum ad Rectoriam - et Capellaniam ipsius Ecclesie legitime et canonice obtinendum, Vacantem ad presens per obitum dompni Jacobi curilli-olim ipsius Ecclesie Presbiteri et Capellanj - Petens quo supra nomine - eundem dompnum Jacobum - ad 'dictam snam presentationem per Vos et Vestram Curiam in Rectorem et Capellanum dicte Ecclesie Institui - ipsumque de ipsa Ecclesia de qua fauestiatur faciatis possessione ipsius Ecclesie piene Jure gaudere sibique commiclatis curam et administrationem spiritualium - et temporatium Ecclesie prelibate - Vestrum super hoc officium implorando secundum Jura - saluo Jure contra Predicta petit predictus procurator quo supra nomine - omni Via et modo - et Juris forma quibus melius - et aptius petere potest et debet ac petit per Vos in dicta causa procedi Summarie et de plano sine strepitu et figura Judicij - secundum quod Jura nouissima Volunt. Qua petitione obiata - ex aduerso comparuit Notarius Nicolaus Triminus de Salerno procurator dieti domini Archienisconi et sue Curie - et expresse neganit eandem Maricliam esse Patronam insins Ecclesie Sancte Marie et esse in possessione Juris Patronatus ipsius Immo asseruit ipsam Ecclesiam esse liberam et exemptam ab omni Jure Paironatus et quolibet ouere seruitatis - et ad collationem predicti domini Archiepiscopi successorumque suorum de Jure comuni libere pertinere. Nos Volentes de Jure Patronatus Insius Marielle si quod habere asserit certificari ad piennm - dicto Riccardo quo supra nomine - ad producendum omnia Jura prinilegia cautelas et munimenta si quas-et si qua se habere dicebat de

Jure Patronatus et possessione presentandi Rectorem in ipsaquod in dicta se Ecclesia asserebat obtinere. Nec non et ad ponendum et probandum quicquid ponere et probare Vellet et ei competebat in causa predicta certum terminum duximus statuendum. Deinde predictus Riccardus procurator predictus in causa insa substituit apud Acta nostre Curie - et iuxta ritum ipsius procuratores suos Notarium Robertum Bellum et Notarium Bartutium Castellometam de Salerno-ibidem presentes et quemlibet ipsorum in solidum. Et similiter iuxta eundem ritum dietus dompnus Jacobus presentatus - post consensum per eum prestitum in solidum predictos Volarios Robertum et Barthutium procuratores suos in cadem causa constituit. Et infra predictum terminum - Idem Riccardus procurator predictus exhibuit coram nobis in Judicio et apud Acta predicta quo supra nomine quoddam priulleglum bone memorie dominj Cesarij quondam Archiepiscopi Salernitanj - per quod nullum Jus Patronatus conceditur predecessoribus insius Marielle - pec etiam sibi - in Ecclesia prefata presentandi Rectorem - quod in eadem Ecclesia ipsa Mariella se habere dicebat. Nec non et certos árticulos obtulit - et super eis ad probaudum contenta in ipsis certos testes produxit - quibus productis - Juratis in presentia . . procuratoris dicti domini - et ipsius Curie - ipsisque per nos secreto et sigillatim ut Juris et moris est diligenter examinatis - et corum dictis et attestationibus per Johannem dietum de francia de Verulis Alme Vrbis prefeeti publicum Vbique auctoritate Notarium et nunc Actorem Curie prefati domini Archiepiscopi et nostre ad omnia Acta ipsius Curie conscribenda Notarium fidoliter in scriptis redactis - ut Jura Volunt et mandant - de Voluntate procuratoris ipsarum partium - facta fuit per nos publicatio Attestationum earumdem - et etiam omnium et singulorum actitatorum in causa eadem. Et sponte in causa losa predictus. procurator Curie renuntiauit et conclusit - et nos in causa cadem pro renuntiato habuimus et concluso presente predicto Notario Roberto procuratore substituto - ut supra et asserente se

ad hoc non fore citatum - et premissis ni asseruit minime consentiente. Qua renuntiatione ut premietitur facta - et conclusione secula - dedimns peremptorium terminum predicto procuratori ipsius Marielle in Judicio presenti et non consentienti et predicto : a procuratori Carie presenti similiter audienti et consentienti -ad hodiernium diem in hora super dicta causa ad sententiam audiendam. Nos uero qui supra Vicarius-Visisdiscussis exuminatis - et diligenter inspectis per nos omnibus et singulis actitatis in causa predicta insisque plenius recensitis habitoque super premissis omnibus et singulis consilio quam plurium peritorum - et deliberatione nobiscum prehabita diligenti - xpisti nomine innocato - et facto nobis signo Venerabilis sancte erneis - In nomine Patris et filii et spiritus sancti Amen. Quia per ea que Vidimus et diligenter inspeximus ac nostrum animum Informarunt comperimus dictam Mariellam et procuratorem Ipsius eius nomine absentem - Vocatum in Judicio - et non comparentem - suam Intentionem - tam super. Jure Patronatus - quam super possessione seu quasi presentandi Rectorem ad candem Ecclesiam minime fundanisse nec eliam illos a quibus cadem Mariella cansam habult - sed de Jure comuni eandem Ecclesiam - în dvocesi Salernitana sitam ad dispositionem - et collationem predicti dominj Archiepiscopi snornmane successorum ilhere pertinere. Ideo procuratore ipsius Curie ibidem presente Ipsam Mariellam elusque procuratorem suo nomine pronuntiamus et declaramus in prefata Ecclesia nullum Jus Patronatus - nec possessionem presentandi Rectorem ad eam - nec etiam lili a quibus causam ipsam asserit se habere immo 'eandem' Ecclesiam' liberam esse 'censemus et excuptam ah omni Jure Patronalus - et cuinslibet alterius oneris seruitutis et ad collationem insius domini Archlepiscopi - eiusque successorum decernimus cum omnibus Juribus possessionibus et pertinentijs snis libere pertinere dicleque Marielie suoque procuratori pro ea super cadem Ecclesia perpetuum silentium imponentes. Hanc nostram diffinitiuam sententiam in hijs scriptis proferentes - Lecta - lata -

recitata - et pronuntiata est hec nostra seulentia per nos qui supra Vicarium Salerul in Archiepiscopali Saleruitano Palatio pro tribunati sedentem die sextodecimo Mensis Aprelis None Indictionis sub Anno dominj Millesimo Treccutesimo Quatragesimo primo - Pontificatus Sanctissimi in zoisto Patris et domluj - dumluj Benedicti dinina pronidentia Pape duodecimi Anno septimo - In contumaciam predicti Riccardi procuratoria ul supra - presente Notario Nicolao trimino predicto procuralore Curie ul supra el hauc seuleuliam per Nos ferri cum iustaulla postulante presentibus etiam Nobilibus et discretis Virls - Abbale Thomasiq Vetereusi Primicerio - Abbate Johanue de Porta dyacono et Cambinali el Dompno Jacobo de habundantia Canonicis Salernitanis - Donupuo Palermo Russo de Salerno - et pluribus aliis de Salerno et allunde testibus ad premissa Vocatis et rogatis. Vade ad futuram memoriam - certitudinem lam presentium quam etiam futurorum-et predicti domini Archiepiscopi - successorumque suorum - et predicte Salernitane Ecclesie - ac omnium quorum - nei cuius Interest et Interesse poterit in futurum cautelam presens scriptum diffinitine sententie publicum - eximle fleri fecimus per manus Johanuis dirti de francia de Verulis Notarij ul supra signo eius solito signatum - Sigitlo Pendenti Vicaria Curie prefati domini Archiepiscopi quo ad presens ipsa Caria Vtilnr - et nostra propria Subscriptione Munitum - ac etlam roboratum.

El Ego Johannes diclas de francia de Verulis Alme Vrbis Prefecti Publicus Vivique auctoritate Notarius e-et mone Actorum et Carle prefuti dominj Archiepiscopi -dictique Vicarij in tota bac causs Notarius predictis omnibus - Vua cum predictis lestilus presens interfai - raque omnio et singula de Mandato predicti Vicarij - et ad prees - et requisitionen predicti -, procuratoris Carie scripsi - et in bauc publicam forman reducij meoquesolito signo signani requisias et rogatas y.

Nos Johannes qui supra Vicarius predicta fatemur

Ego predictus Abbas Johannes de porta Maioris Salernitane Ecclesie dyaconus testis sum

Ego predictus thomas uelerensis primicerius testis interfui et me subscripsi

Ego predictus dompnus Jacobus de abundantia testis sum Ego predictus dompnus patermus Russus testis sum (a).

Locazione di una chiesa esistente in Giffoni sotto il tisolo del ss.º Salvatore e condizioni apposte ad essa.

LXI. Continuazione - L'ultima notizia che si ha del tempo del regime di Benedetto II riguarda la locazione di ima chiesa sotto il titolo del ss.º Salvatore, esistente nel castello di Giffoni. Trovavasi ella sotto la dipendenza dell'abbate Francesco della nobile famiglia Tramutoto napoletana, che n'era il rettore, ed il quale avevà costituito suo procuratore per gl'interessi della medesima un Leonardo di Capua abbate e canonico di questa cattedrale; or fu quest'ultimo che per le facoltà di cui era munito, nel glorno vigesimo di agosto dell'anno 1345 la locò per la durata di anul cinque, con tutl'i beni che le appartenevano, a due individui, l'uno chiamato Antonio Lombardo e l'altro Tommaso di Saba; con sottoporti ad alcune condizioni, delle quali riferirò le più notevoli : cioè 1.4 che a carleo de medesimi e di ciascun di essi solidalmente rimarrebbe trasferito l'obbliga di tutte le spese necessarie per l'esercizio del culto, e la soddisfazione di quanti altri pesi gravitassero o gravitar polrebbero sulla chiesa: 2.\* che-l'annua pigione che corrisponder dovessero, u al rettore direttamente o al suo procuratore, consisterebbe in due que e dieci tari in moneta di argento, da rendersi metà nel giorno solenne del Natale del Signore e metà in quello della Pasqua di Resurrezione, e ciò senza poter pretendere il benefizio dell' escomputo in caso di sterifità; 3.4 che mancando di adempiere ad alcuno di questi o degli altri patti espressi nell' istrumento decaderebbero dal diritto di continuare nell'affilto fino al iermine del contratto, potendo allora a libera

<sup>(</sup>a) Arc. III, num. 227.

volonià del rettore o del suo rappresentante esser riguardato come sciollo e reso aunullate col fatto. Gli altri articoli di tal convenzione possono leggersi nell'istrumento medesimo, che qui appresso allegheremo e la ili cui importanza risulta particolarmente dalla considerazione che segue - Domenico Gravina nel parlare della morte del re Roberto, la stabilisce nel dì 14 di gennaio dell'anno 1342, e con lui consentono la croulca esiense e la senese; or quest'asserzione che irovasi combattuta dall'autorità del Villani, dallo scrittore degli annali di Genova, da Giorgio di Bazano, da Angelo di Costanzo. seguili dal celebre Muratori, I quali lutti fissano il dello avvenimento nel di 16 di gennaio dell'anno seguente, riceva una nuova confulazione dal documento di cui si tralta: Imperocehè mentre fu compilato nell'agosto del 1345, vedesi contrasseguato coll'anno 3 del regno di Giovanna I.ª, laddove se la morte di Roberto fosse accadula nell'epoca indicata dal Gravina, cloè nel gennaio del 1342, l'agosto del 1345 corrisponderebbe non già all'anno 3, bensì al 4 del governo della predetta regina; la quale, come tutti conoscono, fu colei che successe immediatamente al re Roberto nel trono di Napoli (a) ,

(a) Cl place qui trascrivere parte dell'elogio che Angelo di Costenzo ha formato de' pregt e virtù di questo Insigne monarca - « Lasciò nome » ecco le sue parole; del più savio e valoroso re che fosse stato in quell'età, abbondevolmente ornato di prudenza, di giustizia, di liberalità, di modestia e di fortezza, tauto militari quanto civili; e della giustizia sua fanno fede tante costituzioni e tante leggi da lui ordinate per lo buon governo del reguo... della liberalità ne fan fede i privilegi infiniti a baroni, a cavalleri particolari tanto napolitani quanto delle altre terre del regno, al quali donò titoli, castella e fendi con giurisdizioni criminali, essendo fino a quel tempo costume. che rarissimi del conti del regno avevano giurisdizione criminale nelle loro terre; della modestia ed umanità sua verso persone aucora di bassa fortuna si potriano addurre infiniti esempi; ma sarò contento sol d'uno, che venendo il Petrarca di Francia per pigliare la corona di lauro a Roma, mandò Giovanni Barrile ch'in suo nome assistesse in Campidoglio quella glornata, come suo ambasciadore, scusandosi col

nella qualità di figlia primogenita ed erede di Carlo duca di Calabria, premorio al padre - « in nomine domini del Eterni et Saluatoris nostri ihesu zoisti Anno ab Incarnacione cius Millesimo Tricentesimo quadragesimo quinto el Tercio Anno Regni domine nostre Johanne dei gratia Jerusalem et Sicilie gloriosissime Regine Ducatus Apulic et Principatus Capue Proulocie et forchalquerij ac Pedimontis Illustrissime Comitisse. Die Vicesimo mensis augusti Tertiedecime Indicionis Salerni ante Nos Symonem Caputgrassum Judicem Cinitatis Salerul et Nicolaum Coppulam pupilcum elusdem Ciultatis notarium presentibus Cerbo de nalmerio de Capua dompno Nicolao Viscuso presbitero Cardinali maioris Salernitane Ecclesie Johanne de Raymo - Clerico Angelo murino seruiente Curie Stratigotie Salerni el quam pluribus alijs Ciulbus Salerni et allunde lestibus subscribendis et ad hoc Vocalls specialiter et Rogatis. Abbas leonardas petri de Capua Maioris Salernitane Ecclesie Canonicus ac procurator ut dixit Nobilis Viri Abbatis franelsci Minutali de Neapoli filij quondam domini Johannis militis Rectoris Ecclesie Sancti Saluatoris de Castro Gifoni ut dixit Salernilane dvocesis habita prius deblla subastacione premis-

Petrarca che l'estrema vecchiezza era cagione che non venisse di persona a ponergii in testa la corona di sua mano; la costanza e fortezza eroica che mostrò in tali affanni quel quindici anni che soppravvisse al figlio. In cosa certa che da se sola basterebbe a dargli il titolo di vera e perfetta virtute; che i costuni di Andrea (il consorte di Giovanna ). per i quali è da credere ch'egli antivedesse la rulua della casa e det regno suo, gli facevano ogni di presente la morte di quel gran figlio. En incredibilmente amatore d'ogni specie di virtà, ancora che fossera la persone malif e basse, perchè solca dire ch'erano meglio i frutti perfetti in un vil canestro, che gl'insipidi ed acerbi in un vasello d'oro; fu letterato ed amatore grandissimo di tutt'i letterati eccellenti, e massime di teologi e di filosofi; asò gran studio di tenere la cancelleria sua piena d'nomini dotti. . .; e benchè di tutte le discipline all placesse meno dell'altre la poetica, desiderò grandemente d'aver presso di sè il Petrarea. Piorirono nella sua corte tra'legisti. Bartolomeo di Capna e Niccolò d'Alife, i quall esaltò grandemente ecc.

sa que in vendicionibus Rerum Ecclesiarum Requiruntur a Jure per conuentionem procuratorio nomine quo supra Vtiliter gerendo causam et Negocium predicti Abbatis francisci Rectoris et Ecclesie supradicte. dum ydoney Interessent homines libere et absolute per hoc Scriptom pupilcum locanit et locationis titulo tradidit et concessit dompno Antonio lambardo de Gifone fillo quondam Blasij ut dixit et dompno Thomasio de Sabba fillo quomiani Jordanj ut dixit et Cuilibet eorum Insolidum ibidem presentibus Volentibus et conducentibus predictam Ecclesiam Saucti Saluatoris. Cum omnibus Juribos Rationibus possessionibus oblacionibus seu subnencionibus fructibus Rediiibus et prouentibus spectantibus et pertinentibus ad Ecclesiam supradictam. Cum omnibus ecciam ad ipsam locacionem concessionem et tradicionem pertinentibus et cum Vice de Vijs suis En ratione ut a primo die mensis Marcij proximi preteriti presentis anni hujus Tertiedecime Indicionis et usque quinque annos completos - dicti dompnus Antonius et dompnus Thomasius et quilibet corum Insolidum et homines quos Voluerint predictam locacionem tradicionem et concessionem eorum potestate teneant et dominentur amnesque eorum Voluntates in ea insta Ratione faciant qualiter Voluerit et Eandem Eccleslam die noctuque dininis officies officient et liluminent seu Illuminari et officiari faciant ot actenus extitit consuctum Nec non possessiones et Terras omnes et singulas ipsius Ecciesie omni anno predictorum quinque laborent et procurent seu iaborari et procurari faciant ut decet eorum sumptibus et expensis sic ut in melius proficiant et non depereant Et quicquid fructus uel frugus Census seu Reditus seu omne aliud quod ex eadem locacione tradicione et concessione usque tempus predictorum quinque anyorum predicti dompnus Antonius et dompnus Thomasius et eorum heredes fuste percipere colligere uel habere potuerint totum illnd sibi habeant faciendum quod Volnerint. Tantum omni Anno ipsorum quinque annorum ipsi dompnus Antonius et dompnus Thomasius et eorum quilibet lusolidum et eorum heredes dent et soluant ipsi Abbati leonardo procuratori procuratorio nomine quo supra seu ipsi Rector1 et successoribus eins propter ipsius locacionis tradicionis et cancessionis Reditum sine Censum ad extaleum in carlenis argenti boni et Justi ponderis generalis Vacias duas et tres decem Videjicet medietatem ipsius pecunie in festo na-Unitatis domini, ex eis et aliam medietatem in festo pasce Resurrexionis dominice Vaiuscuiusque anni predictorum quinque annorum. Et unuia Jura Episcopalia debita et consueta procuraciones Visitaciones et quecumque alia Jura quocumque nomine censeantur que a quocumque domino spirituaii nel in spirituali Imponi contingerit dicte Ecciesie Sancti Saluatoris predicii dompnus Antonius et dompnus Thomaslus et corum beredes de corum proprio solucre tencantur nulla excomputacione seu diminuclone tam sterciitarum quam frectelitatis tempore dicto Rectori propterea facienda propter decimam et sacram quas soluere teneatur idem Abbas leonardus procurator nomine quo supra seu dictus Rector nel successores eius de suo proprio quia sic Inter eos conuenit Jus nero ipsius Ecclesle in alios transferre non liceat dictl dompui et dompnus Thomasius. Verum și dicti dompnus Antonius et dompnus Thomasius et quilibet eorum in solidum in dando suprascripto Reditu annuo sine censu Cessauerint et predicta umnia non compleuerint ut est dictum tune potestatem habeaut idem abbas franciscus Rector seu predictus Abbas leonardus procurator si Voluerint dictam locacionem tradicionem et concessionem eis auferre et Censum sen Redicionem preteriti temporis nichilominus dicii dompuus Antonins et dompuus Thomasius et quilibet corum Insolidum dare et soiuere teneantur quia sie Inter cos stelit specialiter et congenit. Completis uero dictis quinque aunis dicti dompous Autonius et dompous Thomasius dicto Abbati leonardo procuratori seu dicto Abbati francisco Rectori uel successoribus suis pro predictis et subdictis omnibus et singulis ad pignoraudum et Caplendum omnes res eorum et heredum corum uel alterius corumdem legitimas et in legitimas autoritate sua propria sine decreto Judicis et Jus-

sn pretoris et si sient superius scriptum est ipsi dompnus Antonins et dompnus Thomasius et eornm quilibet non adimpleucrint et suprascripta et subdicta nel ex els quicquam Romouere ant contradicere presumpserint per ipsam guadiam obligauit se et corum heredes componere pene nomine Vocias decem scilleet Ipsius pene Curle Salernitani Archiepiscopi et aliam medietatem dicto Rectori et successoribus elus quam pene medietatem fui Ego predictus notarius Nicolaus tamquam persona publica apud nos predictos Indicem et testes propterea dicte Curie a predictis dompno Antonio et dompno Thomasio legitime et solepniter stipulatis et Reliquam medletatem Ipsius pene fuit inse procurator procuratorio nomine et propieres dicti Rectoris ei successorum eins nel cui hoc scriptum legitime in manus pernenerit. Similiter apud nos predictos Judicem notarium et testes a predictis dompno Antonio et dompno Thomasio legitime et sollepniter stipulatis Eam Integra Reservacione ecciam omnium sumptinum dapnorum Inter esse et expensaram litis et extra et si sicut suprascriptum est nihilonia uns adimplere Renunciantesque ipsi dompnus Antogius et dompnus Thomasius et corum quilibrt excepcioni doli mati metus et in facto et rei non geste uel afiter geste quam ut superins et inferius continetur et Juri et legi de duobus Reis Insolidum obligatis. Preterea predicti dompnus Antonius et dompnus Thomaslus et corum quilibet tactis sacrosantis Enangelif eidem abbati leonardo procuratori procuratorio nomine quo'supra presenti et Recipienti sponte Corporaliter Jarauerunt predicta omnia et eorum singuta firmiter attende et in Violabia liter observare et contra ea nel ipsorum aliqua non facere uel Venire. Et est sciendinm anod prins et ante sententiam predict? contrahentes consenserunt in nos prefatos Judicem et notarium competentes cum scirent expresse et ex certa cornm sciencia ses eorum Indices et notarium in hac parte non esse Jurisdi'cionem nostram Voluntarie prorogando. Que oninta Ego predictus Nirolaus Coppula puplicus Salerni notarius qui predictis omnibus Rogalus Interfui scripsi et meo consueto signo

signami, quod aniem superius luter uirgalos scriptum legitur procuratori procuratorio nomine quos seu ipsi Rectori el successoribus eius non uicio set errore ».

- Je Ego qui supra Symon Judex
- Ne Ego Cerbus palmerius de capua testis interfui
- Je Ego dompnus nicolaus Visconte presbiter cardinalis maioris salernilane ecclesie testis sum
- Le Ego abbas Johannes de raymo de capua lestis rum (a).

Morte di Benedetto II.

LXH. Non ci resta che a partare della morte di esso arcivescovo, sul che diciamo in breve che accadde nel 1347, solto il pontificato di Clemente VI; il preciso giorno s'ignora.

## RUGGIERO SANSEVERINO.

LXIII. Nel maggio dell'anno medesimo venne la sede di Sallerno provveduta, per autorità di Clemente VI, del nuovo arcivescovo che fu appunto Ruggiero Sanseverino , trasferito dalla chiesa arcivescovile di Bari. Niente ci si offre di rilevante in ordine a' fatti concernenti l'epoca del di lui regime, che si restripse al breve intervallo di meno di due anni, ad eccezione della notizia di due documenti, dalla lettura de' quafi vana opera serebbe formare un giudizio plansibile dell'indofe e carattere genuino del medesimo. Cherchè debba dirsene, io passerò a renderii di pubblica ragione, e siccome quello dii data antecedente, e che consiste in un diploma dato fuori dal. la regina Giovanna, potrebbe a primo aspetto presentar qual. che dubbio in rapporto alla sua autenticità, ad orgetto di ailontanarlo, credo utile premettere il ragguaglio de' politici av... venimenti del tempo. Giovanna, nell'ascendere sul trono del nostro regno già trovavasi congiunta in matrimonio con Andrea fratello di Ludovico re di Ungheria, ma afforche si tratti

<sup>(</sup>a) Arc. III, num. 252.

della solennità dell'incoronazione, essendo per lale oggetto venuto in Napoli il cardinale Almerico in qualità di legate pon tifizio, ella soltanto ricevè dalle mani di questo il regal fregio, non avendo potuto il marito partecipare dell'onore medesimo; nè le vive e sollecité premure, fatte susseguentemente dagl'inviati del re di lui fratello poterono farglielo conseguire in appresso; imperocchè quantanque dopo molti contrasti avessero in fine gli ambasciadori plegato l'animo del pontefice ad accordargli una tal decorazione, tardò tanto, come scrive il Boccaccio. l'ordine sonra di ciò . che in quel giorno medesimo in cul essi ambasciadori reduci d'Avignone erano appena arrivati a Mola di Gaeta, ebbe luogo la di lui tragica morte (a). Per quel che rignarda Luigi di Taranto, addivenuto secondo marito della regina Giovanna nel di 20 di agosto dell'anuo 1347, dovè conteniarsi del solo titolo di principe fino all'anno segnente, allorchè il papa dopo di avere in un solenne c pubblico concistorio dichlarata lei innocente della uccisione del predetto Andrea, a mostrarle, per quel che ne dice Angelo di Costanzo, il suo gradimento per la vendita contrattata in sno favore della contea di Avignone, penetraudo il di lei desiderio di vedere esso Luigi qualificato del titolo di re, nel momento in cui, dopo di essersi entrambi i contegi trattenuti per l'accennato motivo nella sua corte, prendevano da lui commiato . lo chiamò con la! titolo dandogli la benedizione: che gli venne poi confermato colla incoronazione che ollenne nel glorno 25 di maggio dell'anno 1352 per le mani del vescovo bracarense, legato apostolico (b). Ed ecco che siecome

<sup>(</sup>a) Gio nei di 18 di settembre dell'anno 1545, mentr'egit trovasi in Arena dover an adusto al diprote colla regiga assu sungito. Qua le streptio abbia prodotto questo barbaso assassinio mon solo nel regiono, ma la tutta l'Europa, qual pregiudicia obbia cagionato olis firma della regina ed in qual pericolo l'abbia gittata di pendere il regiono, non è di quasto lugogi il rifericio.

<sup>(</sup>b) Tra le città che nei tempo delle turbolenzo civili ch'ebbero luogo nel regno dopo l'uccisione del re Andrea si mostrarono più agita-34

Lettera sovrana di Giovanna I.\* con eni riconosoe e dichiara la chiesa di s. Maria deila Rotonda dipendente dagli arcivescovi di Salerno, sottraendola dalla soggezione alla regia

curia.

i pubblici documenti compilati ne primi sei anni del governo di Giovanna La non con altro nome polerono andar contrassegnati che con quello di lei solamente, in tal forma si offra il regio diploma che deve ora far parte di queste memorie e dato fuori nei settembre dell' anno 1347. Esprimeva intanto ii medesimo una sovrana di lei determinazione, con cui soltraendo la chiesa di s. Maria della Rotonda eretta tra' limiti della diocesi di Salerno dalla gigrisdizione della regia curia, alla quale era siata per qualche tempo sottonosia, la dichiarava di dipendenza degli arcivescovi e della loro Chiesa : ed è a notarsi , che la domanda che precedette e provocò questa disposizione sovrana non fu fatta che a nome del capitolo è de'snoi vicari, ch' è a dire mentre la sede vacata per la morte di Benedetto II, non era stata aucora provveduta dei suo successore. Non rimane che a farne conoscere le proprie parolé, e sono desse quali trovansi qui riferite -« Johanna dei gratia Regina Jerusalem et Sicilie - ducatus Apulle et Principatus Capue Pronintie et forcalquerij ac Pedimontis Comitissa. Valuersis presentes licteras inspecturis tam presentibus quam futuris. Si Venerandis Ecclesiis nos probemus assidue dam comode possumus pia mentis affectione munifica - conseggens est - ut anod ablatum eis injuriose conspicimus restitul per lustitiam peremptoriam faciamus. Sane oblata fult pridie Nobls per .. Capitulum et .. Vicarios Maloris Salernitane Ecclesie peticio quedam inter alia continens - quod a temporibus antiquissimis - quorum memoria non exlabat - semper Ecclesia Sancte Marie Rolunde dicle.... de progintia Principatus citra et de Salernitana dyn-

te da discordie e disusioni, è di assuverenti Salemo; e da ciò nacque, che allorquando Ludovifor e di Unperia ritorro per la acconda cota in queste contrate colia risoluzione di sottratra al dominio di Giovanna, che riginardare come conscia e partecipe della morte violenta di son fratello, senza punto resistere alle di lui forre guerresche, facilmente se gli arrese. Giò accade nel 1351. Vedi il Costanzo mel tileno fi.

cesi - fuerat de Jure - Juris et proprietatis Majoris Salernitane Ecclesie - et ad Archiepiscopes Salernitanes - qui fuere pro tempore libere specianit et special Ecclesie predicte collatio-nullo in ca Jure patronatus cuicumque persone alij competenti -Quodque Clare memorie Reuerendus dominus. . Auus noster Jorusalem et Sicilie Rex Illustris dum alueret - minus peraciter Informatus et sussimibus subdolis circumuentus - anod Ecclesia ipsa - ciusque collatio - ad suam Regiam Curiam pertinebat - ad importunam instantiam quondam Magistri Michaelis de Canton - Magne Regle Curio Magistri Rationalis - Ecclesiam Ipsam cuidam Sacerdoti elusdem Michaelis familiari contulit -. que guidem coltatio deinde victo sul ex tali circumuentione pertracta ad Antonium filium quondam Caroli de Cabannis militis - licet injuste - luuenitur ex collatique nostra - de facto et minus rationabiliter transiulsse. Tandem supplicate nobis per Capitulum et Vicarios antedictos-ut cum ex collationibus talibus Ipsa Saleraitana Ecclesia multipliciter in suis Juribus fuerit defraudata - et de Juribus clusdem Salernitane Ecclesie satis liquere posset in promptu - dignaremur tam consideratione iusticle - cuius sumus omnibus presertim Ecclesiis debitrices - quam in relevamen conscientie predicti domini Aui nostri examinari lubere - ac discuti - tamque Jura nostre Curie - quam salernitane Ecclesie supradicte - nobisque referri ut possemus deinde - super hoc secundum iusticiam providere... Nos antem in hac parle prefatorum supplicantium congrue. postulationi - tam iuste - quam debite Annuentes - commisimus per desertationem nostram sub secreto Anulo nostro Magistro laurratio pulderico decretorum doctori - quondam Adinulfo Cumano de Neanoll - Vice-prothonolario dieti Regni dum uiueret -Matheo de porta - Magne nostre Curie magistro Rationali nunc locumtementi . . logothete et prothonotarli Regni Sicilie et Petro de Monteforti Juris Ciuilis professoribus - quod de Juribus tam instus nostre Carie - quam predicte Salerultane Ecclesie non per modum Judiclarij strepitus - sed solum ad nostram inde conscientiam incidandam - se diligentius informa-

rent - et super iffis deliberarent cum omnia actentione - ne per inaduerlentiam contingeret-quod non intendiques aliquam partium in sao Jure grauarl - nobisque referrent. Ipsi uero Commissarli postri ad executionem premisso decretationis postre et contentorum in ca - exacle ac sollicile procedentes - Visis et examinatis per eos - tam Regestris Regalibus - que in Archluio seruantur et licteris eiusdem domini Aui nostri factis de coliatione - seu presentatione predicte Ecclesie Saucte Marie Rolunde dompno francisco de Messana - et postris - successiue factis Abbati Nicolao de Cathania - nunc ex collatione nostra predictam Ecclesiam obtinenti -eodem Abbate Nicolao presente ac allis que facere pro insa nostra Curia inuenerunt seu invenire potuerunt - quam prinilegijs - cautelis et probationibus alijs productis coram eis pro Salernitana Ecclesia supradicta retulerant nobis in scriptis - quodam scripture-compendioso contextu - sub corum Anulis inter alia - quod pociora erant et sunt Jura eiusdem Maioris Salernitane Ecclesie in premissis quam nostre Curie subdicte Sieque nidebatur eis predictana Erclesiam Sancte Marie fore Salernitano presuli - seu ipsi San. lernilane Ecclosie libere resignandam - prout her et alia Relationis einsdem series effective continet et declarat. Nos itaque Relationem ipsam instam - exactam propidam et maturam - ac deliberatione concordi habitam repulantes acceptabi-·lem alque gratam - ueluti que Commissariorum ipsorum fido de bils et Majoribus palpata experientla fore providimus incumbendum - illam de dicta nostra sciencia tenore presentium acceptamus et confirmamus expresse Decernentes Ecclesiam ipsam Saucte Marie cum omnibus Juribus - rationibus - Ecclesijs - et pertinencijs ad eam quoquomodo spectantibus - foro iamdiclis Salernitano presali et Ecclesie - juxta Belationem premissam absque aliculus contradictionis obice libere resignandam - tenendam et possidendam per cos imperpetaum pleno. Jure absque alleuius innenationis obstaculo - seu contradictionis obiectu - aut petitionis cuiuslibet - seu Juris - quod pro nostra Reginali Curia sujer cadem Ecclesia seu Jure patronalus

in futurum pretendi posset sen quomodolibet altegari. Per hoc enim conscientie nostre debitum mérenter explaimus et ludempnitati eiusdem Ecclesie - tam Inste - quam debite pronidemus. In cuius rei testimonium et cautelam presentes licteras fieri et pendenti Excellentie nostre Sigillo Jussimus communici, Datum Neapoll per eumdem Matheum de porta de Salerno Juris Ciullis professoris magne nostre Eurie Magistrum Rationaiem et locumtenentem. . logothete et Prothonotarij Regni Sicilie: Anno domini. Millesimo. Trecentesimo. Onadragesimo septimo, die septimodecimo Septembris, prime Indictionis. Regnorum nostrorum Anno Quinto » (a).

LXIV. Continuazione - L'altre documento che si appartiene all'epora del governo arcivescovile di Ruggiero consiste la apostolica , riin una legale ed autentica copia di una bolla apostolica di guardante la colcollazione rignardante alcani benefizi eretti in Eboli, che Gio- nefizi vacati in vanni XXII concedeva ad un tal Pilardo Baraballi canonico. Eboli. della chiesa di Gacta. Erano essi rimasti vacanti per la morte di un Lorenzo Acconzagioco, che n'era il possessore legittum; ed avvegnacchè trovavasi egli investito puranco della qualità di cappellano-pontifizio, e per disposizione del ponteffee Clemente V., tutt'i benefizi ritenuti da simili uffiziali. della romana corte in qualunque luogo fossero essi cessati di vivere restavano coiniti di riserva alla santa sede, si fu questo il motivo onde la provvista futta in persona del predetto Baraballi succedette per autorità di papa Giovanni. Intanto crano state le tettere apostoliche spedite fin dall'anno 1328. corrispondente all'anno duodecimo del pontificato di esso supremo gerarea; ma sia che se ne fosse nella curia di Salerno smarrita ogni memoria, sia che le copie ivi esistenti non fossero dall'arcivescovo riconosciute per autentiche, quel chu sappiamo si è che per comando e richiesta dello stesso si vide il Baraballa nel 1347 obbligato ad esibirle in forma legale

tica di una bolazione di più he-

<sup>(</sup>a) Arc. III, quin, 255.

al cospetto di lui o del suo vicario generale per garenzia e sicurezza de' suoi diritti. Al quale oggetto ebbe egli cura di farne inserire l'autografo in una pubblica scrittura che fosse atta sì a togliere ogni dubbio dalla mente del prelato, che a servire di pruova della loro veracità e fermezza per qualunque altra occorrenza in appresso. Ed in qual tenore sia stata ella compilata e distesa apparisce dalle paroie seguenti -« In Nomine domini Nestri Jhesu xoisti Anno Natinitatis ciusdem Milleslmo Trecentesimo Quadragesimo Septimo die Tertio-Mensis Nouembris Prime Inditionis secondum cursum et Vsam Gaiele Pontificatus Sanctissimi in voisto Patris et domini nostri domini Clementis diuina providencia Papa sexti Anno sexto - Nes Matheus Gattula Prior secularis Ecclesie sancte Marie foris porta Galete et Canonicus Caietanus - et Nicolaus faraonis Rector secularis Ecclesie sancte Marie de Castagneto Gaietane diocesis Reperendi in spisto Patris et domini domini fratris Antonij del gratia Episcopi Gaiciani in Ciuitate et diocesi Gaietana in spiritualibus Vicarij generalis presenti scripto puplico notum facimas et leslamur quod prescripto die nobis qui sapra Vicarlis - pro tribunali sedentibus in gradibus maioris Ecclesie Gaietane - habendo nobiscum ad acta Curie Episcopalis fideliter conscribenda Nicolaum de auanso de Gaieta puplica apostolira auctoritate et de Episcopalis Curie ac infrascripti negoci | actorum notarium - ac adhibitis nobis cum protestibus Abbate Dominico Castance Canonico Gaietano - Presbilero francisco bonumenneto - et presbitero Johanne de Tropaldo - Viris utique ydoneis de Gaieta ad infrascripta notatis specialiter et rogatis - Veniens in Judicio et apud acta dicto Carie coram nobis sic pro tribunalj sedentibus discretus Vir presbiter Johannes Marza Canonicus Galetanus - ac Rector seenlaris Ecclesie Saucii Siluestri de Gaeta ac procurator ut dixit Venerabilis Viri abbatis filardi Barabalbi Canonici Gaietani procuratorio nomine et pro parte ipsius abbatis filardi - asseruit coram nobis - quod de mandato Renerendi in xoisto patris et domini domini Rogerij dei gratia Archiepiscopi Salernitani

seu cius Vicarii babeat dicius Abbas fiiardus titulum seu licieras collecionum beneficiorum suorum que in diocesi Salernitana obtinet - eidem domino Archiepiscopo Salernitano seu eins Vicario estendere - et demonstrare - et timens Idem procurator quo supra nomine licteras collacionam Ipsorum beneficiorum dieti abbatis filardi propier Viarum distanciam aped Ciuilatem Salernilanam millere Volensque propteres de ipsis licteris coliacionum Ipsorum beneficiorum habere la puplica forma transumptum - causa transmittendi ipsum ad diotam Cinitalem Salernitanam ad demonstrandum et ostendendum dicio domino Archiepiscopo sen eius Vicario titulum insorum beneficiorum dicti abbati filardi. Idcirco ostendil detgiil el presentanit coram nobis pro tribunaij sedentibus in Judicio et apud acia dicte Curie ad exemplandum - autenticandum et ju puplicam formam redigendum subdictas duas licteras apostolicas collacionum beneficiorum predicti abbati filardi - pera et nota Balla piumbea in filo canapis more Romane Curie bal-'intas - Petens Idem procurator quo supra nomine a nobis Vivari is supradictis et dictam Curiam postram et dicte Curie super hos officiam propterea implorando - ut ipsas subdictas apostoliras licteras justa officij nostri partes exemplari autenticari et in pupileam formam reddigi faceremus ad sui quo supra nombre et dicti abbatis filardi Cantelam ut in posterum ioco ipkarum apostolicarum lieterarum originalium ex presenti transumplo in emergentibus casibus plena probatio subsequatur et quod in iosa autenticationum ipsarum apostolicarum licierarum nostram auctoritatem Judiciariam interponeremur et decretum - Quarum apostolicarum licterarum Vninersus Videlicet Tenor talis est - Johannes Episcopus seruus seruorum dei Venerabilibus fratribus Archiepiscopo sorontine el Episcopo Calinen ac Magistro Nicolao de fractis Canonico Petraceni licterarum nostrarum correctori salulem et apostolicam benedictionem. Illis tibenter apostolice sedis consucta benignitas consucuit sue liberalitatis ianuam aperire quibus ad ld nobilitas generis moram et uite honestas - aliaque uirtutum merita fide-

dignorum affirmata testimonijs laudabiliter suffragantur Cum itaque sancti Stazij - sancte Marie de intro el saucte Catherine - ac sancti Johannis de Ebulo Salernitane diocesis Ecclesio sine cura - per mortem quondam Laurencii i Acconzaiocti anostolice sedts Capellani - olim dictarum ecclesiarum Rectoris oni dictas Ecclesias dum niveret obtinebat quique in partibus illis diem clausit extremum - tunc uacare noscerentur - de quibus nullus preter nos disponere potuit - pro eo quod felicis recordationis Clemeus papa V. predecessor noster ownes ecclesias ceteraque beneficia ecclesiastica per obitum Capetlanorum dicte sedis ubicumque decedentium tune nacantia collacioni et disposicioni sue - ac dicte sedi reservans decrenit ex tune irritum et inane si secus super hije a quoquam quanis auctoritate scienter uel ignoranter contingeret attemptaris. Nos uolentes dilecto filio filardo nato dilecti filij nebilis Viri Anelli Baraballi de Gaieta canonico Gaietano meritorum suorum inctuitu super quibus apud nos fidedignorum testimonio comendatar gratiam facere spetialem - predictas exclesias sic uacautes cum omnibus iuribus et pertinencijs suis auctoritate apostolica dieto filardo contulimus et de illis eciam duximus prouidendum - decernentes pro ut erat irritum et inane si secus super hijs a quoquam quanis auctoritate scienter nei ignoranter attemptatum forsan esset hacteous uel contingeret imposterum attemptari. Non obstantibus si aliqui super prouisionibus stbl faciendis de ecclesijs uel alijs beneficijs ecclesiasticis in illis partibus spetiales nel generales. . . . . . Romanorum pontificum aut. . . corum dicte sedis lieteras impetra runt - eclam si per eas ad in. . onem rescruationem et decretum uel alias quomodolibet sit processum quibus omnibus eundem flardum in assecucionem dietarum ecclesiarum uolumus anteferre - sed autium per hoc eis quo ad assecucionem ecclestarum et beneficiorum aliorum preindicium generetur aut si Venerabili fratri nostro Archiepiscopo Salernitano uci anibusuis alije comuniter nel dinisim a dicta sit sede induttum - quod ad receptionem nel provisionem aliad minime te-

neantur - et ad id compelli non possint - quodque de huiusmodi ecclesijs - nel alijs beneficijs ecclesiasticis ad eorum coliaclonem proutsionem seu quamque allam dispositionem coniuuctim uel separatim spectantibus nulli ualeat provideri - per licteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de sterbo ad uerbum de indulto hujusmodi mentionem et qualibet alia dicte sedis indulgentia generali uel spetiali cuiuscumque tenoris existat - per quam nostras licteras non expressam uel totaliter non insertam effectus huiusmodi nostre gratie impediri naleat guomodolibet nel differri - et de qua cuiusque toto tenore fieri debeat in dictis nostris licteris mentio spetialis - seu quod idem filardus Canonicatus et porciones in Gaietana et Calinensi Ecclesijs - et quedam beneficia ecclesiastica sine cura quorum fructus redditus et progentus Vigintiquinque Vociarum auri secundum taxacionem decime ualorem anouum ut ipse asserit non excedunt - in Galetana - Suessana - Calinensi et Theanensi diocesibus et Cinitatibus noscitur oblinere - Onocirca discretioni uestre per apostolica scripta mandamus quatinus Vos - uel duo - aut Vuus - uestrum - per Vos uel alium seu allos eundem fliardum nel procuratorem suum eius nomine in corporalem possessionem ecclesiarum lurium et pertineuclarum predictorum inducatis auctoritate nostra et defendatis inductum - amotis quibuslibet delentoribus ab eisdent facientes sibi de Ipsarum ecclesiarum fructibus redditibus et propentibus Juribus et obuencionibus, integre responderi. Non obstantibus omnibus supradictis - se si eisdem Archiepiscopo uel quibusuis aliis comuniter nel divisim a dicta sede indultum existat quod luterdicl suspendi nel excomunicari non possint per licteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de nerbo ad nerbum de indulto hujusmodi mensionem. Contradictores auctoritate nostra appeliatione posposita compescendo. Datum Auinlone VII Kalendas februarit pontificatas nostri Anno duodecimo - Ita tenor alterius licterarum apostolicarum poscitur esse talis Videlicet Johannes Episcopus seruus seruorum dei - dilectis filijs Vrso electo Ydronin - et 35

Roberto Minutolo Neapolitane - as Nicolao de fractis licterarum nostrarum Correctori Petracensium ecclesiarum Canonicis salutem et apostolicam benedictionem - Virtutum studia dilecti glij filardi na ti dilecti filij Anelli Baraballi de Gaicta Militis Canonici Gaietanj et conspicua merita probitatis - quibus personam suam iquari precepimus nos inducunt - ut ipsum prerogatina spetialis fanoris et gratie prosequamur - Cum itaque ecclesie sancti Bartholomei de Jouis - sancti Viti Puzuli - sancti Helie et sancte Marie de Savano sine cura salernitane dioeesis per obitum quondam Laurencij Acconzaiocii sedis apostolice Capellani olim dictarum ecclesiarum Rectoris - qui dudum in partibus illis diem clausit extremum nacare tunc noscerentur - de quibus nullus preter nos ea nice disponere potuerat - neque poterat pro eo quod felicis recordationis Clemens papa V. predecessor noster omnes ecclesias ceteraque beneficia ecclesiastica - per obitum quorumcunque Capellanorum dicte sedis ubicumque decedentium tune uacantia et imposterum uacatura collationi et dispositioni sue ac sedis predicte specialiter reservans - decrenit ex tune irritum et luane si secus super hijs a quopiam quanis auctoritate scienter nel ignoranter contingeret attemptari. Nos uolentes dicto filardo buiusmodi meritorum suorum obtentu graciam facere specialem predictas ecclesias prout uacantes cum omulbus iuribus et pertinencijs suis apostolica sibi auctoritate contulimus et de illis eciam duximus prouidendum decernentes pro ut..irritum et inane si secus super hijs a quoquam quauis aucloritate scienter nel ignoranter attemptatum forsan esset bactenus uel contingeret in. . . er attemptari. Non obstantibus si aliaul super provisionibus sibi faciendis de huiusmodi - nel aliis ecclesijs in dicta diocesi speciales nel de beneficijs ecclesiasticis la illis partibus generales dicte sedis uel legatorum eius litteras impetrarint - eciamsi per cas ad inhibitionem et reservationem et decretum uel aliter guomodolibet sit processum - quibus omnibus dictum filardum lu assecutione dictarum ecclesiarum nolunuus anieferri sed nullum per boc ei-

quo ad. . . . . louem eecleslarum et beneficiorum aliorum preindicium generarl - seu si Venerabili fratri nostro. . Archieplscopo Saiernitano nel quibusuis alijs comunit... ulsim ab eadem sit sede indultum-quod ad receptionem uel pronisionem alioni. . . mlnime teneantur - et ad id compelii non possint. . . buigsmodi ecclesijs uel aiijs beneficijs ecclesiasticis ad corum coliationem uel prout. . . m seu quamuis aliam disposicionem conlunctim, . . . m spectantibus nnili ualeat prouideri per litteras apostolicas non facientes...et expressam ac de uerbo ad nerbum de indulto. . . . mentlonem et qualibet alla dicte sedis induigentia generail nel spetiali - cuiuscumque tenoris existat - per quam nostris litteris non exin... totaliter non insertam effectus bulusmedi nostre gratie impediri valeat quomodolibet uel differri - et de qua enjusque toto tenore....in eisdem nostris litteris mentio spetialis seu quod idem filardus Canonicatus Gaietage et Calinensis ecclesiarum nec non sancti Nicolal de Calu. . . sancti Angeli de sugio sauctorum Symouis et Jade de spineo sancti Eustachij sancte Catherine - sancte Marie de Intro et sancti Johannis de Ebulo et sancti Enstachii sancte Crucis de B. . . . . sancti Saluatoris de petra Gaietane Salernitane - Stablensis et Theatanensis diocesum ac sancti Blasij. . , suessam ecclesias nec non quedam beneficia - et quasdam pecias terre consuetas c. .s secularibus in perpetuum beneficium assignata in eisdem Gaietana et Theanensl diocesibus noscitur obtinere et quod sancte Barbare sancti Johanuis ad mare et sancti Viti Gaietanarum ecclesiarum ciericus existat - Quocirca discretioni uestre per apostolica scripta mandamus quatinus uos nei duo aut Vuus nestrum per nos nei alium seu alios equidem fliardum - uel procuratorem suum eius nomine in corporalem possessionem dictarum saucti Bartholomei de Jouis sancti Viti piczu. , sancti Helie et sancte Marie de sayrano ecclesiarum ac Jurlum et pertinenciarum ipsarum inducatis auctoritate nostra - et defendatis inductum amoto ab eis quoltbet detentore facientes sibi de ipsarum ecclesiarum fracibus redditibus prouentibus inribus et obuencionibus universis integre responderi. Non obstantibus omnibus supradictis - seu st eldem Archiepiscopo uel, . . suis altis comuniter uel diuisim a prefata sit sede indultum - quod interdici - suspendi nel excomunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam - ao de perbo ad uerbum de induito huiusmodi mencionem. Contradictores aucloritate nostra appellacione postposita compendentes. Datum Auinlone Kalendis Augusti - Pontificatus nostri Anno duodecimo. Quas litteras apostoficas - ut predicitur bullatas - nos qui supra Vicarij inspicientes diligenter uidimus non cancellatas non ulciatas - et nou abolitas - neque in allqua earum parte corruptas sed omni Vicio et suspicione carentes, Ipsasque legimus et erant tenoris et continencie supradicte - ipsasque mandanimus iuxta nostri offici) partes - nil ex eis diminuto - addito uel mutato per predictum notarium Nicolaum exemplata antenticari - et in presens puplicum documentum redigi ad Cautelam dicti presbiteri Johannis procuratorio procuratorio nomine dicti abbatis filardi - ac ipsius abbatis filardi insasque . ascultanimus diligenter - cum presenti transumpto in presencia dictorum notarii et testiam - nil ex els diminuto - addito uci mulato erant tenoris et continencie supradicte decernentes propterea nos predicti Vicarij ut imposterum loco orlginalium predictorum - ex presenti transumpto dictarum litterarum apostolicarum originalium in emergentibus casibus piena probacio et fides plena subsequetur Interponentes propterea ad predicta omnia et singula nostram Judiciariam aurtoritatem pariter et decretum. In quorum omnium el singulorum certitudinem - et dicti procuratoris quo supra nomine - ac predicti abbatis filardi Cautelam presens puplicum transumptum autenticationis litterarum apostolicarum predictarum exinde fieri fecimus - per manus notarii Nicolal predicti eius conspeto signo signatum ac nostris subscriptionibus Roboratum. Acta sunt hec in dictis gradibus dicte Maioris Ecclesie Galetane presentibns notario el testibus predictis - ad premissa omnia Vocatis specialiter et Rogatis,

El Ego Nicolaus de auanso de gafeta puplicus apostolica auctoritale notarlus - predicte autenticacioni - ac omnibus et singuitis supradictis Van cum predictis dominis Virarijs et su-pradictis testibus presens interfui, - predictisque litteris apostolicis de mandato ac licencia predictorum dominorum Vicariorum exemplaui - autenticaul - et in banc puplicam formam redegi el presens transuplum propria manu scripsi meoque . consucto signo signaui Rogulus ».

Ego Matheus Gattula qui supra Vicarius predicta fateor

Ego Nicolaus farahonus qui supra Vicarius predicta fateor et

me subscripsi (a)

MORTE DI RUGGIERO ED OPERAZIONE DEL CAPITOLO IN SEDE VACANTE.

LVV. Dicemmo che II governo arcivescovile di Raggiero non arrivò a compiere lo spazio di auni due; la di lui morte duuque accaded verso ii declinare dell'anno 1388. L'Uphelli nel parlare del medesimo avvedatamente gli attribuisce altresì la qualità di logoteta e gran protonotario del regno. Questa di lui asserzione, in fatti, è avvatorata dall'autorità di Pier. Vincenti nel suo Teatro de protonotari del Ragno, rapportando egli (b) che accaduta in morte del famoso Barlolomeo di Capua II quale areva per più anni con gloria e riputazione non volgare ossienuta una la diegnità (c), avvegnacchò il suo figlio Giacomo che con esempio nuovo ed insottio era stato decorato dell'istesso onore mentre tuttavia viveva il padre, fosse prima di lui estino, rimase cella per più tempo vacante (d), e

<sup>(</sup>a) Arc. III, num, 251.

<sup>(</sup>h) Nel fol. 83.

<sup>(</sup>c) Cioè dell'anno 1285 fino all'anno 1258.

<sup>(</sup>d) Nella vacanza di tal dignità avvenuta per la morte del suddotto Bartolomeo gli uffiti relativi alla medesima venuero successivamen-

fino a che il re, Roberto, non la provvide in persona del nostro Ruggiero « che dall'Arcivescovato di Bari era sialo alia

te esercitati da tre vice-protonotari, de'quali l'mitimo fu un cittadino di Salerno chiamato Giovanni Grillo, ii di cui nome figura in molti capitoli del re Roberto, che possono vedersi indicati dall'avvocato Giannone nel libro XX al cap. IX della sua storia civile -Questo Giovanni era aggregato tra'nobili della nostra città, apparteuendo al seggio di Portanova, e fu anche signore del castello Regino nel Principato ultra. Nel 1326, come apparisce da un documento di quel tempo occupava ii posto di maestro razionale della G. C. e morì nel 1340, lasciando sette figli, Roberto che fu ciambeilano. e cavallere armato ed cishe per moglie Filippella Vaccaro, Ruggiero che fu anche maestro razionale. Luigi che divenne marito di Vennerella d'Abenabulo, Angarino che ottenne dal re per sè e pe'suoi fratolli un annua contribuzione che si percepiva dal padre e consistente in venti once d'oro (il documento che ciò testifica è dell'anno 1343), Bartolomeo abbate e possessore del benefizio di s. Cipriano delle Crapoile. Riccardo maestro ostiario ossia delle osterio e delle poste, ed in fine Francesca divenuta moglie di Pandullo di Montefalcione, Tuttociò dal manoscritto Pinto, da cui anche si apprendono i nomi di altri individui illustri di detta famiglia, como di un fratelio del summentovato Giovanni che chiamavasi Filippo milite e che in documenti del 1335, del 1338 e del 1339 comparisce successivamente insignito de' gradi di capitano di Barl, di maestro portulano della Puglia, di capitano di s. M.ª e Monte reale ed in fine di capitano della montagna d'Abrazzo; di un Luigi dottore in legge o marito di una Porzia de Vicariis; di un altro Pilippo che nei 1392 fu vicario capitolare di questa diocesi; di un Ottone che sotto il pontificato d'Inpoceuzo IV fu cardinale della S. R. C.; di un Giovanni, certosino, priore prima di s. Martino in Napoli e dipoi di s. Lorenzo. della Paduia dove morì nell'auno 1384, che molto stimato daila regina Giovanna I, fu da lei Inviato ambascindore al sommo pontetice Urbano VI; di un Boccuccio autore di un trattato intitolato: Practica medicinae et de differentiis pulcuum et febrium; di un altro Giovanni che composo un opera sopra i capitoli del regno : di un Giulio autore del Trionfo di Marco Antonio Colonna e degli Encomt di Sisto V. di un Gasparo chiamato fu una iettera di Mario Corrado diretta all'arcivescovo Gasparo Cervantes Clarissimus Gaspar Grillo: di un

cuttedrale di Salerno trasferito ». Ma basti il fin qui detto intorno a questo arcivescovo; e prima di far conoscere il di lui successore diciamo di una operazione eseguita dal capitolo durante la vacanza della sede. Due noblii individui l'uno chiamato Ludovico e l'altro Pandullo, fratelli germani e figii di un tal-conte Francillo e di cui si tace il cognome, asserendo di possedere ii diritto di padronato su di una cappella cretta in questa città sotto il titolo di Maria ss. Annunziata esposero che trovandosi ella priva del rettore intendevano di presentarlo fra 'l tempo stabilito da'sacri canoni, perchè da esso capitolo ricevesse la canonica instituzione. Or nel dubbio se si potesse e devesse oppur no aderire alla detta petizione, fu l'affare delegato a Giovanni della Porta che nell'islesso tempo era arcidiacono della chiesa di Barl e canonico diacono di questa di Salerno, con piena e assoluta facoltà di adempiere alle veci di tutto il collegio capitolare ed a condizione che i diritti della Chiesa rimanessero sempre salvi ed illesi. Ed affinchè non potessero occorrere difficoltà intorno alla reale e legittima esistenza di una tale commissione ne venne formolato uu atto autentico, i di cul termini furono i seguenti -« Capitulum Majoris Salernitane Ecclesie pastore Vacantis per mortem Reuerendi la solsto Patris et domini domini Rogerii

Gior Matteo familiore di Perrante II Sanseverino e di cui si parleva diffusamente la appresso, coc. co. — Ne farà a meno di agiugnere che sebbene uno ale stato per avvosture il ceppo de cui transero ortigue tutt'i nobili Grillo di Salerno, pure erano divisi in due rami distinitissimi, quello di Giovanni vice-protonolario e delta sua discendenza, che avera per istemma in un campo rosso nan fascia d'oro unel mezzo della quate sorgevano tre grilli di colore livonino de estituto verso l'principi del secolo declinosettimo, ed un altro ramo ia di cui insegna gentilisia presentara in un campo naurero una fascia anche d'oro ma con tre suglas d'oro sporgenti dalla parte superiore el un grillo pur d'ora a di sitot della medesima, o der ascritto nel segio del Campo, Genora fu la loro patria primitiva e da essa si tra-sforicano in Salerno.

cei gratia olim salernitani Archiepiscopi recordacionis felicis. Venerabili Viro domino Johanni de Porta Archidiacono Barensi et dicte Maiori Ecclesie dyacono Salutem in domino. Pro parte Nobilium Virorum Abbatis Lodoyci et Pandulii germanorum fijiorum et heredum quondam franciiil Comitis fult Coram pobis expositum, quod Cappella Saucte Marie annunciate de Salerno Vacat Rectore, Guius predictl germanj Veri et legitimi patroni existant, ad quam intendebaut presentare Rectorem iufra legitima tempora a Canonibus stabilita Instltuendum per Capitulum more et loco solitis congregatum. Considerantes, quod ad predicta simul Vacare negulmus. Vobis de culus fide et legalitate ab excepto confidimus causam prodicte presentacionis et Institucionis faciende uel etiam refutande duximus harum serie Commictendem, super qua et dependentibus ex eadem Vobis commictimus totaliter Vices nostras Juribus predicte Majoris Ecclesie debitis ac etiam consuelis in omnibus semper saluis. Et ut autem de predictis piena fides adhiberi Valeat et a quocumque dubitarl non possit presentem Commissionem fierl'et scribl feclmus Sigiilo dicti Capituli pendenti munitanj. Datum et Actum Salerni auno domini Mª CCCº quairagesimo octano. Die secundo mensis octobris secunde Indictionis. Poutificatus Sanctissimj in xoisto patris et domini domini Clementis diuina prouldentia pape sexti anno septimo ».

## BERTRANDO.

LXVI. Ma nou passò guari tempo e la sede fu provvoduta per autorità di para Geneute VI, che appunto nel di sette del mese di genuto del 1319 vi stabili Bertrando di nazione francese, frasferceudolo dalla chiesa arcivescovite di Taranto. L'autore dell'Italia sacra riferisco che sia stato il medesimo legato e nunzio di papa lunocezzo VI presso la corte di Costantianopii: Ma di qual legazione intenda eggi parlare i noi saprei intendere. Sappiamo si bene avere l'indicato ponielico spedito no suo l'aviato a Giovanni Paleologo Imperatore delboriente, ma ci è pur noto che desso fa Pietro Tommaso religioso carmelitano e voscovo di Patti in Sicilla. Di altra consimile postificia commissione in cui abbia figurato il nostro-Bertrando in one trovo menzione presso gli storici. Checché sia da dirence, quel che importa maggiormente si è di conoscere le sue operazioni nella qualità di arcivescovo di Saierno: ed ecco quanto costa da documenti.

LETTERA SÓVRAKA DI LUDOVICO E GIOVANNA I.º, CON CUI SI OR-DINA AL GIUSTIZIERE ED A' SCOI VICARÍ ED ALTRI UPPIZIALI DI PROTEGGRRE L'ARCIVESCOVO NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO SU DI S. MARIA DELLA ROTONDA.

LXVII. Si è di sopra allegata la sovrana determinazione di Giovanna I.a, relativa alla chiesa di s. Maria della Rotonda di Nocera, che riconosceva e dichiarava esclusivamente soggetta alia giurisdizione de'nostri arcivescovi. Ma poichè già se ne trovava in possesso un tale abbate Niccolò di Catania, duro sembrandogii doversene immantinente e senza replica privare e dimettere, si mostrò piucchè mai deciso a sostepervisi, adducendo in appoggio e difesa della sua condotta le lettere regie colle quali asseriva di averne ottenuta la collazione: A rimuovere un tal imprevveduto ostacolo ati' esercizio pieno e libero del ricuperato suo diritto, credette Bertrando indispensabile l'avanzar nuovo ricorso dirigendolo sì alia regina che al suo marito Ludovico già da lei associato ai governo del regno. Un di loro sovrano ordinamento coi quale si confermava la disposizione precedente dell' anno 1347 e commettevasi ai giustiziere della provincia ed a'subaiterni di lui di abbattere l'insolenza del predetto Niccolò o di chiunque aitro agisse in nome di esso, con espellerio dall'indebita occupazione della chiesa ed impedirgli l'amministrazione delle sue rendite e proventi ne fu la conseguenza : ed eccò i termini onde fu enunciato ed espresso - « Ludouicus et Johanna dei gratia Rez et Regina Jerusalem et Sieille Ducatus - Apulie - et Principatus Capue Prouincie - et forcalquerij - ac Pedimontis Comites. Uninersis presentes licteras Inspecturis tam presentibus - quam futuris. Si cunclis tenemur nostris subdithe ad reddendum Justicie debitum - fatemur nos magis obnoxios personis Ecclesiasticis - et Venerandis Ecclesijs - que domus divine existunt - et inde deo Impenditur per nos debitus famulatus. Sane Venerabilis Pater. B. Salernitanus Archiepiscopus - Consiliarius - et deuotus orator noster - Maiestati nosire reuerenter exposuit - quod ipse - et Predecessores sui habent ad eorum Mensam spectantem - a Temporibus antiquissimis - in Terra nucerie - de Prouiucia Principatus citra - quandam Ecclesiam Vocatam - Saneta Maria - Rotunda - alias dicta Sancta Maria Maior - quam per subrettionem - et tanquam ad Jus patronalus nostrum spectaret - Abbas Nicolaus de Catania dicitur probatas nostras licteras obtinuisse - quarum Vigore Archiepiscopum memoratum - In possessione seu quasi dicte Ecclesie - et eins Jurium - turbat indebite - et minus iuste molestat contra tenorem cuiusdam declaracionis facte per Nos Reginam - dum sola Regni administracionem gereremus. Super quo nostre pronisionis Remedio postulato pro parte Archiepiscopi memorati - supplicacionem inde oblatam Maiestati nostre pro eiusdem parte super predictis examioandam commisimus - et secundum Justiciam terminandam - Matheo de Porta - de Salerno et Sergio domini Vrsonis de neapoli militi -Viceprothonotario dieti Regni Juris ciuilis Professoribus - magne nostre Curie Magistris Rationalibus - dilectis Consiliariis - et familiaribus nostris - coram guibus nonnulla Papalia Prinilegia-et lictera Vna - magno pendenti sigilio nostri Regni sigiliala - producta fuerunt - que quidem lictera erat Tenoris et continencie subsequentis. Johanna dei gratia Regina Jerusalem - et Sicilie - Ducatus Apulie - et Principatus Capue - Prouincie - et forcaiquerij - ac Pedimontis Comitissa. Vniuerais presentes licteras inspecturis lam presentibus quam futuris » continua come si è letto di sopra pag. 266, e conchiude nel

modo che segue: « Quibus omnibus in examine recte rationis adductis - et de eisdem pleniori consciencia nobis facta - Aduertentes - quam Clara et notoria est Justicia - dicte Salernitane Ecclesie supra Ecclesia memorata - duxtmus - predictas licteras expensius confirmantes - auctoritate presencium decernendum - dictam Ecclesiam sancte Marie - cum Juribus Rationibus Ecclesijs et pertinentijs earum omnibus - ad eam quoquomodo speciantibus - fore - esse - et esse debere - insins Maioris Salernitane Ecclesie - seu Presulis memorati - et successorum sitorum. Dantes propterea harum serie expressious in mandatis - Justitiario Principalus citra. Vicariis - seu Vicario - et alijs officialibus - dicte Terre nucerie - presentibus et futuris qualiter-ad requisicionem dicti Archiepiscopi seu eius Vicarij - Rejecto dicto Abbate Nicolao illicito detentore - aut alio uel alijs pro eius parte inibi existentibus - sen Jura - possessiones et Redditus ipsius Ecclesie saucte Marie - nsurpantibus quoquomodo - per eundem Archiepiscopum - seu alios eius nomine - in possessione ipsius Ecclesie Sancte Marie Jurium et pertinentiarum etusdem presencium auctoritate reducant - ipsumque reductum - oportunis - presidifs - In eadem Ecclesia sancte Marie manuteneant et defendant dicto Abbati Nicolao - Silencium proinde perpetuum imponentes. Presentibus semper remanentibus presentanti - suis Viribus Valituris. Datum Neapoli per cundem sergium domini Vrsonis de Neapoli militem Jurisciuilis Professorem - Magne nostre Curie Magistrum Racionalem - Viceprothonotarium Regni Sicilie - Anno domini Millesimo Trecentesimo - Quinquagesimoquarto - die Viresimoquinto - Augusti Septime Indicionis - Regnorum nostri Regis Anno Septimo nostre uero Regine Anno duodecimo » (a).

<sup>(</sup>a) Arc. III, num. 557 — Non posso qui dispensarmi dai ufeitere sobte gli cochi dei lietter i ampto diploma emanato in questi tempi da' medesimi regali contugi, a favore di un cospieno ed ilinsire cittadino di Saterno, quate si fa appunto. Masteo della Porta, e loccante ra fe altre cose ma concessione di ossiderabilisimi dittiti per. il.

## ULTIMA E FINALE DECISIONE DELLA CONTROVERSIA RELATIVAMENTE A S. MARIA DELLA ROTONDA.

LXVIII. Qual condolta serbò Niccelò di Catania dopo i due forti colpi della politica autorità che l'obbligavano a privarsi del benefizio illegitimamente occupato? Lungi dal mostrarsi

tempo della fiera di questa città. La sua importanza per queste memorie si manifesterà in appresso, quando dovrò parlare delle controversie mosse dagli arcivescovi unitamente a' rappresentanti della città contro le due famiglie Cioffi e Pinto, alle quali in fine fu trasfertia l'eredità di esso Matteo dono la estinzione della nobilissima sua famiglia: ed essendo stato reso di ragion pubblica in un volume stampato in Napoli nel 1608, in contingenza delle controversie accennate, dallo stesso lo trascriverò per farne oggetto di guesta nota - « Ludovieus, et Joanna Dei grația Rex, et Regina Jerusalem et Siciliae Ducatus Apuliae, et Principatus Capuae, Proninciae, et fortqualquerij, ae Pedimontis Comites, vniuersis praesentis Printlegij seriem inspecturis, tam praesentibus, quam futuris beneficia, seu gratias, et honores merentibus tribul, naturalis ratio exigit, et acquitas humana exposcit. Et eis quippe collatis relucet clementia Principis, et beneuglentia, ac denotio inducitur, erga Dominos subjectorum, dum caeteri ad obsequendum promptins claro animantur exemplo; Sane attendentes, et in nostrae mentis acle diligentius revoluentes, grata, grandia, et accepta sernitia, nobis tandin praestita per nobilem viram Matthaeum de Porta de Salerno, militem Juris Cinilis Professorem, Magnac nostrae Curiae Magistrum Bationalem, Collaleralem Consillarium, et fidelem nostrum dilectum; in magnis, et arduis, tam infra Begnum nostrum quam extra Regnum ipsum; Nos Regina, dum sola Regni administrationem gereremus, sibi, et suis liberis, ex suo corpore descendentibus, tam circa exemptionem collectarum, quam circa concessionem eerti Juris, in certa parte maritimne Ciuitatis nostrae Salerni, nostras concessimus literas, de mera nostra conscientia, et gratia emanentes, tenoris, et continentiae subsequeutis.

Joanua Dei Gratia Jerusalem, et Siciliae Regina, Vinnersis, praesentes-literas iuspecturis, tam praesentibus, quam futuris, Benemerentes Sernitores, qui in arduis, et grandibus nestris charucturut, et charent serutitis, quorum solerfia nostra Republica cuidenter recipit arrendevole e riconoscere l'ingiustizia della sua causa, si lusingò di polerla con miglior successo sostenere presso la santa

incrementa, libenter gratijs praeuenimus, et dum nobis facultas suppetit, Illos prono animo beneficia gratantius exhibemns; sane attendentes grata, grandia, et accepta seruitia viri-nobliis Matthaei de Porta Militis Juris Cinilis Professoris, Magnae nostrae Curiae Magistri Rationalis, et Locumtenentis, Prothonotarij Regni nostri Siciliae, quae cum in dinersis, et arduis occurrentibus negotiis praestitit, quae praestat ad praescus, et speramus ipsum in antea praestiturum; nec non renolmentes in aciem nostrae mentis servitia per enun praestita. Diuae Memoriae Domino Roberto Jerus, et Siciliae Regi III, Renerendo Domino Auo nostro, tam infra Regnum Siciliae, quam extra Regnum, in aliqualem recognitionem, et remunerationem scruitiorum corundem , eidem , et suis liberis , et corum cuilibet natis , et in antea nascituris, ex suo corpore legitime descendentibus, concedimus genore praesentium, de certa nostra scientia, et gratia speciali, vi tam ipsi, quam omnis eorum posteritas, ex suo corpore, vt proferinr progrediens in futurum sint-immunes, a praesfatione quarumcunq; collectorum, et fiscalium functionum, sinc sint personales, sinc mixtae, slue reales, quae debentur ab eis, pro bonis quae habent, seu habehant in dicta Cinitate Sajerni, et Territorii, et districtu., et Castris etiam Montis Corbini, et Olibani, de Institta Principatus eitra Serras Montorii: Sio quod ad collectas Ipsas, seu fiscalia munera, ellam extraordinaria, vel ex alijs varijs causis, et occurrentibus casibus extra ordinem imponenda, per Curiam nostrain, seu officiales nostros, quacumque denominatione notentur, aut Viriuersitates. Sindicos. Collectores, sen téxatores locorum corundem, sen aliam gnamenmque personam, super collectis eisdem potestatem, sen Jus habentem, perpetno sint exempti liberi, et ex toto immunes, nec ad praedictas collectas, ordinarias, vel extraordinarias soluendas modo aligno conveniri possint, exigi, seu compelli, pro personis, et rebus eorum existentibus lu locis eisdem , cum prouida ratione satis sit dignum, et aequitati consonnm, vt qui sio vtiliter, et fructuose nobis nostraeque Reipublicae seruit, animo indefesso, a nobis pro se. suisq: posteris recipiat in functionibus publicis, praerogatinas, et beneticia immunitatis, quibus singulariter veniant praemiandi. Et ne nostra gratia concessa praesentibus Matthaeo prefato suisque liberis, vi praeferine possei allis apparere dispendia lilatura, volumus, et sede. E ben gli riusel da prima di plegare a suo favore il giudice cui fu dal papa delegato l'affare, il vescovo di Nola,

declaramus, earundem praesentium serie, quod annis singulis, quibus dicta collecta, seu praefatae functiones fiscales, in praedicta Giuitate, vel Castris imponuntur, seu per quameumque personam, uel causam veniant imponendae, ac exigendae, singulis insis, vicibus, relaxentur, et remittantur; seu autoritate praesentium remissae intelligantor, propter praesentem nostram gratiam ipsi Matthaco, et suae posterilati dignae facta, dictae Vninersitati Salerni vncine dune, et dimidia, et voiuersitatibus, sen hominibus praedictorum Castrorum tareni quindecim, quas vncias, et tarenos eidem perpetuo dimittimus, ipsosq; immunes esse volumus, exemptos, et de caetero quietatos; Sic quod de summa collectae ipsius, seu earumdem functionum, quae nostrae Curiae, sen alij de nostro beneplacito solui debent fortassis diminuantar, et eisdem Vainersitatibus, et hominibus acceptentur, perinde ac si realiter excluissent: Ita quod in omnem enentum, et omnem modum, et casum, tam ipse Matthaeus, quam dicti sui liberi ad aliquid exoluendum pro collectis praedictis ordinariis, et extraordinarijs nuliatenus teneantur, sed poenitus, ex toto immunes existanta Similiter concedimus eidem Matthaeo dictisque suis liberis de eadem certa nostra scientia, et gratia speciali, suis grandibos exigentibus meritis, quod in maritima, sen plagia eiusdem nostrae Ciuitatis Salerni, quae incipit a turri, quae dicitor la russu, et protenditue vsque ad caput hortus Sancti Petri de Camarelifs, vbi est via publiea; per quam viam itnr ad dictam Ciuitatem, renoluendo versus Occidentem; quod habeat usum, seu commoditatem soli, usque ad aquam maris, tempore nundinarum, seu fori maioris, quae fiunt de mense-Septembris in Cinitate praedicta, sic quod liceat dieto tempore nundinarum tantum, eidem Matthaeo, dictisque suis liberis, seu posterio solummodo, et nulil alij personae, logias, pergulas, apothecas, ordinare, facere, seu fieri facere; et construcre, seu constructas eisdem. diebus tautum teuere, in quibus, taus mercatores, quam tabernarij, et alij artifices morari consucuerunt, ementes, et vendentes adinnicem, res corum, et alia mercimonia. Pro quibus quidem pergulis, taberuis, et apothecis dictis dichus ibidem tenendis per cos, sen pro eorum locrio, cum dicto Matthaeo, sulsque haeredibus, seu procuratoribus corundem conucniant, pro pretip competenti quo melius poterunt adinuicem contienire. Ita quod nulli alij in dicto loco praedida cui ottenne una sentenza conforme alle sue pretensioni: ma fu breve il trionfo, imperocchè la diligenza ch'ebbe l'ar-

ctas pergulas, et tabernas, seu apothécas, liceat habere sine consensu locatione, et permissione praedicti Matthael, et haeredibus sporum praedictorum, vel procuratorum corundem, inde ab eis habeutium potestatem. Si quis autem ausu temerario contra praedicta facere, vel venire praesumpserit, ipso facto poenam decem vaciarum incurrat. pro medietate ipsi nostrae Curiae, et reliqua medietate ipsi Matthaco. suisque haeredibus praedictis singulis vicibus applicanda, legibus constitutionibus, Capitulis, et Statutis, tam communibus, quam Regui nostri Siciliae, praesentibus in aliquo derogantibus minime valituris. cum ipsas in quantum derugant fortassis eisdem effectum, viribus, et efficacia, authoritate praesentium vacuemus de plenitudine Maiestatis Regiae, et Dominicae potestatis; praedictis obsistere nolumus, quod subscriptae per manus Prothonotarij, et sigiilatae pendeuti Maiestatis nostrae sigiilo non sint; Cum velimus ipsas praesentes nostras literas, eaudem vim robur, et efficaciam habere perpetpo, ac si essent praedictia solemnitatibus roboratae, et sigillatae sigillo praefato, ex eo, quod ipsas de cadem certa uostra scientia secreto nostro anulo. quem nobiscum ferimus mandanimus, et feceramus sigillari. Et nihilominus damus in mandatis Prothonotario Regui nostri Siciliae, seu Viceprothonotario, qui erit pro tempore, quod ad requisitionem ciusdem Matthaei faciant sub data consucta, et debita Patentia Priullegia, et alias executorias, cum debitis clausulis fuxta tenorem praesentium literas oportunas : Datum Neapoil anh anulo nostro secreto die sexto Augusti, quintaedecimae indict. Verum supplicanit culmini nostro Matthaeus ipsae denote, vt nos ambo, qui feliciter Regui gubernaculis praesidemus, et eidem Regni Rempublicam, et administrationem vua simul gerimus siugula ministrantes communiter praedictam gratiam, as praefatas literas, prout superius describuntur ad majoris rius, et suae posteritatis cauteiae praesidium confirmare, et validius roborare, de certa nostra scientia dignarempr: Nos igitur cognoscentes, et meditantes attentina seruitia praedicta accepta, et grandia Matthael eidem praestita per ipsum Nobis, et Diuae Memoriae Domino Regi Roberto nostri Regis Patruo, et nostrae Reginae Auto Jerusal. et Siciliae Regi Illustri, ex quibus profecto ijs, et maioribus gratijs, et honoribus, apud nos digens extitit, et praesertim propter ilia sua grandia nobie praestita serultia, tam circa coronationem nostram obciveseovo di appellarsene dalla decisione del delegato a quella del committente fe'sì, che destinato aliro giudice meno fa-

tentam per eum in Romana Curia, et delationem ipsius felicis nostrac Coronae in Regno, quam circa pacem publicam generalem Regui ipsius, per eins ministerium, et soiertiam tractatam, et habitam apud Sedem Apostolicam, ex qua ab Vngarorum, et aliarum diuersarum ferocium nationum Diuina gratia fauente Reguum ipsum postrum a diuersis angustijs, et praessuris extitit liberatum, praedictae auae petitioni, tam gratantius, quam beneuole de certa nostra scientia delectabiliter duximus aunueudum, confirmantes auctoritate praesentium: nos ambo simul ad maioris cautele suffragium praedictas gratias in subscriptis literis contentas, ac literas ipsas, prout superius de verbo, ad verbum describuutur, ut de caetero absque cuiusuis contradictionis ohiectu, et remoto omni obstaculo dictus Matthacus, eiusque posteritas, sine liberi, praedictis praerogatiuis, beneficijs, atq: gratijs libere potiantur, et gandeant, nec possint per officiales nostros, quocunque nomine censeantur, ant per quasuis alias personas super praedictis impediri, turbari, aut modo aliquo molestari, tanquam suffulti nostro Privilegio principali, in cnius nostri testimonium, praesens Privilegium supplicatum fiert, pendentibus majestatis nostrae sigillis inssinus communiri.

Datum Nospoli per manus Joannis Domini Venonis de Nespoli milis Jartis Chillis Fordessoris Magne Curiae. aostrar Magistri Raliona-lis, Vicepeuthonotarii Regai Siciline, Anno Domini Millesimo quiagentesimo quioquiagenimo terito, die vitimo Maji, exteta indictionis, Regnoram nostri Regis Anno quinto, nostri vero Regni vindecimo ». Restructura.

A compitate consocenza delle notitie che ho potato recongliere interno a queste llinare Salertinine cal ain su finaligii risforto, che il primo stipite della stessa che cui cgli discore per liesa retta fu un Aladierio di sangue longabarol, dal quale fino al pretetto Matton sorregere successivamente otto generacioni, del conta Alliberto, di Pietro, di Sergio milite, di Nattee Befanonee, del di costu figlio chianno pure Eufranome milite e vierett di Sicilia i tempi di Pederico II, di Tommano milite e di consigliere del re-Carlo (f. secondo), di Mattoe milite da fin dei Tommano anche milite che fin il padre del nobile individuo tanto gratificato dal re-Ludovico e dalla regiua Giovanna. Tattoci dal più volte aliegato me. Piuto, poggiando sella tetimocila a codore a' desideri di chi litiga per genio e capriccio di stanzare la pario avversa, dal medesimo fosse egil dichiarato usurpatore del benefizio e condannato a rilasciario e rimetterio nelle mani di Bertrando nella condizione medesima in cui trovavasi antecodentemente a questo novo litigio da

nianza del quale dirò altresì, che ji conte Aliberto non fu il solo figlio di Adalferio ma che ebbe nu fratelio di nome Guaiferio, di più che anterformente al privilegio di Ludovico e Giovanna ne aveva Matteo consegnito un altro non meno insigne dal re Roberto donandogii I casali di Filetto, di Parano e Longa, di Sancipriano, di Agnara. di Castiglione con Anzara e Calicari, di Piedimonte co' Rustini e di quello della Chinsa, privilegio che poi confermato gli venne dagl'indicatl coningi sovrani nell'anno 1358, inoltre che la sua famiglia era in possesso dei padronato sulla chiesa di s. Marco di questa città per effetto di concesssione del principe Gisnifo a' due figli di Adalferio. il quai padronato nei di 15 di aprile dell'anno 1594 fn da Francescantonio della Porta trasferito a Francesco anche della Porta suo consangnineo, a condizione che in mancanza di credi di sesso maschile passar dovesse a religiosi di s. Maria della Porta coll'obbligo di nominare un nobile dei seggio di Portarotese alla qualità di benefiziato e rettore di essa chiesa.

E qui occorre far riflettere che il menzionato Francescantonio doveva appartenere senza dubbio all'aitro ramo di questa magnatizia famiglia, derivante da Guaiferto, dappoiche la discendenza dei conte Aliberto finì con Zanzella, unica figlia del famoso Matteo oggetto del singolari favori di Giovanna e suo marito, che divennta consorte di uno de signori d'Aielio a quest antichissima famiglia normanna trasmise l'eredità dei padre, essendo col succeder degli anni passata finalmente a' nobili Cioffi e Pinto come si farà conoscere a sno luogo - A quale poi de' suddetti due rami appartenesse il telebre arcivescovo di cai si è diffusamente ragionato di sopra ( p. 3 e seg. ) non ho indial per deciderlo; e volendo por termine alla omai lunga nota parierò ora dell'insegua gentilizia. Dessa adnoque presentava una porta spalancata sormontata da un fregio in forma di tre montetti congiunti fra loro, da ognuno de' quali sporgeva una linca che finiva con un piccolo giobo. Il campo era azznrro e tutto il dippiù di color d'oro; ed osservayasi nel frontispizio di s. Maria della Porta e nella casa contigua alla chiesa di s. Marco.

lui intrapreso. Ed avendo il pontefice approvata e confermata una tal decisione, ne commise l'esecuzione al vescovo di Lettere unitamente all'abbate di s. Benedetto di questa città ed al decano della chiesa di Amaifi, investendeli di facoltà di sottoporre i contradditori alle censure ecclesiastiche, con dichiarare di niun valore ogni loro appello. La lettera pontificia fu la seguente - « Innocentius episcopus seruus seruorum del Venerabili fratri - Eniscopo Litterensi et dilectis filiis. . Abbati Monasterii sancti Benedicti Salernitani ac.. Decano ecclesie Amalfitane Salutem et apostolicam benedictionem. Petitio Venerabilis fratris nostri Bertrandi Archiepiscopi Salernitani nobis exhibita continebat quod licet ecclesia sancte Marie Rotunde alias dicte Majoris de Nuceria zeistianorum Salernitane diocesis ad ipsum Archiepiscopum et eius mensam Archiepiscopulem Salernitanam pleno iure in spiritualibus et temporalibus pertineret et tam ipse Bertrandus quam predecessores sul Archiepiscopi Salernitani qui fuerint pro tempore a tempore cuius contrarii memoria non existit ecclesiam possedissent et ipse Bertrandus etiam possideret candem tamen olim Nicolaus de Catania qui pro clerico Neapolitano se gerit assereus se olim apud sedem apostolicam constitutum nostras ad Venerabilem fratrem nostrum Episcopum Nolanum sub ea forma litteras impetrasse ut, anicquid idem Episcopus inneniret la ipslus Nicolai preludicium temere attemptatum postquam ipse Nicolans causa peregrinationis et pro quibusdam suis negotijs promouendis iter arripuerat ad sedem ueniendi predictam in statum debitum regitime reuocare curaret - Contradictores per censuram ecclesiasticam appellatione postposita compescendo-et falso pretendeus quod insa ecclesia ad dictum Nicolaum de lure spectabat camque aute arreptum iter predictum possederat et tunc etiam possidebat - et quod prefatus Archiepiscopus ipsum predieta ecclesia contra lustitiam spollarat prefatum Archiepisconum netendo se ad illam restitui coram eodem Episcopo auctoritate dictarum litterarum traxit in causam idenique Episcopus perperam in causa lpsa procedens diffinitiuam contra

tosum Archiepiscopum sententiam promulganerit iniquam a qua pro parte Ipsius Archiepiscopi fuerit Al sedem apostolicam appellatum. Nosque causam appellationis hulusmodi ad instantiam insius Archiepiscopi dilecto filio Magistro Symoni de sudbirla Cancellario ecclesie Saresburensis Canellano nostro et Auditori causarum Palatti apostolici - audiendam commisimus et sine debito terminandam, qui ad Instantiam Magistri Francisci de Sabloi de Teramo substituti per Themasium Abbatem Monasterii sancti Nicolai de Contrano ordinis sancti Benedicti Caputaquensis diocesis procuratorem dicti Archienisco. pi prout idem Abbas a prefato Archiepiscopo in mandatis habebat - coram eo, propterea in Indicio comparentis - premissis contra dictum Nicolaum debitis et consuctis citationibus in Audienția publica prout est moris - io ipsius Nicolai contumaciam de consilio et assensu Coauditorum snorum diet! Palatii quibus super hoc relationem fecit-fidelem codem substituto presente pronuntiagit dietam causam fore ad Romanam Curiam legitime denolutam et in ca tractari et finiri debere et ad ipsius francisci substituti instantiam prefatum Nicolaum ad dandum et recipiendum libellum pecnon ad prestandum et ab altera parte prestari nidendum de calupnia et de ueritate dicenda in causa bulusmodi luramentum accusanit et in eius contumaciam - quendam pro parte sua dedit libellum et predictifm in ipsius Auditoris presentia prestitti luramentum in causa predicta. Postmodum nero postgnam ad nonnuilos allos actus inter dictum franciscum substitutum - et Magistrum Bominicum de fractis procuratorem dicti Nicolai coram eodem Auditore in judicio comparentes suerat in huiusmodi causa processum Magister Johannes de Prato procurator prefati Archiepiscopi ab eo de nouo constitutus coram codem Auditore in indicio comparens quendam libellum presente Dominico prefato habuit in quo proposuit quod prefatus Nicolaus post appellationem eandem in preiudicium alterius et Archiepiscopi predictorum teniere attentando prefatani ecclesiam. occuparat-et definebat occupatum indebite ac de facto-quare

petebat dictus procurator detentionem et occupationem predictas pronuntiari decerni et declarari ex ipsius Auditoris officio fuisse et esse temerarias et attemptatas - et tamquam attemptala primitus et ante omnia renocari et ipsum Archiepiscopum ad ecclesiam prefatam restitui in statu in quo erat et reintegrari plene et cum effectu. Subsequenter quoque per euadem Johannem de Prato presente dicto Dominico ad docendum de huiusmodi per eumdem Nicolaum - attemptatis producto quodam publico instrumento prefatus Auditor eldem Dominico ad dicendum quicquid dicere uellet contra instrumentum prefatum certum peremptorium competentem terminum assignauit. In quo prefato Johanne de Prato coram eodem Auditore in iudioio comparente - et prefati Dominici uon comparentis contamaciam accusante - Prefatus Auditor ad iustantiam dicti Johannis de Prato prefatum Dominicum ad audiendum pronuntiationem suam super attemptatis predictis per quendam Cursorem nostrum citari fecit ad competentem peremploriam certam diem, in qua dicto Johanne de Prato coram eodem Anditore in Iudicio comparente et ipsius dominici non comparentis contumaciam accusante et in ipsius contomacia pronuntiationem bujusmodi fleri petente prelibatus. Anditor reputans eundem Dominicum prout erat quo ad actum huiusmodi exigente institia contumacem - in eius contumaciam nisis et diligenter inspectis omnibus et singulis actis attitatis habitis exhibitis et productis in causa huinsmodi coram eo et Insis cum diligentia recensitis et facta super hijs omnibus Coadintoribus suis dicti Paiatij relatione pienaria et fideli de ipsorum Coadintorum consilio et assensu per suam interlocutionem pronuntiauit prefatas occupationem et detentionem post predictam appellationem factas per ipsum Nicolaum de dicta Ecclesia sancte Marie fuisse et esse temerarias et attemptatas et ipsas tauquam attemptatas renocauit - dictumque Nicolaum ab occupatione et detentione hulusmodi amoueudum fore et amouit - ac dictum Archiepiscopum ad possessionem ipsius eeclesie restituendum fore in co statu in quo erat tempore dicte

appellationis interposile ac reintegrauit et restituit ad eandem prout in instrumento publico inde confecto dicti Auditoris Sigillo munito dicitur plenius contineri. Nos igitur predicti Archieniscopi supplicationilius inclinati que super premissis attemptatis ab Auditore prouide acta sunt rata habentes et grata discretioni uestre per apostolica scripta mandamus quatinus nos nel duo aut Vous nestrum per nos nel alium sen alios illa executioni debite demandantes euudem Archlepiscopum uel procuratorem suum eius nomine ad corporalem possessio-, nem predicte ecclesie sancte Marle ac lurlum et pertinentiarum insius - amoto exinde predicto Nicolao - auctoritate postra restituatis et reintegretis ac restitutum et reintegratum inxta iuris exigentiam defendatis facientes sibi de ipsius ecclesie fructibus redditibus prouentibus iuribus ac subgentionibus uniuersis integre responderi. Contradictores per censuram ecclesiasticam appellatione postposita compescendo. Datum Auinione X Kalendas Julij Anno octavo » (a).

### GUGLIELMO III.

LXIX. I anno 1364 si fu l'ultimo del governo arcivescovice di Bertrando sulla Chiesa saleruitana, che lasciò per essere stato trasferito a quella di Ambrun nel belfinito. Guglicimo di patria nepoletano ed appartente alla illustro famiglia de Saneverini fu quello che il surrogo. Trovavasi egil all' epoca del suo innaizamento proposto della chiesa di Aix nella Provenza, e fu Urbano V saneessore immediato di Innoceazo VI che nel di primo di febbiratio dell'anno suddetto (b) cell'assenso del'cardinali radunati ii concistoro lo seci-

<sup>(</sup>a) Arc. III, num. 239.

<sup>(</sup>a) Questa notita del giorno precise nel quale renne Guglicimo nominato e promoso, come pure l'altra antecedente ce los indica, distintamente l'anno del trasferimento del suo antecesore alla chiesa di Ambruu le somministra l'Ughelli, senza che dalla bolla che di qui a pocò allegheremo nulla di la particolarità posa ricavarsi.

se e destinò a coprire la vacante sede: ed ecco le parole della bolla che non molti giorni dopo diresse al clero e popolo di Salerno per notificar loro questo atto di sua pontificale autorità e determinarli a rispettarlo e sottomeftervisi -- « Urbartus episcopus seruus seruorum dei Dilectis filijs Clero Clnitatis et diocesis Salernitane Salutem et apostolicam benedictionem. Romani pontificis quem pastor ille celestis et Episcopus animarum potestatis sibi plenitudine tradita ecclesiis pretulit universis plena uigillis solicitudo requirit, ut inse circa statum cuiuslibet ecclesie sic innigilanter excogitet sicque prospiciat diligenter quod per elus providenciam circumspeclam ecclesi is singulis pastor accedat vdoneus et Rector pronidus deputetur per quem ecclesie ipse superni fauoris auxilie suffragante notine prosperitatis successibus gratulentur. Dudum siquidem provisiones omnium ecclesiarum Cathedralium tune apud sedem apostolicam quomodocumque. . . uacantium et inantea uacaturarum apud eam ordinacioni et disposicioni postre reservantes decreuimus extunc irritum et inane si secus super hijs per quoscumque quanis auctoritate scienter nel ignoranter contingeret attemptari - Et deinde ecclesia Salernitana ex eo apud sedem predictam nacante quod nos Venerabilem fratrem nostrum Bertrandum Episcopum tunc Archiepiscopum Saleroltauum in Archiepiscopum Ebredunensem Electum anud sedem ipsam constitutum a minculo quo ipsi ecclesie Salernitane cui tunc preerat tenebatur de fratrum nostrorun consilio et apostolice potestatis plenitudine absoluentes ipsum ad ecclesiam Ebredunensem tunc nacantem auctoritate apostolica duximus transferendum preficiendo eum ipsi ecclesie Ebredunensi in Archiepiscopum et pastorem Nos ad prouisionem ipsius Salernitane ecclesie celerem et felicem de qua nullus preter nos ea uice se intromittere potnerat neque poterat reservatione et decreto obsistentibus supradictis, ne eadem ecclesia Salernitana longe uncationis exponeretur incommodis paternis et solicitis studijs intendentes ac cupientes talem eidem ecclesie Salernitane preesse personam, que stare. posset et uellet cam preseruare a noxijs et aduersis ac in suis manutenere iuribus et etiam adaugere - Post deliberacionem quam de preficiendo eidem ecclesie Salernitane personam utilem et eciam fructuosam cum nostris fratribus habuimus diligentem demum ad dilectum filium Guillermum Electum Salernitanum tunc Prepositum ecclesie Aquensis in Subdiaconates ordine constitutum cui de litterarum scientia ulte ac merum honestate spiritualium prouidencia et temporalium circumspectione et alijs multiplicium nirtutum meritis apud nos fidedigna testimonia perhibentur, duximus oculos nostre mentis, quibus omnibus debita meditacione pensatis de persona lpslus Guillermi Electi prefate ecclesie Salernitane de dictorum fratrum consilio auctoritate apostolica prouidimus ipsumque illi prefecimus in Archiepiscopum et pastorem curam et administracionem ipsius Salernitane ecclesie eidem Guillermo Electo in spiritualibus et temporalibus plenarie committendo firma spe fiduciaque conceptis quod dirigente domino actus suos prefata ecclesia Salernitana per ipsius Guillermi Electi industrie et circumspeccionis studium fractuosum regetur utiliter et prospere dirigetur grataque suscipiet in eisdem soiritualibus et temporalibus incrementa. Quocirca discrecioni nestre per apostolica scripta mandamus quatinus eidem Guillermo Electo tanguam patri et pastori animarum uestrarum humiliter intendentes et exhibentes ei obedienciam et reuerenciam debitam et deuotam eius salubria monita et mandata efficaciter adimplere curetis. Alioquiu sentenciam quam idem Guillermus Electus rite tulerit in rebelles ratam habebimus et faciemus auctore domino usque ad satisfactionem condignam inuiolabiliter obseruari, Datum Auinione XVIII Kalendas Februarij Pontificatus nostrl Anno Secundo ».

R. de Valle

# ATTI DEL REGIME ARCIVESCOVILE DI GEGLIELMO III.

Rinnovazione di alcune lettere patenti riguardanti un investitura di fondi della meusa, esegnita per suo consenso ed autori-

LXX. Parlerò qui de fatti appartenenti al governo arcivescovile del suddetto Guglielmo - Ne' primi mesi dell'anno medesimó della di lui assunzione al seggio metropolitico, piegando favorevole il viso ad una petizione direttagli da un Corrado d'Abinente, giudice dello stato di Olevano, per otfenere che si rinnovassero aicune lettere patenti del defunto suo antecessore Benedetto, onde si concedeva al supplicante e di lui posteri in perpetuo l'investitura di aicuni fondi della mensa coll'obbligo di un annua prestazione in segno di vassallaggio, ordinò che a tanto si adempisse, ed il documento è il seguente - « Guillielmus permissione digina Archiepiscopus Salernitanus. Dilecto nobls in xpisto Judicl Corrado de Abinente de Castro nostro otibanj Vassalio nostro salatem lu domino sempiternam. Nuper quasdam litteras patentes quondam domini Benedicti Archiepiscopi Salernitani predecessoris nostri eius uero pontificali pendenti sigillo sigillatas et subscripcione sua munitas nobis presentasti non abolitas non abrasas nec la aliqua ipsarum parte suspectas Infrascripte per omnia serlej. Benedictus dei et Apostolico sedis gratia Salernitanus Archiepiscopus diletto nobis in xolsto Corrado de Abinenti de Castro nostro ólibanj familiari et vassallo nostro salutem in domino sempiternam. Nostris utilitatlbus desudantes nostra dignum ést remuneracione gaudere ut qui se voluntarios obseggiorum nostrorum necessitatibus sponte subiciunt digne nostris progisionibus consolentur. Ea propter tua merita probitatis ac fidelis et obseguiosa degocio merito nos Inducunt ut personam tuam fauore beneuolo prosequentes tibi reddamur ad gratiam liberales. Volenles igitur tibi gratiam facere specialem de nostra mera spontanea et gratuita voluntate damus tradimus et concedimus in feudum et Jure feudi tibi reciplenti pro te tuisque filils et nepotibus omnibus ex te et eis in perpetuum descendentibus masculis videlicet legitimis dum modo in nullam aliam personam extraneam transferatur Infrascripta bona et res videlicet. Terras dons positas in Terra olibani ubi de casale Gavani quaru m una est iuxta finem Ecclesie sancti Laurencij de Amalfia iuxta Anem rerum Blasij de Judice viam puplicam et alios confines. aija terra est luxta finem ipsius terre et juxta finem rerum ipsius Blasij de Judice iaxta vias puplicas a duabus partib us et alios confines Item Terram vnam cum cerceto ubi dicitur montejongo pertinenciarum olibani iuxta finem rerum quondam peiri de Vrso inxta finem rerum Ecclesie sancti nicolaj de arbinalo iusta finem rerum Rogerii de sancto Georgio et allos confines. Hem Terram unam- iaboratoriam positam in pertinencija Montis corbinj ubi dicitur alacornea iuxta finem insius fluminis cornee' iuxta viam puplicam iuxta finem rerum Roclesie sancti Laucencii de Salerno et alios confines; Item Terram vaam ubi dicitur silittum sancti Laurencij de Montecorbino iuxta finem rerum domini fraucisci de Beiardo iuxta finem rerum Johannucij de ancelotto de Montecorbino et alios confines item Terram vnam ubi dicitur prefata Ecciesia sancti Laureucij de Mentecorbino fuxta finem rerum ipsius Ecclesie iuxta fiuem rerum Ecclesie sancti Maffei de Castello montis corbini iuxta finem rerum Angeli greci de olibano el allos confines Item Terram vnam laboratoriam ubi dicitur alogandelio iuxta viam puplicam iuxta valionem., ateas Montiscorbini iuxla terram sancti Magni et alios confines. Rem Terram vnam jaboratoriam sitam in tenimento einsdem Terre Montiscorbinj ubi dicitur srus laurea iuxta viam puplicam et álios confines Item Terram vnam positam in loco vbi de canneto iuxta finem rerum Episcopatus accruensis iuxta viam puplicam et alios confines Item Terram vnam sitam in loco ubi de belliano Item Terram vnam positam in eodem loco inxta suos fines Item Terram vnam laboraloriam et silnosam sitam in Territorio Tassiani Justa flumen am similiter tussianum dicitur iuxta finem rerum Monasterij sancte Trinitatis de Caua luxta finem rerum Ecclesie sancti netri anostoli de ebulo inxta viam puplicam inxta finem rerum Monasteri) sancte

Trinitatis de Caua et alios confines Item Terram . . . montis corbini preditti ubi proprie ad filicium et al. . . duit luxta fines Episcopi Caputaquensis iuxta fines. . archyepiscopatus Salernitani iuxta fines sancti laurencij de Amalfia et alios confines Hem Terram vnam sltam in loco u.... luxta viam pupilcam iuxta fines ipsius Ecclesie et allos confines Item Terram vnam sitam in loco ubi de alimaperti luxta fines quondam petri de ysabella luxta viam puplicam et alios confines Item Terram voam sitam in loco ubi dicitur lomarmore iuxta vallonem. . dicitur lomarmore iuxta vlam puplicam Item Terram vnam silam ubi de alagarella iuxta suos fines. Item Terram vnem in mortillelo sitam in codem loco ubi dicitor alarenazzo el alafontana de sancto damiano luxta suos fines Item terram vnam similiter la mortilleto sllam in loco ubi dicitur alafontana de sancto damiano inxta suos fines Item Terram vpam laboratoriam sitam în pertinencijs polianj ubi de alafontana de largano juxta vlam puplicam juxta fines Rerum quondam Mathei qui dictus fuit Ricam de Salerno iuxta vall. . el alios confines que olim in feudum a dieta nostra maiori Salernitana Ecclesia seu nobis tenuerunt et habuerunt quondam Corradus et Riccardus de finula de dicto nostro Castro olibanj germanj nostrique vassaili lu feudum dari abhectenus consueta et ad manus nostras per mortem quondam., aliquo corum berede legitimo decedentium derelicto rationabiliter devoluta ad habendum allenandum et possidendum et quotquod tibl saluo Jure fidelitatis et auno quolibet pro ipsis bools et tui legitimi descendentes saluatis nobis postrisque successoribus et partibus dicte maioris salernitane Ecclesie causa cognicionis subjeccionis ac vassallagij de cera libras tres in festo translacionis beati Mathei Apostoli el euangeliste patroni. . cum omnibus et singulis que intra premissos continetar confines nel allos signi forent accessibus quoque et egressibus omnique Jure accione usu seu requisicione tibi et elus pel pro eis aut ipsis bonis - rebus modo aliquo pertinentibus que boua et res nos tuo nomine constituimus possidere donec ipsorum bonorum et rerum possessionem nactus fueris corporalem quam siquidem accipiendi tua auctoritate propria ac de fuceps retinendi tibi omnimodam licenciam concedimus atque damus recepto a le pro teque presente nobis sponte ad sancta dei enangelia Juramento corporaliter per te tacta ex nunc et in perpetuum nobis nostrisque, successoribus, predictam ceram in predicto festo translacionis dare et solnere ac fidelem essem vassalium nosque et successores nostros Jura et honores nostros fideliter observare et manutenere et defendere iuxta posse et generaliter puram et veram fidelilatem nobis nostrisque successoribus observare. Investientes te de feudo rebus et bonis predictis per postrum appolum et cum alijs sollepnitatibus obseruatis in talibus oportunis Ha tamen quod non liceat tibl nel eisdem filis et nepotibus tuis ex et eis legitime ut premittitur descendentibus predicta bona seu partem ipsorum vendere alienare nec in aliam transferre personam sine nostra speciali licencia et obtenta quod si tu sea preditti filii uel pepotes tui ex te et els legitime descendentes. . presumscritis eo ipso cadatis ab omnj Jure si quod in eisdem bonis haberetis et bona ipsa ad Jus dominium et proprietatem nostram successorum nostrorum et ditte nostre Ecelesie libere reuertantur. In quorum omnium testimonium et cautelam has presentes litteras tibi exinde fieri mandauimus et fecimus nostris sigillo pontificalj pendenti et subscripcione munitas, Datum Sajerni In Camera nostri Archiepiscopalis Salernitanj palacij die ottauodecimo mensis Madij none Indiccionis sub Anno domini Millesimo Trecentesimo qualragesimo primo poutificatus sanctissimi in xolsto patris et domini domini Beneditti diuina prouidencia pape duodecimi Anno septimo. Nos Benedittus qui supra Archiepiscopus preditta fatemur. Ogibus quidem patentibus titteris nobis per te ostensis ac visis et lettis et carum tenore plenius intelletto nobis exposulsti humiliter et denote ut com ipse littere ob nimiam vetuslatem et ecciam propter malam custodiam earundem sint in aliqua parte dirente et in afiqua abolite exigente pre-

fati collansi temporis turbacione non te necessario oportuit ipsas litteras suplus lerram abscondere et latitare ne perdenfur a nobis reflei et renouari et deduci in presentem formam suppliciter postulasti nos ei attendentes peticlonem tuam Justam nipote fore et consentaneam rationi ipsus litteras de verbo ad perbum presentibus luseri fecimus et formam insarum diligenter ascribl nullo in els subtratto nel mutato et in presentem scripturam reddigi mandauimus ad cautelam ipsius Judicis Corradi et beredum tuorum ut de eis et tenorem insarum omnibus et singulis facere vafeatis ut predittis originalibus litteris nenes te et tuos heredes non comparentibus facere plenam fidem lam in Judicio quam extra Judicium insas fecimus ascribi el formam insarum de verbo ad uerbum Inseri et vim et vigorem habere volumus in omni earum substancia firmitatis ac confirmamus de certa nostra sententia et vigore et viribus roboramus. In quorum omnium testimonium ad futuram temporis memoriam et tui predițti Judicis Corradi et heredam tuorum hec presens postrum priuilegium tibi exinde fieri fecimus nostri sigilli pendentis pontificali apposicione munici el subscripcionis nostre manus munimine roborari Actum et datum Salernj in nostro Archiepiscopali palacio Anno domini Millesimo Trecentesimo sexagesimo quarto die octano mensis Junij secunde Indicionis pontificatus sanctissimi in xoislo patris el domini domini Vrbani digina providencia pape quinti anno secundo » (a .

Nos qui supra Guillelmus dei gratia Archiepiscopus prediclum facimus (b).

<sup>(</sup>a) Urlano V fu eleito dopo la morte di Innecenza VI, avrennta nalta notre precedente al di 15 del mee di steinne del 1526, die, glielme di Grimonilo era il sno proprio nome, e provavasi abhate di s, Vittore di Marsiglia lorché in sublimito alta eccelsa digniti papelo. Bimorava in Firenze quando glie ne venne partelipati la notiaia, e non prima del giorno 51 di ottobre prese in Avignone il solemne posseso, evil segui la coronacione nel di 6 di novembre.

<sup>(</sup>b) Arc. III, nam. 228.

Elezione dell' abbate di s. Prisco di Nocera, fatta per autorità del papa, a lui partecipata con apposita lettera.

LXXI. Nell'anno 1365, essendo stato promosso al grado di abbate del monistero di s. Prisco di Nocera, per autorità di papa Urbano V, un tal monaco per nome Filippo Catula, fu a Guglielmo partecipata ( trattandosi di monistero stabilito ne' limiti della sua diocesi ) la nomina pontifizia, la lettera presentando i termini come qui appresso - « Urbanus episcopus servus servorum dei Venerabiti fratri Archieniscopo Salernitano salutem et apostolicam benedictionem. Summi dispositione rectoris ad regimen universalis ecclesie deputati curis assiduis angimur ut opem et operam quantum pobis ex alto conceditur Impendamus quod orbis ecclesie et monasteria universa pastorum regiminibus des!ituta per me prouidentie ministerium Viris idoneis comittatur qui sciant uelint et ualeant ecclesias - et monasteria insa eis comissa studiose regere et saiubriler gubernare. Nuper signidem Monasterio sancti Priscii de Nuceria cristianorum ordinis sancti Benedicti Salernitane diocesis ex eo uacante quod nos de persona dilecti ffiij Piacidi sancte Marie de Possetano dicti ordinis Amaifitane diocesis tunc dicti sancti Prisci Monasterii Abbatis apud sedem apostolicam constituti eidem Monasterio sancte Marie tunc pacanti auctoritate apostolica pronidemus ipsumque eidem Monasterio prefecimus in Abbatem - Nos attendentes quod nuitus preter nos ea ulce de ipsius Monasterti sancti Priscii ordinatione se. . . . potnerit neque poterit pro co quod nos din ante uacationem buiusmodi ipsius Monasterij sancti Priscij prouisiones omnium Monasteriorum tunc apud dictam sedem quocumque modo nacantium et Imposterum nacaturorum ordinationi et dispositioni nostre reservantes decreuimus ex tunc irritum et inane si secus super hijs per quoscumque quanis auctoritate scienter nel ignoranter contingeret attemptart ac ad prouisionem ejusdem Monasteril sancti Prisci celerem et felicem ne longe nacationis exponeretur incomodis paternis et solicitis studijs Intendentes post deliberationem quam de preficiendo eidem Monasterio saucti Prisci personam utilem ac eliam fructuosam cum nostris fratribus habuimus diligentem demum ad dilectum filium Philippum Cathalam Abbatem predicti sancti Priscl - tune Monachum Monasterij sancti Ilarij dicti ordinis Carcassonensis diocesls., Monasteriorum ordinem ipsum expresse professum et in sacerdolio constitutum cui de religionis zelo nite munditia litterarum scientia bonestate morum et alljs multiplicium nirtutum donis apud nos fidedigna testimonia perhibentur direximus oculos nostre mentis quibus omnibus debita meditatione peusatls de persona ipsius Philippi. Abbatis nobis et eisdem fratribus ob dictorum suorum exigentiam meritorum accepta de eorumdem fratrum consilio ipsi Monasterlo sancti Priscii auctoritate apostolica propidimus eumque IIII prefecimus la Abbatem curam. et administrationem tosius sibl la spiritualibus et temporalibus plenarle comittendo la illo qui dat gratias et largitur premia confidentes quod prelibatum Monasterium sancti Priscij per ipsius Philippi Abbatis industrie et circumspectionis. fructuosum studium gratia domini sibi assistente proprta prospere dirigetur et gratia in eisdem spiritualibus et temporalibus suscipiet incrementa. Cum igitur ut idem Philippus Abbas in comissa sibi administratione dicti Monasterti sancti Priscij façilius proficere ualeat tuns sit eidem plurimum opor-, tunus fraternitatem tuam monemus rogamus et ortamur attente per apostolica tibl scripta mandantes quatinus eundem Philippum Abbalem et comissum sibi Monasterium ordinarlo. tibi iure subiectos habens pro nostra et eiusdem sedis reuerentia propensius comendatos lu ampliandis et conseruandis juribus suis sic enim lui fauoris auxilio prosequaris quod ipse in commisso sibi regimlne dicti Monasterij sancti Priscij se possit utilius exercere tuque dominum misericordiarum et dicte sedis beneuolentiam exinde naleas uberius promereri. Datum Auinione IIIJ Idus februarij Pontificatus nostri Anno Tertio ».

Il capitolo di

LXXII. Fu questo Guglielmo alla di cui memoria debbe sada lui il dominio per grado il capitolo salernitano pel diritto e possesso che gode si della cappella eretta in onore della ss.\* Trinità nella di una ca navata destra . per chi entra, della cattedrale, che della sepoliura cavata davanti al recinto di quella e di cui si avva- sepoltura annesleva per riporvi tuti'i cadaverl de'defunti canonici, fino alla moderna legge de camposanti. Nel giorno 10 di maggio dell'anno 1366 ottenne la facoltà di costruirle, e la lettera di concessione offre le parole seguent! - & Guillelmus permissione divina Archleniscopus Saleruitanus dilectis nobis in Xpisto venerabilibus viris. . Archidiacono. . Cantori. . Primicerlo. . diaconthus et presbiteris Cardinalibus nostre Maloris Ecclesie Salernitane presentihus et successive futuris salutem et sinceram in domino caritatem. Cura divini cultus exaltationis augumentum ex suprema gratia nobis gratiose concessa ex qua Xpisti cultores et orthodoxe fidel zelatores censemur libenter partes sollicitudinis nostre imponimus cum teneamur merito pijs operihus que claro judicio aulmarum salutem respiciunt el decus Ecclesie exigunt quantum potestatis nostre superioritas expetit nostrum benigne prestare assensum ut Xoisti fideles postro suffulti patrocivio per laudabilis exempli normam ad ea one salutem animarum saniunt ferventius et devotlus curent. Sane habuit ex parte vestra supplex petitio devote nobis exhibita quod oh pure devotionis affectum quam ad sanctissimam Trinitatem habere censemini in honorificum ejusdem patrocinium per celebre ministerium disponimini ad Xoisti laudem et gloriam la ala nostre Ecclesie Salernitane meridiana Intra portam per quam egreditur ad Pratarlam dicte nostre Ecclesie et sepulcrum quondam Archidiaconi Macze quandam Cappellam fodendo dictum murum ferrels cancellis nel ligneis reclusam sub vocabulo sancte Trinitatis et suptus solum ipsius Cameram seu sepulturam construere in qua dum revolutionem temporis et mortis eventum pertingeret humaniter evenire cadavera vesira allocare et in ea per vos presbiteros presentes scilicet et futuros divina misteria celebrare bedificare et construere - a nobis inde nostrum beneplacitum suppliciter

postulastis et vobis Impertiri liberam dignaremur facultatem.

Nos autem attendentes quod bonum opus quod in voluntate consistit divino adiutorio perfectionem acquirii - vestris in hac parte supplicationibus inclinati - vohis hedificandi prediciam Cappellam et suptas eam sepulturam construendi - ac omuia et singula sapradicta per vos exposita evenquenti et compleadi plenam tenore presentium et liberam concedimus potestatem ac licentam elargimur. In quorum omtium testimonium vestrorumque cautelam presentes nostras painelles concessionis litteras vohis eximale fieri fecimus nostra pontificalis pendentis sigili munimine communitas. Datum Salerni in nostro Archiepiscopali palatio Auno domini Millestimo Trecentesimo sexagesimo sexto die decimo mensis Maij quarte Indictionis Pontificatus sanctissimi in Neisto patris et domini metri domini Urbanj divina providentia pape quinti Anno Quarto s (a).

Adest sigillum

Un territorio giacente in Montecorvino è da lui concesso in enfitensi ad un suo vassallo dello stato medesi-

LXXIII. Procedendo innanzi, non ci si fa incontro altra azione di questo arcivescovo prima dell'anno 1369. Nel quale pigliando in considerazione i precedenti servigi e meriti di un Errico Liguori di Montecorvine già suo vassallo e famillare, gli concedette in enfiteusi perpetua un territorio sterile sito ne' tenimenti dello stato medesimo, con imporgli la semplice annna prestazione di due libbre di cera, da doveria esibire nella solennità della translazione dell'Apostolo protettore della città e diocesi. Il documento presenta l'espressioni qu'i sottoposte - « Guillermus permissione dinina Archieniscopus Salernitanus discreto Viro notario herrico de ligorio de Montecorbino Vassallo et familiari nostro dilecto salutem in domino sempiternam. Augetur denocio frequencius in obsequiosa promptitudine, obsequendi. Dum remuneracio dominorum anud subjettos crescere censetur - Sane attendentes tue merita probitatis quibus laudabiliter nosceris Insigniri nec non

<sup>(</sup>a) Dali archivio del capitolo.

graja denocionis obsequia nobis et Ecclesie nostre Saleruitane per te u dyu fideliter prestita et te speramus de beno in melius dante domino decelero prestiturum volentes tibi premissorum serviciorum obtemptu grata vicissitudine respondere ut ad nostra obseguia denocius cureris tibi et heredibus in emphileosim quandam terram siluosam et sterijem sijam in pertinencijs Montis corbini ubi dicitur lafaindella juxta viam pupiicam a duabus partibus ituxta res heredum quondam francisci de constancio iuxta montem qui dicitur spinaiuttulo et utios confines consuetam siguidem concedi autiquitus in emphitensim per predecessores nostros de certa sciencia tenore presencium daximus concedendam sub annno redditu sine censu librarum duarum de cera nobis el successoribus nostris la ditta nostra sajernitana Ecclesia presidentibus simulis annis perpetuo per te et heredes tuos in signum recognicionis specialis dominii in festo translacionis beati Mathei apostoli et euangeliste perpetualiter persoluendo non obstante quacumque concessione inphiteotica seu ab beneplacitum per nos facta de predicta terra cuicumque persone sub quacumque uerborum expressione sollennitate consistat cum iliam viribus tollimus et efficacia de certa nostra sciencia vacuamus ac caram reuocamus et annuliamus in omni sui substancia et vigore, louestientes te per nostrum anuium iuxta morem prelatorum de dicta terra cum omnibus Juribus et pertinencijs suis. . . . . . tibique de fructibus redditibus progentibus preditte terre facias Integre decetero ab omnibus responderi dantes tibi autoritate presencium pienariam et omnimodam potestatem capiendi et adipiscendi per te seu procuratorem tuum corporalem possessionem seu quasi preditte terre Jurium omnium et pertinenciarum eius quandocumque voiueris. In quorum omnium testimonium ad futuram rei memoriam tuique notarii berrici et heredum tuorum cautilam presentes litteras tibi exinde fieri fecimus per manus nicolai coppule pupilci ubilibet lmperiali autoritate notarij signo suo solito signatas nostri pendentis sigiili munimine et subscripcionis nostre manus robo-39

racione manitas. Batum saleraj in nostro Archiepiscopali palacio Anno domini Millesimo Trecenteslamo sexagesimo nono Die septimodecimo mensis Marcij sexte Indiccionis posnificatus sanclissimi in spisto patris et dominj uostri domini vrhanji duina pronidencia pape quinti anno septimo ».

Nos qui supra Guillelmus Archiepiscopus predicta facimus.

El Ego predittus nicolaus coppula puplicus abilibet Imperrial autorilate notarius qui de mandato prefati domini Archi episcopi et ad rogatum predicti notari herrici, presentes licieras in puplicam scripturam et formam reddegi meoque consueto signo solito signaul in testimonium premissorum preseatibus vas mecum Judice nicolao de Jubono do... utilo de Reginida cantore Campan et mottulo ferrario de Gifono testibus ad premissa vocatis sepcalitare et regatis (a).

Singolare privilegio da lui accordato ad un attro suo vassallo e familiare, appartenente allo stato di Olevano.

LXXIV. Non rimane a dirsi che di un altra operazione da lui eseguita nell'anno 1371. Consistette ella in un singolare privilegio largito ad un tal Petrarca di Emzio di Olevano e trasmissibile a' suoi figli di sesso maschile; concedendogli di poter costruire una macchina da olio nella propria casa col diritto di adoperarla per l'estrazione di qualsivoglia quantità del detto liquido a suo piacimento, ed inoltre esentandolo dall'obbligo di corrispondere alcuna fassa di melitura per qualsivoglia quantilà di orzo ed altre vettovaglie mandar volesse al mulino della mensa quivi esistente. Il documento da cui si apprende sta ne'termini come appresso - « Guillermus miseracione diuina Archiepiscopus Salernitanus. Dilecto Nobis In xpisio Petrarche de Emptio de Castro olibanj. Vaxallo Nostro, et Ecclesie Nostre Salernitane ac familiari domestico salutem. In domino, digue Credimus Agere si affectu quem ad Officiales et familiares Nostros specialiter gerimus ad cos-No-

<sup>(</sup>a) Arc. III, nam. 243.

strum Intuitu atioquin Extendentes Illis Munificencie dexteram porrigamus ut hij qui Nostris et ecclesie Nostre preditte die noctuque Insistunt obsequijs remuneraciones condignas congaudeaut.: et pastoralis officij memorie cura dignis extollitur laudibus cum ex pastoris precedit Munifica remuneraccione subjettorum - quia recipiencium fides crescit ex premio et alij ad obsequendum deuocius animantur, sane obsequiorum tuorum Vtilium grata prestaccio te Nobis reddit acceptum et non stimulante Viget ut debeamus tibj nostre munificentie dexteram aperire ut auidius obsequijs nostris intendas pregustare aliqua dulcedinj premiorum. Volentes Igitur in persona tua similiter dileccionis signum ostendere et ipsam honoribus et specialibus priullegijs decorare ldcirco preditto Petrarche et fili is tuis masculis de tuo corpore subseptis et subscipiendis presentis mei prinilegij tenore concedimus - quod tu et preditti tul filij - possitis In domo Vestra propria trappetum habere olinarum în ipsoque trappeto libere ct sine contrarietate quorumcunque officialium seu tabellatorum oliuas quascunque deferendas ad dittam machinam machinari facere trappetarios quoque cum animalibus prout Indigena suasserit si et quotiens opus fuerit in dirta machina seu trappeto ponere non obstantibus quibuscunque prohibitionibus seu ordinaccionibus tam per predecessores nostros quam per nos fattis et a longis decursis temporibus obserwatis in ditta terra olibani - Et Inter vos emanatis quas Volumus quo ad hoiusmodi gratia eius efficacia carere robore uel momento. Et ut ampliorem et liberiorem gratiam, a nobis habuisse gratuletis, et quia cotidie la nestris seruiciis pullutas de gratia special) concedimus quod tu et preditti tui filij natis iam et in autea nascituris libere et sine aliquo obstaculo Valeatis molere et moti facere in molendino quod nostra preditta Ecclesia in dicto castro habere dignoscitur quecumque frumentj ordei et alia Vittualia quantitate Votentes pro Vsu dominico sine aliculus solucionis ipsius moliture Jure et culus met prestacionis salario enni de soluccione et iare bijusmodi

mollture reddinus Vos peallus liberos el exemplos—lat quod per nullum officialem sen aliam Juris executorem—positiar positiarcione huinstotoli cobercerj, et at preditta nostra ecciesia ad te alliquid comodum pro predittis gracijs consequatura. Volumus quod in et preditij tul filij ja signum dominij mense Nostra anno quolibet diasa libras cere exhibere in festo treatscelonis Sancti Mathei apostoli et enangeliste infalibilitir eteneris—in cuius rey testimonium et luy et preditionam filiotri notorme acitelom presentes usotas litteras Vobis exitude flerj fecimus nostri pontificaciis sigilij appensione-munitas—Data Sateraj in mostro Archiepiscopali palaccio Anno dominj M° CCC LXXI.º die XXº mensis Aprilis None Indicatonia Pontificatus Sanctisetnii in Nylsto Patris et dominj Mostrj dominj Gregorijdinila prosidencia Papo XI. Atmos primo » (a).

## GIOVANNI ACQUAVIVA ARCIVESCOVO PROBABILMENTE SCISMATICO.

LXXV. Accadde la morle di Guglielmo III nel 1377, annomemorabile ne' fasti di Roma per aver ella ricuperati i suoi papi, per nou mai più attontanarsene e fissare la loro sede altrove. Ma siffatto prosperevole avvenimento da unali calamità e sciagure non doveva andar-seguito? Parlo del fanesto seisma che nacque dono la morte di Gregorio XI, quando I cardinali mal soddisfatti del suo successore Urbano VI, congregatist in Fendi sotto la protezione della regina Giovanna passarono ad opporgli un antipapa col nome di Clemente VII. ch' ebbe l'arte di piegare alla sua obhedienza gran parte della cristiacità, rimanendo così la Chiesa orribilmente divisa. lacerata ed esposta a sconvolgimenti e scandali inauditi, che continuarono per più anni - Nulla di sinistro avrebbe da tal deplorabile enormità riportato la Chiesa di Salerno, se la vedovanza accadula per la morte di Gaglielmo avesse avula una breve durata: ma paò ron molta verisimiglianza affermarsi

<sup>(</sup>a) Arc. III, num. 220.

che non sia stata ella provveduta di nuovo pastore se non nel tempo in cui lo assima fomentato e protetto da chi do-minava nel regno cercava di farsi strada nelle chieso ivi esi-stenti. Fa di fatti un Giovanni Acquaviva napoletano, che si vide imutarta sui seglio arrivescovile dopo foglicimo, e da un documento altegatu a proposito dell'erudito autore dell'Ittidia serre, (3) si ha gran motivo a rigoardario partigiano dell'antipapar e quindi per sua opera introdotto a governare questa Chieso.

## GUGLIELMO IV.

LXXVI. Siffatto disordine, per altro, non dovette durar lungo tempo, mentre un altro arcivescovo aderento alte parti di Urbano veggiamo destinato a governarla non prima che terminasse l'anno 1378. Si fu questi Guglielmo di Capua de' contl di Altavilla, cuì il papa predetto la conferì in commenda nel giorno 18 di settembro, giorno nel quale fu da lui Il soggetto medesimo creato cardinal diacono del titolo di s. Maria in Cosmedin. E sebbene potè allora di questa Chiesa avverarsi quel che si vide effettuito in ordine ad altre chiese che dovesse cioè soggiacere alle pretensioni di due capi che se ne contendessero l'autorità, ciascum sostenuto dall'uno de' due avversari nel papato, nultadimeno quest'altra esorbitanza non dovette ravvisarvisi che fino all' anno segnente: allorchè l'antipapa ch'erasi condotto in Napoli, sperando di ottenere dal popolo proteste di sommessione ed attaccamento. costretto si vide a sloggiarne ben presto da una furiosa e tremenda sollevazione che contro di lui eccitossi, avendo dovuto la regina che altamente favorivalo deporre il pensiero di

<sup>(</sup>a) Le proto oui egl] opone quanto rignarda l'arcivesco di cui si tratta son le segnenti « lis ved leglime successi Guitletimo, vel a Clemente VII pseudo pontièlee intrusus est post mortem. Willelmi; in libro namque solnioum ejudem Clementis memoratur ipse Joanuses tilium Januarii 1738 utili alti deliceps memoria extat ».

farlo riconoscere da'suoi suddili, loro malgrado (a) — E tornando a Guglielmo di Capua, dovrebbe fissarsi la sua morte nel giorno 23 di luglio dell'anno 1389, se polessimo conten-

(a) Se il popolo napoletano non esitò a riguardare Clemente come un indeguo ed illegittimo usurpatore del sublime trono di Pletro, la condotta di qualche prelato del reguo non fu in egual modo decisa e risoluta. Serva di pruova di quanto asserisco Il fatto seguente, che, io scelgo in preferenza perchè avvenuto in persona di un vescovo uscito dal clero di questa Chiesa di Salerno. Tommaso dell'antichissima famiglia Santomango o altrimenti Santomagno cra il sno nome. che, dopo di aver coperta la dignità di arcidiacono di questo capitolo, fu promosso al regime della chiesa vescovile di Capaccio per effetto di elezione di quel capitolo, confermata da Benedetto XII nel giorno 11 di giugno dell'anno 1340. Sorto ed apparso il Inttuoso scisma si fe' egli imporre dal vano, scrupolo di rendersi giudice della prima sede, aderendo piuttosto all' nno che all' altro partito prima che dalla Chiesa universale non fosse definita la controversia; e però in nua bolia che uel di 20 di luglio dell'anno 1381 emanò colla data di Agropoli in conferma di un privilegio di cui era in possesso l'abbate di s. Maria di Laurino, si astenne dall'Indicare, come altre volte aveva praticato, l'anno del pontificato corrente. Nè ebbe il bene di vedersi libero dalle sue perplessità, essendo finito di vivere nel giorno 12 di luglio dell'anno 1382. La morte accadde in Salerno, e fn sepolto nella Chiesa cattedrale col seguente epitaffio - a Hic jacet corpus Rev. in Christo patris, et Domini, Domini Thomasii de Santomagno, Del gratia Venerabilis Capataquensis Episcopi, qui oblit auno ab Iucarnatione Domini 1582 die 12 meusis Julii , sextae Indictionis, cuins anima per misericordiam Dei requiescat iu pace. Amen ».

Prendo poi qui occasione di far parola di un altivo salernitano, appartenenta all'istana famiglia del predetto Tommoso el limendiato di lai antecessore nel vescovado di Capaccio. Chianavasi egil Pilippo e fu sasunto la governo di essa chiesa nel gioraro di lugito del l'anno 1312, anno corrispondente al settimo del pontificato di Clemente V. La docazione del sarco monte di Novi a Tomnaso Marzano anuniraglio del regno e signoro della valle di Novi, la couferna di un monastero di donne professorali la regolo di la. Bepranto, fondato el cretto nella valie di Diano per opera di un tiovanui Valenzano milite, e quella di un altro convento stabilito nella Sala e del cano milite, e quella di un altro convento stabilito nella Sala e del

tarci dell'autorità dell'abbate Uabelli, o anche del Ciacconio e del Mazzella ch'egli allega in appoggio della sua asserzione. Ma ad altra sentenza ci conduce un documento di questo archivio, mostrandolo tuttora vivente quattro anni dopo. Consiste in una commissione fatta uei 1393 da papa Bonifazio IX successore del VI Urbano, al vescovo di Acerno, di provvedere al danuo cagionato alla mensa di Salerno dagli arcivescovi predecessori di Guglielmo, per averne distratto decime. terre, case, vigne, praterle, boschi ed altri beui, dando allo stesso facoltà di esaminare i titoli di siffatte alienazioni, e ravvisatifi indebiti ed illegali, di ritorie a possessori casiringendoli anche col terrore delle ecclesiastiche ceusure. E tanto più volentieri el conformiamo alla testimonianza di esso documento, in quanto che non sembra punto presumibile che una Chiesa di tanta Importanza qual'era questa di Salerno sla potuto rimanere per più anni vacaute, in tempi in cul troppo doveva premere a' papi legittimi di uon permettere che le chiese di lor dipendenza restassero lungamente esposte a pericolo di sovvertimento per mancanza de'reggitori, non prima dell'anno 1394 veggendola affidata alle cure di un nuevo arcivescovo la Inogo di Guglielmo. Le parole poi del documento sono come qui appresso - « Bonifatius episcopus seruus seruorum del Venerabili fratri -- Episcopo Acernensi Salutem et apostolicam benedictionem - Significanit nobis dile-

stianto a dimora di padri ercolferi formano gli atti p\u00e0 memorabili del suo recordi regime. Anche in Saleron mise fermine alla sua vita nel taglio dell'anno 1358 e le sue mortali spoglie vennece similiemte ripote in questa Chiesa mercopolitana, non essenciol mancato di faceldere sulla pietra repolecrale una iscritione che fir is segnente — e like jacel Dominus Philippas de Sontomagno Del graita Venerabilis Caputaquessis Episcopsa; qui obili anno ab Incarnasjono Domini M. CCC. XXXVI. mense Juli IIII. Ind. cujus anima per miseri-cordiam Del requiescat in pace. Anno » — Chi pol desidera di arce pità diffuse conoscenze di questi due littatri alsernitant, legga il Volpi mella sua, Cronologia de recorci pietani, stampata in Napoli nel 1732.

cius filius Guillelmus Salerultanus Electus quod predeces ores sui Archiepiscopi Salernitani qui fuerqui pro lempore decimas terras domos Vincas Prata pascua nemora Molendina possessiones redditus iura iurisdictiones et quedam alia bona Salernitanam Mensam Archiepiscopalem spectantia datis super hoc litteris interpositis incamentis confectis publicis Instrumentis factis renuntiationibus et penis adiectis in grauem eiusdem Mense lesionem nonnullis clerieis et laicis aliquibus eorum ad uitam quibusdam uero ad non modicum tempus et alijs perpetuo ad firmam nel sub censu annuo concesserunt quorum aliqui super bijs litteris confirmationis in forma communi a sede apostolica impelrasse dicuntur - Cum igitur nostra intersit super hoc de oportuno remedio prouidere frafernitati (ue per apostolica scripta mandamus quatinus ca que de bonis ad Mensam predictam Archiepiscopalem spectantibus per concessiones butusmodi alienata inconeris illicite nel distracta Non obstantibus litteris juramentis Instrumentis renuntiationibus penis et confirmationibus supradictis ad lus et proprietatem elusdem meuse legitime renocare procures. Contradictores per censuram ecclesiasticam appellatione postposita compescendo Testes autem uni fuerunt nominati si se gratia odio nel timore subtraxerial censura simili appellatione cessaute compellas peritati testimonium perhibere. Datum Laterani IIII Nonas februarij Pontificatus nostrj Anno Quinto » (a).

FUGA DI URBANO VI PER LE VIE DI SANSEVERINO E GIFFONI.

LXXVII. Cambiamenti politici e vicende di gran lunga memorabili erano successi intanto nel regno. Giovanna L<sup>a</sup> in pena della sua cooperazione alla formazion dello seisma era stata

<sup>(</sup>a) Arc. III, mm. 294 — Il vessovo di Acerno cui legggia fillida detta con missione fu seuza dubbio Benedetto di Ezvolo; che parteggiò dapprima per l'antigapa Cicurente dal quale fa probabilmente intruso in cesa chicas; ma aderi postà a Bonifazio nono, e da tai venne trasfetto nel 1396 a datta sede più cospicuo,

shăziata dal Irono, e Carlo della Pace figlio dei daca di flurazzo e nipole di Ludovico re di Ungheria e di Polonia dopo di aveme otienuta l'investitura da papa l'inbano VI, nell'anno 1381 se u'era messo in posseso (s), ed inspadromendosi della issessa persona della regina, chiusa in un formidabilo castello l'aveva fatta nell'anno seguente privar di vila. Il nuovo re che dal deciso favore e protezion del pointifice ripoleva il suo innalzamento, gil era addiventuo aemico; e mal volentieri softrendo la presezuz di esso nel regno (b), irritato ed officso dal suo procedere e dall'autorità che su di ini intendeva escrettare, era giunto a stringere di assetto il castello di Nocera, dove il papa era passato a dimparra dopo

(a) Fra i personngi del reguo che si sottomisero a Carlo priachè ne premisese possesso soleme si sidiatine Giannoto protogoliacie di Salerno. Trovossi egli nell'escretio di detto rege che mose alla conquista di Napoli, e fu da quello per la sua gran virtiu de esperienza nelle armi contintito grancontestabile del reguo. Divenue non guar i dappei conte di Acerra e membro della Compagnia della narez, muovo ordine cavalleresso creato di Carlo dopo l'imprigionamento della regina Giovanna. Dovenho la seguito il re recarsi a combattere Judig d'Angio che oggiogava la Puglia, in eggi del numero di coloro che fecero parte della spedizione. Quivi rattivazadosi amundiosi di un morbo che inigistò tutt'i principital del campo regio, c del quale chi cera attacatos scorticava a modo di serpi; e così nel 1381 post termine alla sua vila.

(b) Ma qual impegno cgil uon avera precedentemente montrato di rendencio l'uppid affectionis o benevolo? II fa voicer fa gil altri II fatto seguente. Avera l'autipapa Ciencette nella sua brieve d'inora in Napoli aggregato ai nuuero dei sono cardinali Leonardo di Giliozi, contrada della diocesi di Salerno, il quale copriva dianassi il grado di genorelo dei frati miord dell'osevarana. Or Card divento possessore del regno. Il fe'ignominiosamente catturare, menario (ndi as Chiara, vascrito al cospetto di accorso popolo degli abbit cardinalia), giltarne il cappello al fuoco che era stato a tale nopo accesa in mezzo alla chiesa; e il contrinae a contiesare di propria bocca che Ciencette era papa falso de egli cardinale illegittimo. Il che seguito, il de'intercette u repideo rierarando alla disposizione di papa Urbano:

di essere stato qualche tempo in Napoli. La non curanza del principe de'fulmini della Chiesa trasfusa nell'esercito vano ed inefficace aveva renduto il loro uso per atterrirlo ed aliontanarlo dall'assedio; e però senza l'aiuto di Ramondeilo Orsino e di Tommaso Sanseverino opportunamente accorsi con numeroso stuolo di combattenti per liberare l'imprigionato pontefice, chi sa a quali altre umiliazioni sarebbesi egli veduto sottoposto? - E qui si arresti il racconto di ta'luttuose avveniure per rivolgerlo allo spetiacolo che si offerì allora alla Chiesa di Salerno. Imperocchè fu per le scoscese vie e contrade di Giffoni e Sanse rerino tenimenti di questa diocesi (a), che nell'agosto del 1385 il papa venne condotto dall' esercito liboratore e non senza rischio di rimaner detenuto fra le mani di queslo stesso, che dovette ammausire eon largizioni di danaro (b). Quindl è che dopo di aver ella somministrato pacifico e rispet. toso asilo ad un celebre pontefice esule da suoi stati ed aver accolto con manifestazioni di gioia ed ossequio altri supremi moderatori del cattolico orbe, fu costretta a vedere un legittimo successore de' medesiml, in grado di timido fuggitivo correre per mezzo ad essa, non sicuro della sua salvezza fino a che arrivato alla foce del Sele non trovasse lo galee genovesi venute per trasportarlo fuori del regno (c). E chi potrà fare a meno di esclamare - Oh templ; oh incostanza delle umane cose?

### LIGORIO DE MAIORINIS.

LXXVIII. Successore di Gugilelmo di Capua fu Ligorio de Maiorinis nobilo Napoletano e già abbate dell'insigne cenoblo di Cava, la qual dignità sostenne per la durata di anni ventitre, essendo stato principalo autore perchè quella

<sup>(</sup>a) Vedi il Costanzo nel lib. 8.º

<sup>(</sup>b) Ciò dagli annali del Muratori all'amo 1585,

<sup>(</sup>c) V. il Costanzo nel luogo cit.

chiesa abbadiale venisse, nel 1384, eretta in cattedrale (a). Non prima dell'anno 1394 (b) passò poi a coprire l'arcivescovil sede di Salerno che possedette infino al 1400, quando fu per provvisione del pontefice medesimo trastatato atla chiesa di Colocza, citià dell'Ungheria superiore (c). Degli atti dei suo governo non aitro rinviensi neil'archivio arcivescoviie eccetto un ampio privilegio largito ad un Niccolò Pailadino di Olevano, e trasmisibile a'snoi figli di sesso maschile. L'esenzione da' diritti della molitura al mulino della mensa esistente in detto stato e la concessione di tainni territori giacenti nel medesimo e nella coltivazione de'quali erasi esercitato ii suo avo di nome Tommaso ne furono l'oggetto, colla riserba di tainni pesi e prestazioni in riconoscimento dei diretto dominio e padronanza della salernitana Chiesa. Essendo la pergamena che il presenta guasia e malconcia in notabile parie, non ha potuio somministrare che le parole seguenti - « Frater Ligorius permissione dinina Archiepiscopus Salernitanus dilecto nobis in xoisto Nicolao Paladino de terra Olibanj nostre Ecclesie Salernitane Vaxallo ipsius Ecciesie salutem in domino. Tua et tuorum sincera denocio et fidelitas ad nostram Erclesiam Saleruitanam prelibatam habi-

Privilegiodaini accordato ad un individuo dello stato di Olevano.

<sup>(</sup>a) Gontinoù nella condizione di chicas episcopale infino al pontificato di Alessandro VI, quando avendo Oliviero Carelfa che n'era vescoro tentalo di farvi ventre i ecuolidi di Montecasiao in luogo di quelli che vi dinonavano porse occasione a vivi e profungati contrasti fra li ci questi. Ne debero fine se uno diopo te Loues X aderendo alte istanza de medesiuri soppresse la cuttedrale di esso monistere a la trasferò alia chica della sa N'ercine certa nello vicianza.

<sup>(</sup>b) Nel giorno settimo prima degl'idi di agosto. Così dati' Ughelli,

<sup>(</sup>c) Tuttorio dat metesiano scrittore dell'Italia sacra: il quale rifericeo altraci del i prelato di cui ai discorre a Partreu Islanti di Majorinis Salerni straticotum sub Joanna Ilegina i el aggiugne a Diane gente, ques adhie solterni extare fortur caspe mentio in Regost. Registi: et tunulus legitur Lipoli Majorini, qui oblit anno 1541, die nous Mail, et Marini pattle ejus in Ecclesia sancti Domijui i Neupolis i.

ia promerentur - ut personam tuam quadam prerogativa specialis beniuolentie porsequentes cam opportuno muniamus fauore ac honore congruo attollamus - ut igitur feruencius virtutum et fidelitatis studijs Immoreris - et in prefata denocione persistas - quo amplius te senseris honorari - Te de speciali gratia harum serie in nostrum familiarem domesticum duximus admittendum. Volentes ut Itlis libertatibus et Immunitibus poliaris et gaudeas - quibus nostri familiares domestici potiuntar et soliti sunt gaudere. Mandantes omnibus et singulis Vaxallis subditis et officialibus quibuscanque nostre Eeclesie saleruitane eiusque terrarum presentibus et futurls sub excomunicacionis pena - ut te caritate debita trattent et honorificent sicut decet - Et ulterius tuam volentes personam amptioribus gratijs decorare - et tibi volentes gratiam facere specialem. Tihi et filijs tuis masculinj sexus de tuo corpore legitline descendentibus natis Jam et in antea nascituris tam nostra vita durante - et nobis presidentibus in dieta Ecclesia Salernitana Archiepiscopo Salernitano - damus tradimus et concedimus harum serie franchitiam - moliture molendinj quod nostra Ecclesia Salernitana habet presentialiter in dicta terra Olibanj. Ita quod in eo possitis molere et molj facere libere sine obstaculo et sine solucione proinde debita Ecclesie memorata - quameunque frumenti et uictualium quantitatem quam volueritis pro Vsu uestro tum de solucione huiusmodi moliture Reddamus vos penitus liberos franchos et exemptos. Itaque per nullum officialem cabellotum seu alium dieti Juris exactorem possitis pro solucione luniusmodi quomodolibet cohercerj. Nou obstantibus quibuscunque prohibitionibus et ordinationibus tam per predecessores nostros quam per nos factis et fiendis et a longis temporibus transactis obseruatis in dicla terra olibani emanatis, quas volumus quo ad huiusmodi terram omni efficacia carere roboris uel mor... Et ut predicta nostra Ecclesia a le et dictis filiis tuis aliquid commodum pro dicta gratia moliture consequatur Volumus quod ta et dicti filij tui in signum recognicionis specialis dominii dicte Ecclesie salernitane nobis et mense nostre Anno quolibet in festo tranlacionis sancti Mathei Apostoli et enangeliste patroni et defensoris nostri de mense maii pro ---- nostre Salernitane superiori Infallibiliter teneaminj. Et amplius per presentes tam nostra vita durante et nobis presidentibus in Ecclesia insa contulimus et concedimus. . . predicto. . . omnes terras quas solitus fuit laborare quondam Thomasius paladinus Auus tuus sient in Territorio diete terre olibanj ubi dicitur lo locierno de logaldo iuxta vallonem a duabus partibus inxta res que fuerunt quondam Masijpaldi fines Lipissulj et alios confines. quas terras tu et dicti filii tui teneamini laborare colere et exercere omues terras Augumentareque pro tempore ut decet ut in melius proficiant et non depercant. Alienacione ipsarum terrarum et moliture tibl in dictis filijs tuis penitus Interdicta. Et proindo teneaminj nobis et Ecclesie nostre memorate Anno quolibet in aeribus vestris cabellotis nostris de dicta terra prout consuetum darj incessanter tempore arearum de co quod exinde peruencrit Quintam partem - ad que omnia danda et obseruanda sponte te nobis voluntarie obligasti. In quarum dacione et observacione premissorum si cessaucritis per Annum expectatum et elapsum a die solucionis huiusmodi in ante computandis - ipso facto ab utile dominio possessione ipsius et loso Juro cadatis... ipso Jure et facto denoluantur premisse nostre gratie ad directum et utile dominium ipsius Ecclesie - et liceat nobis et successoribus nostris renocare predicta et concedere predictas gratias cui Voluerimus. Juribus aliorum pretendentium in premissis terris in futurum in omnibus semper saluis. In quorum omnium testimonium et cautelam vestrorum et omnium quorum uel cuius... Interest et poterit Interesse certitudinem presentes licteras tibi exinde fierj fecimus sigillo nostro pontificalj pendenti et propria subscripcione nostre manns munitas. Data Salerni in Archieniscopali palacio Anno natiuitatis dominj Millesimo Trecentesimo nonagesimo nono. Die Quarto decimo mensis Julii sentime Iudicionis. Pontificatus Sauctissimi in spisto patris et domini nostrl dominj Bonifacij dinina prouidencia pape nonj. Anno decimo » (a).

#### BARTOLOMEO DI APRANO.

Provvista della rettoria di una chiesa esistente nel villaggio Pastorano, cda piartenente al giuspadronato degli credi di una Birella di Procida.

LXXIX. Succedeva a Ligorio de Maiorinis Bartolomeo di Aprano, trasferito dalla chiesa arcivescovile di Taranto a quesla di Salerno nel giorno 5 di febbraio del 1400 per autorità di Bonifazio nono. Dovendo far parola delle operazioni di un tale arcivescovo, mi si offre in sulle prime il fatto seguente, La chiesa di s. Maria de fontanella sita in Pastorano, vitlaggio di Salerno, dipendeva dal giuspadronato di un Amelio ( di cui non si è potuto nel documento relativo leggere il cognome ) abbate e cauonico salernitano, e di un Niccolò di Ruggiero, quali nipoti ed eredl universali di una signora Birella di Procida, già defunta. Essendo adunque rimasta ella vacante per la morte del suo cappellano e rettore, Niecolò di Martino, venne da essi padroni nominato e presentato a Rainaldo Vassalio, vicario generale del prelato suddetto, un Niccolò Cositore prete del villaggio medesimo, il diritto dei presentanti fu rinvenuto legittimo e messo in atto fra'l tempo fissato dalle canoniche leggi, e riconosciuto il soggetto idonco ed adorno de'necessari requisiti fu'il medesimo investito del benefizio, con essere stato delegato un prete di nome Augelo di Martino a darglicue il corporale possesso. Il documento da cui tanto si rilevava concepito in questi termini --« Raynaldus Vaxallus. . . salernitanus Reuerendi in xpisto patris et domini domini Bartholomei permissione dinina Archiepisconi Salernitani iu spiritualibus et temporalibus Vicarius generalis Vniuersis et singulis.... nostre Institucionis licteras Inspecturis - tam presentibus quam futuris - Notumfacimus et testamur quod olim constituti Coram Nobis et nostra Curia Venerabiles et Nobiles Viri. Abbas Amelius. . . . de salerno ca-

4 Aic. III, num. 245.

nonicus Salernitanus - et Nicolaus de rogerio de Salerno - filii et Nepotes ac heredes Vuiuersales quondam Egregie Mulicris domine Birelle de procida de Salerno... ut sue Aule paterne ipsorum ueri et legitimi patroul Ecclesic sancte Marie de fontanella de pastorano forie Salerni Salernitane diocesis - Jurium omnium et pertinenciarum elus et ex...in possessione seu quasi Juris patronatus ipsius Ecclesie ut Juris presentandi Rectorem seu perpetuum cappellanum in eadem cum cam vacare contigerit - pro, toto Jure patronatus ipsius. Asseruerunt Nobis et Insi nostre Curie - nouiter ad eorum noticiam deucnisse - dictam Ecclesiam sancte Marle sen Rectoriam seu Cappellaniam ipsius Vacare - per mortem quondam presbiteri Nicolaj de martino de pastorano predicto - ipsius Ecclesie ultimi et immediati Rectoris seu cappellani perpetui - ob quod Cupientes dicti Abbas Amelius et Nicolaus patronj ut supra eidem Ecclesie sic Vacanti - de Rectore sine Cappellano perpetuo ydoneo progidere - qui ipsam Ecclesiam spiritualiter gubernaret Nobis et Ipsi uostre Curie. Infra legitima canonica tempora, a. Jure in talibus stabilita. Discretum et houestum Virum - presbiterum Nicolaum cosetorem habitatorem pastoranj predicti - Virum atique de legitimo matrimonio natum - licteratum - competentis sciencie etatis legitime - bonis moribus adornatum - aptum et vdoneum - ac scientem Valentem ipsam Ecclesiam et Jura ipsius salubriter regere, et feliciter in domino gubernare autoritate ordinaria nominarunt et canonice presentarunt - in Rectorem seu cappellanum perpetuum seu pro Rectore seu Cappellano perpetue Ecclesie suaradicte. Juriumque et pertinenciarum eius - petentes. a. Nobis humiliterque supplicantes prefati Abbas Amelius et Nicolaus patroni, ut prefatam eorum presentacionem ut pote de persona ydonca et sufficienti factam - legitime et canonice admictere - et prefatum presblterum Nicolaum in Rectorem seu Cappellanum perpetuum - et pro Rectore et Cappellano perpetuo ipsius Ecclesie Jurium omuium et pertinenciarum eins Instituere - benigniter diguaremur presente ibidem dieto presbitero Nicolao pre-

sentata et consenciente dicte presentacioni de se faete et lutmiliter supplicante se Instituj ad presentacionem eamdem in Rectore seu Cappellano perpetuo - et pro Rectore seu Cappellano perpetuo Ecclesie prelibate, pront hec et alia - in qui-. busdam peticionibus exinde coram Nobis oblata plenius et seriocius continentur - Nos autem autoritate qua fungimur - ut ex potestate et commissione. . . precedeuter per ipsum dominum Archiepiscopum specialiter actributam volentes super predicte presentacionis negocio procedere vla Juris - Ac actendentes verbum apostoli dicentis nemini. . . . as - pro ut eciam canonica Jura Volunt et mandant - Edicta. Videlicet Vnum in maiori salernitana Ecclesia et aliud în dicta Ecclesia sancte Marie nt Juris et moris est.... et generaliter ac fegitime apponi fecimus - Monendo legitime et Citando - omnes et singulos - ut siqui essent qui in premissis sua putauerint Infer esse - et uellent aliquid dicere - opponere - obicere - uel allegare - tam contra personas dictorum presentacium et presentati quam formam presentacionis huiusmodi - propter quod presentacio ipsa - impediri possit in aliquo nel Institucio ipsa differri - quod coram nobis infra certum terminum peremptorium competentem in ipsis edictis contentum - et eis et cuilibet ipsorum peremptorie assignatum comparerent - oppositurj - dicturj. obiecturj et allegaturi quitquid Volebant - et eis et Cuilibet ipsorum competebat in causa presentacionis predicte - quia parati eramus - eos in corum Juribus pacienter andire - eisque expidite Justicie facere complementum - Alioquin ipso elapso terminó in ipso edicto contento - ad anteriora losius cause procedehamus - Justicia mediante - corum et cuinslibet insorum absencia et contra non obslante - Et quia nec infra ipsum terminum in eodem edicto contentum nec eclam post - aliquibus diebus expectatis aliquis comparuit coram Nobls - ad predicta in ipso edicto contento condicto nel eciam allegato, ipsisque reputatis per Nos ceiam contumacibus decreuimus in causa ipsa - In corum contumacia esse procedendum - quia causa beneficialis est prout canonica Inra mandant - presentatisque Nichilominus per ipsos presen-

tantes certis printilegijs - documentis publicis. Institucionibus et atijs Juribus et probacionibus lu facto consistentibus - examinatisque per Nos non uullis testibus - coram Nobis legitime productis - per predictum presentatum per que bene et diligenter per Nos Visa et discussa, apte comperimus rationabiliter spectare et competere dictis Nobilibus Jus. patronatus. in insa Ecclesia sancte Marie. Insosque existere in possessione seu quasi tocius Juris patronatus ipsius - et presentandi Rectorem seu perpetuum cappellanum ad ipsam Ecciesiam cum eam Vacare contingerit pro toto Jure patronatus Ipsius. Costitoque nichilominus Nobis legitime dictam presentacionem fuisse et esse infra legitima et canonica tempora factam - dictumque presbiterum Nicolaum fuisse et esse de legitimo matrimonio patum - et afias sufficientem et vdoneum - per quem credimus Jura ipsius Ecclesie firmiter augmentari. Idcirco Nos qui supra Ravnaidus Vaxaiius Vicarius ut supra. Visis dictis peticionibus - omuibus que alijs in dicta causa actitatis - et sepius recensitis - premissam presentacionem - ut pote de persona ydouea et sufficiente legitime et cauonice faciam - Tenore presencium canonice admictimus-et prenominatum presbiterum Nicolaum presentatum - ex nostro officio - in Rectorem seu perpetuum cappellanum - siue pro Reciore seu perpeiuo cappellano dicte Ecclesie sante Marle - Jurium et pertineuciarum ipsius. . Instituimus et confirmamus - Curam et administraciouem inslus Ecclesie spiritualiter et temporaliter eidem presbitero Nicolao plenarie concedeudo - Inuestientes ipsum pre-- sbiterum Nicolaum per nostrum Anulum - presencialiter et canonice de eadem - Amoto abinde quolibet Illicito detemptore quem Nos eciam harum serie quantum de Jure possumus -Amouemus et pronunciamus Amotum. Comictentes Insuper harum serie - Venerabilij Viro presbitero Angelo de Martiuo de pastorauo superius nominato - quateuus prefatum presbiterum Nicolaum uel eius procuratorem suo nomine-in corporalem possessionem seu quasi ipsius Ecclesie saucte Marie - Juriumque omuium el pertinenciarum elus - ponat et Inducat et defendat 41

Inductum - prefatoque presbitero Nicolao-de omnibus et singulis Juribus - fructibus - redditibus - prouentibus et obuentionibus ipsius Ecclesie sancte Marle facial ab omnibus ipsius Ecclesie bona tenentibus Integre responderi - Recepto prius ab eodem Instituto - corporali ad sancta dei euangelia Juramento obediencie renerencie et fidelitatis prefato domino Archiepiscopo - et suis successoribus et officialibus corum - et quod Jura ipsius Ecclesie manutenebit et defendet pro posse - nec ipsa alienabit - sed si signa bona ad ipsam Ecclesiam pertinencia alienata Innenerit nel distracta - ea ad Jus dominium et proprietatem dicte Ecclesie legitime renocabit - Juribus prefati dominj Archiepiscopi suorumque successorum in omnibus semper saluis - Reservatis omnibus et singulis Juribus dictis patronis debitis et consuetis - Videlicet sex gallinis exhibendis tribus siguidem in festo Sancti Martinj - et alijs tribus in festo Nativitatis domini, ac alijs Juribus quorumcunque aliorum Jus habencium super dicta Ecclesia debitis per insum presbiterum Nicolaum Rectorem seu cappellanum Ecclesie supradicte. In quorum omnium et singulorum testimonium dictique presbiteri Nicolaj certitudinem et cautelam - presentes nostre Institucionis licteras-signo rotundo Archieniscopalis Cnrle Impendenti - nostreque proprie manus subscripcione communitas-eidem exinde duximus extendendas-et per Infrascriptum Notarium puplicum - nostreque Curie scribam - scribi et publicarj mandauimus et fecimus - Datnm et actum Salernj. in majori salernitana Ecclesia. Auno. a. Natiuitate domini 'Millesimo quadracentesimo primo - Die tercio mensis Junii None Indictionis - Pontificatus sanctissimi in voisto patris et domini nostrj dominj. Bonifacij dinina prouldentia pape Nonj Anno duodecimo - presentibus Venerabilibus, et discretis Viris - presbiteris. Jacobo de Aldayno - presbitero fortunato de amato de Salerno, presbiteris et canonicis salernitane Ecclesie predicte -Masello mantho de Neapoli Canonico salernitano - solacio de Jullio de Neapoli - Notario Mathia de aulislo de Salerno, et alijs testibus, ad premissa Vocatis et Rogatis.

Et ego Nicolaus brencola presbiter Salernitanus - publicus apostolica autoritate Notarius premissis Presentacioni. Institucioni. Inuestiture et commissioni ac omoibus alijs et singulis supradiclis-dum premisso modo agerentar et fierent per ipsum dominum Vicarium - una enm prenominatis testibus interfuj. Ipsaque omnia - et corum singula de mandato dieti dominj Vicarij - et ad requisicionem et rogatum ipsius presbiteri Nicolai. ac per ipsius et quorum nel cuius Interest - et poterit in futurum. Interesse - certitudinem et cautelam scripsi et publicauj - et in..... formam reddegi presentesque Institucionis ct confirmacionis licteras excripsi signoque et subscripcione acnomine meis proprijs. Vna cum apposicione sigilij Archiepiscopalis Curic et subscripcione proprie manus ipsius domini Vicarij - autoritate apostolica supradicta. In premissorum testimonium consignauj. sub Auno die mense Indictoue. pontificata et loco predictis, presentibus testibus supradictis. Quod autem superius in Vno loco scriptum est inter virgulos seu perpetuum cappellanum, et alibj Notarió - et in presenti mea subscripcione inter virgulos scriptum est certitudinem et cautelam, legatur non Vicio set oblinione scribendi ».

Nos qui supra Raynaldus Vicarius supradictus predicta fatemur et propria manu subscripsimus (3).

CONCESSIONE DA LUI ESEGUITA DI UN TERRITORIO SITO NELLE
ADIACENZE DI EBOLI A FAVORE DI UN INDIVIDUO DELLO STATO DI OLEVANO.

LNNN. Occorre tosto il ragguaglio di un altra operazionedel summentovato arcivescovo. Un individuo dello stato di Otevano per nome Corrado Manfrido aveva acquistato diritti alla sua viconoscenza per segnatati servigi a lui ed alla sua Chiesa con assiduità de operoso zeio resi e pres'atti, e volcu-

<sup>· (</sup>a) Arc. Itt; num, 246.

do egil compensarnelo convenientemente, nell'anno 1402 passò a conferirgli a titolo di fendo un territorio seminatorio ed arbustato esistente nelle pertinenze di Eboll, con imporgli il semplice e nudo peso dell'annna offerta di due ceri nella solennità della traslazione delle venerande reliquie del protettore Apostolo. L'atto di tal concessione fu ne'seguenti termini espresso - « Bartholomeus dei et apostolice sedis gratia Archiepiscopus Salernitanus - Dilecto nobis in xosto Corrado de Manfrido de Terra nostra Olibani nostre Ecclesie Vaxatlo et fidell dilecto - Grata et accepta seruicia per te nobis et nostre Ecclesie sollicite prestita prestas ad presens et prestare non cessas sollicitudine indefessa - nullis parcendo personalibus la boribus et periculis - Nos excitant et Inducunt at tibi manus nostre gracie aperiamus beneuolas et bénignas. Hinc est quod deducto nouiter ad audienciam nostram quod nobis et nostre Ecclesle legitime deuoluto quodam Territorio seminatorio cum aneranbus et oliuis posito in territorio Ebuli - Vbi dicitur Castelluczo iuxta flumen - luxta Territorium sancti Petri de Ebnlo - bona sancto Marie de Ebnlo - Viam publicam et alios confines - Quod quidem Territorium fult et est consuetum - per Nos - sen per Predecessores nostros concedi in pheudum. Ea propter Tibi tuisque heredibus - de tuo corpore legitime descendentibus prefatum Territorium cum omnibus Juribus et pertinencijs suis - presencium tenore in pheudum concedimus et inpheudamus teque de illo per nostrum Anulum inuestimus-melioribus modo Jure et forma quo uel quibns possamus et Valemus-Ita quod tam tu quam heredes tui predicti tenearls slue teneantur reddere Annis singulis nobis et nostre Ecclesie inperpetuum in festo translacionis Beati Maithei apostoli et Euangeliste absque alia diminncione requisicione et occasione quacumque in Canulis de cera libras duas. Insuper concedentes tibi quod possis et Valeas Vigore presencium auctoritate propria corporalem possessionem dicti Territorij corporaliter adipisci. Ipsumque Territorium in pheudum tenere et possidere ipsiusque fructus et Jura percipere et recolligere et habere - Amoto abinde quolibet lliicito detemptore quem nos cciam harm serie quantum de Jure possumus Amouemus et denunciamus Amotum prefato Censu siue Redditu ac omnibus alijs Juribus nobis et nostre Eeclesio debitis et debendis nobis et nostre Eeclesie quoquomodo propterus semper saluis, in quorum omaitum et singulorum testimonium atque fidem has nostras concessiouis licteras tilb exide ferj fecinus « subscripcioue manus nostro proprie et nostri Puntificalis sigilli inpensione muniri.

Datum Salerai in nostro Archiepiscopali Palacio. Sub anno Natinitatis Dominj Millesimo quadricentesimo secundo - die primo mensis Malj Decime Indicionis. Pontificatus Sanctissimj in zpisto patris et Domini nostri dominj Bonifacij dinina prouidencia pape Noni Anno Terciodecimo ».

Nos Bartholomeus Archiepiscopus salernitanus predicta fatemur et propria manu subscripsimus (v).

# DISPOSIZIONE DEL RE LADISLAO RELATIVA AL CASTELLO DI OLEVANO, APPROVATA DA PAPA GREGORIO XIL

LXXXI. Del pontificato di Bonifazio nono di cui si fa menzione nel predetto decumento, convicen tosto far passeggio
a quello di Gregorio duodecimo per rinvenire altra notizia
appartenente al governo di Bartolomeo di Aprano. Mentre dimorava esso para in Gaeta, asilo a lui aperto dal re Ladislao,
quando per la seguita elezione di Alessandro V al quasi solo
reame di Napoli rimase la sua abbidienza ristretta (b), ricevè una petizione da parte di due individul, chiamati Antonello e Paolo, di Fusco. Averano costoro sborsata la somma
di mille onne di argento. al re Ladislao, per dover servire,

<sup>(</sup>a) Arc. III, num. 247.

<sup>(</sup>b) Aveva de fautori anche negli stati de Malatesta, nel Friuli, nella Baviera ed in altre poche contrade.

com' egli affermava, a' bisogni del reame non solo, ma della romana Chiesa altresì; e per compenso ne avevano ettenuto il possesso del castello di Olevano con tutt'i diritti e dipendenze di esso, a titolo di pegno perpetno. Si rivolgevano perciò al pontefice perchè convalidasse col suggello della sua approvazione e conferma una tal concessione. E per quanto enorme fosse il pregindizio che dalla stessa ridondava alla Salernitana Chiesa, a cui la sola metà riserbavasi di tutt'i frutti e proventi del feudo, Gregorio che protetto da Ladislao e rifuggito ne'suoi stati non osava contraddirgli, non ebbe forza di animo per riprovare e condannare un operato da lui-Una commissione quindi ne seguì al vescovo di Muro, della di cui diocesi erano i supplicanti, venendo egli investito di facoltà di realizzare, dietro le debite informazioni, la grazia che si era al pontefice richiesta, e ciò senza punto aver riguardo a qualunque legge e costituzione apostolica che potesse in contrario prodursi, mentre a'contraddittori si minacciavano i tremendi fulmini della Chiesa. In qual modo e forma sia stata poi essa delegazione espressa si rileverà leggendo il documento che segue - « Gregorius episcopus servus servorum del. Venerabili fratri Johanni Episcopo Murano salutem et apostolicam benedictionem in ea per que enuciorum fidelium statui et comodo consulitur libenter intendimus illisque quantum cum deo possumus favorem benevolum impartimur. Sane pro parte dilectorum filiorum nobilium Virorum Autonelli et Paull de fusco de Muro Murane dlocesis Nobls nuper exibita pelicio continebat quod olim Carissimus in xpisto filius Ladislaus Jerusalem et Sicilie rex illustris pro stipendio Armigeris qui tunc in Regno Slcilie nostris et Romane Ecclesie servicijs insistebant debito persovendo Quoddam Castrum Olibani cum Casalibus Nuncupatum et provincia princinatus - in Salernitana diocesi consistens et ad ecclesiam sancti Mathei Salernitanam pertinens cum eius fortellicio Casalibus ac omnibus juribus et pertinenciis suis Eisdem Antonello et Panlo pro se ipsis et coram heredibus et successoribus pro sum-

ma Unclarum Mille Carlenorum Argenti quas ipse Aujonelius et Paulus prefato Regi realiter cum effectu persoiverunt et quas idem Rex in nostris et dicte Romane Ecclesie Usibus et stipendiariorum predictorum solucionem at inteileximus exposuit per ipsos Antonellum et pauium ac corum beredes et successores buiusmodi in Castellaniam et Capitaniam teneudum Regendum et guberpandum et usufructuandum perpetuo pignoravit et titulo pignoris perpetuo concessit et donavit. Ita tamen good medietas fructuum. Reddituum et proventuum ex . Castro et Casalibus ac eorum juribus huiusmodi pro tempore ob necessitatem Ecclesie predicte Aunis singulis reservetur Et alia vero medietas fructuum et reddituum et provenctuum eorumdem in Usus et Utilitatem Antonelli et Pauil ac beredum et successorum hujusmodi pro custodia Castellanie ac Casalium et fortellicij predictorum converti deberet prout in iicteris privilegijs et patentibus ipsius Regis desuper confectis quarum teuorem hic baberi voiumus pro sufficienter expresso dicitur pienius contineri - Et sicut eadem peticio subiungebat dicti Autonolius et Paulus dubitent ne forsan successu temporis Archiepiscopi seu Rectores et gubernatores dicte Ecciesie ipsos aut dictos eorum heredes et successores super premissis molestare aut inquietare presumant. Pro parte ipsorum Autonelli et Pauli nobis fuit humiliter supplicatum ut eisdem et dictis corum beredibus et successoribus super bijs providere de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur de premissis certam noticiam non habentes bulusmodi quoque supplicantibus inclinati discrectioni tue per apostolica scripta mandamus quatenus si est ita pignoracionem et concessionem predictas et alia acta illas per dictum Regem ut premictitur facta et quecumque inde secuta auctoritate nostra confirmes et approbes ac suppleas omnes et singulos defectus si qui intervenerint in eisdem Et nihilominus pro majori Antonelli et Pauli et beredum et successorum predictorum securitate et quiete premissorum quod subscistencia firmiori Castrum cum fortellicio et Casalia predicta cum juribus et pertinencijs omnihas supra dictis hationello el Panlo ac heredibus et successoribus predictis juata concessionem et pignorationem huitamodi dicti Regis eadem auctoritate de novo concedas. Contradictores per censuram Eccl-siasticam et alai juris remedia appellacione. remola per te vel alium seu alios compsecuedo non ob Mantibus con-litucionibus : et ordinacionibus apostolicis ac statulis et consuettiduibus dicte Erecisie eclam turamento confirmacione apostolica vel quamtumcumque firmitate alia roboratis Ceterisque contrarija quibuscumque. Nos enia si confirmacionem approbachorem et concessionem predictas per te fieri contingerti ex nanc irritum decerninus et in si secus super hija a quoquam quavis Auctoritate scienter vel ignoranter contigerti actemplari Datum Gaieto Quarto Idus Septembris Pontificatis nostri Anno Quarto ».

DIPLOMA DI MARGHERITA DI DURAZZO A FAVORE DELLA CAPPELLA DI S. GIO: BATTISTA ESISTENTE NELLA CATTEDRALE.

IXXXII. Ma ben può interessante è quanto occorre adesso riferire. Margiettia moglie di Cario di Durazzo e rimania di lui vedova dell'età di anni trentotio (a), stanca dalle agitazioni della sua linage vita politica, dopo di aver vedato il regno totalmente ricondotto all'abbidienza del re Ladislas sous figlio et abbattuto il partito di Cario II d'Anglò che glio ne avera per più tempo contrasta oli possesso, scele per sau tranquilla dimora Salerno, ove s'intrattenne fiso all'ultimo anuno di sua vita, essendosi allora rifugiata, per timor della poste che ponetrata vi era, in Acquamela villagglo di Sansevettio, nel quale poss termino a'suo giorni. Or conseguenza

<sup>(</sup>a) L'auno 1588 segnò, giusta la testimonianza del Niem, di s. Antonino, del Gobellino e di Pietro Passero, il tragico avventimento della morte di esso Carlo, ammazzato in Ungheria dagli aderenti di Maria primogenita dell'estinto Lodovico, di cui aveva egli occupato il trono.

di siffatta dimora di questa regina in Salerno fu una cospicua di lei pia donazione, eseguita per onorare s. Gio: Battista che veneravasi, come tuttora si venera, nella cappella della cattedrale, eretta nel lato sinistro, per chi entra, dell'altare maggiore, e di cui era ella addivenuta padrona col consentimento dell'arcivescovo e del capitolo. Mossa ella in fatti da particolari sentimenti di osseguio verso del santo Precursore e volendo promuoverne maggiormente il culto, concedette al predetto sacello in di lui onor dedicato il casale di Saragnano appartenente allo stato di Sanseverino, che già posseduto da Francesco Saragnano nobile di questa città, per essere costui morto senza aver lasclato legittimi eredl. sotto il dominio era caduto dei regio fisco. Quali poi sieno state le condizioni e gli articoli a cui sottopose gli esecutori di tal pia disposizione si rileverà dalla lettura del relativo diploma, che trascritto dalla sua pergamena riposta nell'archivio del capitolo presenta i termini come qui appresso --« MARGARITA Dei gratia hungarie Jerusalem Sicilie Dalmatie Croacie Galatie Lodomerie Comanie Bulgarieque Regina Ac ducissa duratij. Regni Albanie et Honoris montis sancti Angeli domina. Prouincie et forcalquerij ac pedimontis Albe et Grauine comitissa. Vniuersis presentes lictoras. Inspecturis tam presentibus quam futuris. Dinine Maiestatis dexteram A cuius liberalitate munifica recognoscimus quicquid sumus Viuimus. et regnamus. in terris eo nobis propeusiorem. fore indubitanter credimus et speramus quo suas edes libenter veneramur, ex animo et postre munificenție grațiis ampliamus, hac itaque consiteratione suase ad laudem et gloriam dinine malestatis a qua recognoscimus quicquid sumus et possidemus in terris et honorem gloriose semper virgluis Marie matris domini nostri ichsu xoisti ac saucti Johannis baptiste precursoris eiusdem domini nostri. Et gioriosi apostoli et euangeliste sui Matthei, capelle sancti Johannis baptiste que est a sinistro latere altaris maioris Ecclesie Salernitane ad quam precipuum gerimus deuotionis affectum quam quidem ca pellam

cum consensu archiepiscopi et capituli clusdem maioris occlesie in nostram spetiaiem eiegimus et pro nobis feudum seu carale Siringnani situm in territorio et pertinencijs terre nostre sancti Seuerini de prouincia principatus citra quod fuit quondam viri nobilis francisci siringuani de Salerno militis quodue franciscus ipse dum vixit in feudum inmediale et in capite a nobis et nostra curia tenuit et possedit per insins quidem obitum sine iegitimis liberis ex suo corpore decedentis ad manus nostre curie inste et rationabiliter renoiutum cum censibus seruttils redditibus pecaniariis et rerum domibus possessionibus predijs arbustis vineis oliuetis querquetis nucilietis terris cultis et in cuitis pianis montibus pratis siluis nemoribus pascuis molendinis bactinderijs aquis aquarumque decursibus. alijsque Juribus Jurisdictiontbus rationibus et pertinenciis suis omnibus quibuscumque pre dote dicte capelle Imperpetuum. Tenore presentium de certa nostra sciencia pro nostrorum remissione peccaminum Instinctu motus proprii damus donamus et concedimus ac liberaliter elargimur, sub pactis et condictionibus Infrascriptis. Eximentes et separantes ipsum casale Siringuani a corpore comitatus predicti. Et ad maioris gratie cumuium et munificentiam ampliorem cum pro innumeris nobis collatis beneficiis per exceisam digini numinis maiestatem nuita possimus sibi rependia condigna referre et quicquid pro Ipsius reuerentia libere per nos datur, nostris lucris accrescat. Jamdictum casale et feudum per nos prefate carelte sancti Johannis pro cuius dote ut prefertur concessum in burgensaticum et burgensaticorum naturam harum serie de dicia certa nostra sciencia reducimus et a nexu et natura feudalium necnon a solutione et prestatione feudalis seruitii pro dicto feudo nostre curie debita... Eximimus et perpetuo affrancamus ltaque a solutione et prestatione dicti feudalis seruitii ac alio quocumque onere obbligatione redditu sine censu francom liberum et exemptum de cetero burgen saticum censeatur. Precedente et interneniente ad hec Serenissimi Principis domini Regis Ladislai Incliti nati nostri carissimi ticentia be-

neplacito et assensu, per eum nobis traditis et concessis pro ut în Regijs licteris de hujusmodi licenția et assensu, confecțis hec et alia plenius et seriosius continentur. legibus constitutionibus Regnique capitulis ritibus consuciudinibus obseruanciis et rescriptis allis quibuscumque contrariis eisque presertim que reductionem bonorum feudalium in burgensaticum ac affrancationem et remissionem seruitiorum feudalium auibus reipublice Vtiliter seruitur fieri prohibent nullatenus obstituris. Innestientes proinde Virum nobilem franciscum scattareticam, el Gregorium Impernatum de Salerno procuratores dicte Capelle sancti Johannis nomine et pro parte capelle eiusdem de presenti nostra concessione et gratia per nostrum Anulum presentialiter ut est moris, quam Innestituram vim et vigorem vere donationis et realis traditionis casalis et feudi predicti volumus et decernimus obtineri. Tenor uero predictorum capitulorum sequitur et est talis. Imprimis quod dictus Archiepiscopus et collegium Sacerdotum dicte Ecclesie seruiri faciant in dicta capella per quatnor honestos Sacerdotes in diginis officijs et cantu sufficientes et ydonees et duos ciericos vnum subdyaconum alium acolitum eligendos per dominam Reginam sua dunitaxat vita durante et post cius obitum per Archiepiscopum et collegium Sacerdotum predictorum et per Ipsum Archiepiscopum confirmandos Item quod dicti Socerdotes eligantur extra numerum et collegium Sacerdotnin dicte Ecclesie habentium missam fratarie in dicta ecclesia. Item quod statim facta electione et confirmatione ipsorum Sacerdotum et ciericorum Intelligantur et sint de collegio numero et gremio capituli ipsius ecclesie et Sacerdotes ipsi etiam de numero canonicorum et gaudeant prinilegijs honoribus ac emolumentis et commoditatibus omnibus quibus alij canonici et de gremio dicti capituii gaudent ac soliti sunt potiri excepto quod non debeant habere aliam missam in frataria nec percipere obuentiones et emolumenta Sacerdotalia idest que habent et habere consueuerunt alij sacerdotes dicte Ecclesie set tantum Jura et emolumenta canonicorum et clericorum (psius Ecciesie. Item

quod decedente nel recedente alto ex dictis ministris prefate capelle infra viginti dies alter eius loco debeat subrogari per Archiepiscopum et collegium Sacerdotum. Item quod dicti Sacerdotes preter et vitra celebrationem viginti missarum singulis mensibus per corum quemlibel faciendam in capella predicta prefetis duobus clericis ministrantibus eis - tenentur Interesse horis canonicis matutinis misso maiori vesperis et alijs horis et officijs consuelis in choro dicte Ecclesie licet alij de dicto capitulo forsan ex debito ad hoc non essent astricti. Item anod dieti sacerdotes et cierici singulis diebus dominicis celebrent solemniter in capella predicta. Item quod festum natinitatis et decollationis dicti sancti Johannis solemniter celebretur ibidem tam in vesperis quam in missa per sacerdotes et clericos predicte capelle necnon et totum collegium Sarerdotum ac capitulum dicte Ecclesie, et in predicto festo Natiuitatis ipsius saucti Johannis de redditibus dicti fendi dinidatur vacia auri vaa inter celebrantes - ceterosque ministros prefate capelle et alios Sacerdotes de dicto collegio necuon canonicos et cléricos capituli presentes quidem et Internenientes officio supradicto. Quod si Archiepiscopus ea die voluerit celebrare in dicia capella habeat de dicia vucia vua angustale vaum idest tarenos septem cum dimidio pro oblatione et honore cathedrali - eo autem polente celebrent ea die atternis vicibus annuis cautor primicerius et archidiaconus si fuerint Sacerdotes ecclesie supradicte habebitque celebrans de ipsa vueia tarenum unum pro porcione sua Archiepiscopo autem non celebranti sed tamen presenti et Interuenienti detur et presentetur de dicta vacia cereus vaus fibrarum quatuor. Item qued singulis annis dictum collegium sacerdotum et capitulum cum sacerdotibus et cierieis predicte capelle debeaut facere anniuersarium pro dicta domina Regina in die obitus sui solemniter tam in vesperis quam in missa et habeaut de reddițibus dicti feudi aliam vaciam vaam diuidendam Inter celebrantem et allos presentes et interuententes dicto officio sicut Infrascribitur celebrabuntune insa die alternis vicibus predicte tres persone capituli memorati. Vita autem dicte domine durante loco dicti anniuersarij celebrabunt solemniter in octana virginis gloriose de ipsa octana et de dicta vacia habebit celebrans pro sua porcione tarenum vnum quilibet quoque Sacerdos teneatur dicia die anninersarij celebrare pro anima dicte domine. Et interim sua vita durante in octava predicta et habeat de dicta vocia granos decem. Reliquum autem dinidatur inter ceteros de capitalo presentes et Interuenientes officiis vesperorum et misse soliennijs. Item quotiescunque de aliquo dictorum sacerdotum et ministrorum prefate capelle carnis aut alterius criminis laboraret infamia statim recognita, summarie debeat per archienisconum prinari hoc beneficio et expelli de gremio capituti et eiús loco alter dignus subrogari eligendus et confirmandus ut supra de quo dicta domina onerat et agringit consciencias archiepiscopi archidiaconi cantoris et primicerij ceclesie memorate. Item si quando aliquis ex dictis quatuor sacerdotibus renunctiaret dicte misse statim ipso facto sit priuatus canonicatu et loco eius alins subrogetur. Item vt Jura dicti feudi fideliter procurentur vult dicta domina quod per prefatum Archiepiscopum et collegium sacerdotum Ecclesie supra predicte ac Vniuersitatem ciuitatis Salerni comuniter ordinentur et constituantur ad tempus eis visum duo procuratores de ciuibus ciuitatis Salerni vous videlicet de nobilibus et alter de populo persone quidem diuites prudentes fideles et deum timentes necnon et vous alier ex dictis quatuor sacerdotibus deputatis ad seruitium dicte capelle per archiepiscopum et collegium tantum ordinetur -qui bona dicti feudi habeant et procurent dicto sacerdole tameu percipiente Jura qui de eis ponat fidele computum et rationem prefato archiepiscopo et collegio supradicto seu deputandis per eum singulis annis in medietate mensis nonembris ordinacionem tamen dictorum procuratorum reseruat sibi dieta domina in Vita sua. De Jure autem dicti feudi vnicuique dictorum quatuor sacerdotum dari debeaut annualim Integre et sine diminucione quacunque per competentes cuiuslibet anni terminos Vucie quatuor de carle-

nis argenti ponderis generalis subdiacono tareni decem et octo el acolito tareni duodecim. Redditus autem gallinarum et ouorum vult domina. quod applicentur dicto Archiepiscopo. Et singulls aunis in signum denote recognitionis presentetur per archiepiscopum et capitulum in festo purificationis ipsius gloriose virginis cereus vous librarum quatuor prefate domine Regine et post eins obitum Regi huius regul reliquum uero reddituum dicti feudi convertat in luminaribus et alijs necessarijs et oportunis capelle elusdem et aute altare ipsius capelle teneatur lampas die noctuque semper accensa. Item si quando per dictum archiepiscopum Jura ipslus feudi aliter contingeret occupari nel aliquatenus vsurpari statim cadat a Jure suo in dicto feudo et perdat illud sua dum taxat vita durante - et super hoc ad simplicem querelam capituli pronideatur effectualiter per regem regni. Item si quando dicti archiepiscopus et collegium deficeret in premissis uel aliquo premissorum dictum feudum ipso facto et ipso Jure actribuatur et transcratur hospitali ecclesie annunciate dicte ciultatis Salerni, et Jus uendicandi et transferendi dictum feudum competat valuersitati predicte - culus fructus et redditus conuertantur per procuratores dicti hospitalis in vsum et substentationem dicti loci. Et procuratores insi semper eligantur et statuantur per Ipsam vniuersitatem diuites guldem - ac bone vite et fame. In cuius rei testimonium presentes licteras exinde fieri et pendenti Malestatis nostre sigillo Jussimus communiri. Datum in castro nostro Nono sancti Benedicti de Salerno, per virum nobilem - Matheum pulderleum de neapoli -Jurisperitum postri hospicii Judicem postregue curie presidentem consiliarium et fidelem nostrum dilectum Anno domini Millesimo quadringentesimo duodecimo. Die quarto mensis Aprilis quinte Indictionis. Regnorum Serenissimi Principis domini Ladislal Incliti Nati Nostri Carissimi Anno Vicesimosexto ».

Margarita regina manu propria

Ego rainus grecus de Salerno diaconus cardinalis testis sum (a).

ASSENSO DEL RE LADISLAO SÌ PER L'ANZIDETTA PIA DISPOSIZIONE DI SUA MADRE CHE PER UN ALTRA SOMIGLIANTE.

LXXXIII. Nel documento pocanzi prodotto si riferisco che Margherita prima di mandare ad effetto la concessione alla cappella di s. Gio: Battista, ne richiese facoltà ed autorizzazione dal re Ladisiao son Siglio, da cai anche ottone che al casale di Saragnano sgravato da tutti gli obblighi e pest annessi alla pristina sua condizione di feudo addivenisse di natura aliodalae. Or fa d'uopo qui aggiugnere che la sua domanda si extendeva attrest a conseguire simili, grazie in ordine ad un aliro feudo esistene nella contrada di s. Giorgio, tenimenio di questa diocesi e provincia, che, per la morte di un certo Zoenilo di cognome Cappellano e de suel figi senza aver lasciato credi, era puranco passaio al dominio della regia curia, jatendendo di disporne francato che sarcebbe de qualsiveglia fendale gravezza a vantaggio di chisse e di persono ecclesiastiche da in si timba merricvoli, e segnalamente

<sup>(</sup>a) În questo documento si fa anche messione di un copedale di-perdente dalla felas dell'Annomista or crediamo che sia quella chiesa medistina che ridostruita coll'andar degli anui in più elegante e magnifica forma, addivense quindi uno de più grandiosi sacri ella di questa città — Aggingniamo che non fra questa is sola denasione fatta da Margarita ila Citare constorate di Stefreno, mentre per testimonolanza dell'abbate Ughelti te offeri pure alcuni arnois di gran dimensione, marcapitomanente dipite il registat di condi acqui acceptato della constanta dell'abbate Ughelti te offeri pure alcuni arnois di gran dimensione, marcapitomanente dipite il registat di producti di personale della condita della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta di constanta quae in Socratio ascervantar > Coi il spogli e la depredaziona, cua per la forcede del tempi sasseguesti soggione il insoro di coso tempio focaro probabilmente spacire tali oggetti estimabili e preziosi.

a benefizio delle sacre magioni di s. Matteo, dell' Annunziata e di s. Antonio di Padova di questa città. Dai dipioma che qui si allega apparisce quale favorevole accoglienza abbia il re presiata a tutte le parti della petizione suddetta, contenendo il medesimo l'espressioni seguenti - « Ladislaus dei gratia bungarle Jerusalem Sicilie Dalmacie Croacie Galicie lodomerie Comanie Bulgarieque Rex pronincie forcalquerii ac pedimontis Comes. Vniuersis presentes licteras Inspecturis tam presentibus quam futuris. Et si obsequentium nobis tenemur in casibus policioribus ad exaudiendum admictere multo quidem promptius atque fagorablius reginalibus maternis affectibus adstringimur annuere et fauere. Ibique presertim Vbi salus animarum Xistitur et affectus maternus ad ecclesiarum comoda pie et misericorditer Inclinat. Sane pro parte Serenissime domine domine Margarite eadem dei gratia dictorum Regnorum Regina duracijque ducisse ac Reuerende genitricis nestre futt a nobis amabiliter postulatum - Vt cum feudam Vone situm et positum in territorio et pertinenciis Terre Sancti Senerini de provincia principatus citra serras Monjorii quod fuit quondam Virj Nobilis Trancisci sirignanj de Salerno Militis quodque franciscus Ipse. dum Vixit in fendum a dicta domina genttrice nostra et eius curia tennit et possedit. Nouiter per etas obitum sine legitimis liberis ex suo relictis corpore decedeutis fuerit et sit ad manus domine Reginalis curie Juste et rationabiliter donoiutum. Necnou et Vnum aliud feudum situm et positum iu pertinentijs terre sancti Georgij de prouincia supradicta quod fuit quondam Zoeniij Cappeilani de sancto Georgio quodue Zoenijus idem et filii sui post eius obitum in feudum a dicta domina genitrice nostra et eius curta dum Vixerunt tenuerunt et possederunt nouiter per Ipsius Zoentli et fitjorum suorum predictorum obitum sine legitimis liberis ex corum uel alterius ipsorum corporibus similiter decedenctum devolutum fuerit et sit ad manus Reginalis curie supradicte - Ipsaque domina genitrix nostra de sue anime salute diligenier premeditans disposuerit et Intendat sub nostre reservacionis beneplacito feudum predictum ecclesiis et personis ecclesiasticis sibi Visls et per ea etigendis Et signanter Venerabilibus Ecclesie sancti Mathei ac Ecclesijs sancte Marie Annunciate et sancti Antonij de Salerno ticenciam sibi Reducendi dicta feuda cum homintbus Vassallis Juribus et pertinentijs tpsorum omnibus in burgensantum ac a nexu et natura feudi pecnon et a solucione et prestacione seruiciorum feudalium pro dictls feudis Regluatj sen nostre carie debitorum preterea eximere et affrancare perpetuo dictaque feuda sic franca et libera supradictis nel alijs ecclesijs sibi Visis donare tradere et concedere Inter Vinos uel in elns Vilima Voluntale Impertiri et concedere benignius dignaremur. Nos nero actiones laudabiles per dictam dominam genitricem nostram in hac parte ostensis multipliciter commendantes suisque satisfacere super hoc affectibus placide cupientes eldem domine Regine genitrici nostre quod possit et Valeat Jamdicta feuda Vt supra sita et posita et ad manus suas et dicte sue curte ex premissis causis ut predicitur deuoluta cum hominibus Vassallis tenimentis territorijs Juribus Jurisdictionibus et pertinentiis omnibus ad dieta feuda et Ipsornm quolibet spectantibus et pertinentibus quonis modo a nexu onere et natura feudi dictisque prestacione et sotucione seruiciorum feudatium et adhoamtorum pro feudis ipsis Vtpredicitur debttorum perpetuo liberare eximere et affrançare eaque in borgensaticum et naturam burgensaticurum bonorum redducere ac feuda ipsa in hominibus nassallis Jure et pertinentijs corum predictis supradictis uel alijs ecclesijs eidem domine genitrici nostre Visis Inter Viuos uel In Vitima Voluntate simul nel separatim pront ipsa domina postra genitrix elegerit ac sibi Videbat et placebat Impernetuum donare tradere assiguare et concedere, et de illorum concessione dictis ecclesijs fierj facere Instrumenta uel cautelas alias oportunas licencia et potestate de acta nostra sciencia tenore presencium concedimus postutata legibus constitucionibus Reguique capitutis et rescriptis alijs quibuscumque contrarijs eisque presertlin que redductionem bonorum feu-

dailum in burgensantum ac affranchalorum et remissionem fendailum seruiciorum quibus reipublice Vtiliter seruiunt fieri prohibent quas et que quum ad premissorum obstaculum de dicta certa nostra sciencia motuque proprio et potestate dominica reuocamus et tollimus non obstantibus quoquomodo-Nos enim affrançacionem liberacionem et exemptionem dicterum feudorum a nostra et.... solucione et prestitucione dictorum serulciorum feudalium et adoliamtorum nec non et corum redductione in burgensantibus et Ipsorum concessione predictis nel quibusuis aliis ecclesiis per dictam dominam genitricem nostram V! predicitur faciendas ac Instrumenta et cautelas flenda et flendas similiter de predictis ratas et gratas et habentes Illis quatenus tamen alias Juxta presencium serlem rite et prouide fient assentimur ex gratia ipsasque non obstante quod erunt super affranchacione et liberacione bonorum feudalium ac remissione et exemptione dictorum seruiciorum feudalium et reductione bonorum predictorum in burgensauticum processure Nec obsistente similiter quod bona ipsa erunt ad manus mortuas deuentura ex nunc prout ex tunc et ex tune prout ex nune de dicta certa nostra sciencia earunidem tenore presencium ratificamus acceptamus et confirmamus nostreque ratificacionis acceptaulmus et confirmaulmus munimine et roboramus. Volentes et decernentes et Jubeutes expresse quod huinsmodi affranchacio liberacio et exemplio et reductio ac donatio tradicio et concessio per ipsam dontinam genitricem uostram vt predicitur faciende priusquam nostra licencia ac assensus et confirmacio super premissis omnibus Imparlita Jamdictis ecclesijs premisso modo efficiatur stabiles ac perpetuo et Incomutabiliter sint reales. Nec Vllum Vilorumque tempore diminucionis Incomodum Impedimentum nel obstaculum pertimescat. Sed ecclesi is predictis earumque presulibus et Rectoribus in omnj euentu et casu plena et omnimoda subsistat roboris et efficacle firmitate, fidelitate Reginali reu nostra ac alijs reglualibus et nostris ac alienis Juribus semper saluis. In cuius rei testimonium presentes licteras exinde ßerj et poodenti Mateifalts nostre sigillo Jussimas communirj Quas pro Ipsarum Validiorj roboro dedimus subserlpsimus propria manu nostra. Datum Tripgulis per manus nostri predicti --- Anno dominj Millesimo Quadringenlesimo duodecimo die Vicesimo Januarij quiste Indictionis Regnorum nostrorum Anno Vicesimoquinio » (a).

### EPOCA DELLA MORTE DI MARGARITA DI DURAZZO E TUMULAZIONE DEL SUO CADAVERE.

LXXXIV. L'anno della donazione della quale si è testè ragionato seguò pur quello dell' uitlmo della di lel autrice Margarita di Durazzo. Ritirata in Acquamela per isfuggire il pericolo della peste penetrata in Salerno, ivi la visitò l'Infermità che appunto nel giorno 6 di agosto del detto anno chiuso il termine della sua carriera. Fra gl'islorici che trattano di questo avvenimento il più circostauzialo è Giannantonio Summonte nella pag. 459 del secondo suo tomo dell'istoria di Napoli, e però da lui trarremo le notizie riguardanti le circostanze che lo accompagnarono e seguirono. Diremo adunque, 1,º che gli ultimi di lei aneliti furono accolti dal re Ladislao suo figlio che stretta amorevolmente la teneva fra le proprie braccia : 2.º che dipoi con onorevolissime esequie fu trasportata in Salerno e riposta in un magnifico sarcofago di marmo, adorno di bellissime figure scolpite, fatto costruire per cura del re medesimo; 3.º che l'artefice adoperato per questo monumento fu Antonio Baboso di Piperno, esimio scultore de'tempi di cui si tratta; 4.º In fine, che in esso monumento vennero auche intagliati i seguenti versi -

I MARGARITA, COELOS, UBI ULTIMA VITA. SCANDITO SECURA: CONDUCUNT TE TUA THURA. NAM TIBI SACRATUM TERRIS, REGINA, BEATUM.

(a) Arch. della mensa, arc. III, num. 2.8.

340

INCLYTA DIMITTIS NOMEN, QUOD SAECULA VICTIS
POSTERA SERVABUNT, LIVONIBUS ET PERAMABUNT.
QUADRINGENTENUS IT DUM DOMINI DUODENUS.

ANNUS MILLENUS, SED NON IS MORTE SERENUS. AUGUSTI SEXTO, SED NONIS LUMINE MESTO. CUM SALVATORIS CELEBRANTUR FESTA DECORIS, INFERT REGNIS INDICTIO QUINTA SUPERNIS.

Esiste tullavia questo insigue sepolero? Sl: ma non più nella chiesa de'pp. Conventuali per essere stata ella soppreisa all'epoca dell'ultima occupazione de'Francesi, bensì nella cattedrale ove si ebbe l'accortezza di trasfertiro colle mortali ceneri che conteneva, e cou ergerio nell'ultimo vano superiore della navata sinistra, per chi entra, det detto tempio, vano convertito da cappella che prima era a questa destinazione.

## DONAZIONE DI BARTOLOMEO D'APRANO ED EPOCA DELLA SUA MORTE.

LXXXV. Ed ecced di unovo a Bardolomeo di Aprano, per attribuire anche a fai una donagione a vantaggio di questa Chiesa. Constistette ella in una pregevole e nobile arta ossia ostensorio di argento del peso di sei libbre, o node copriren ti braccio destro dell'incipia vergine e martire s. Agata, ch'è annoverato tra le più distinite reliquie che decorano questo duono di Salerno (a). Dopo ciò, conviene far parola della sua morte, avendo avuto essa luogo poco più di due anui e mezzo appresso a quella di Margherita, val quanto dire nel giorne 9 sil settembre del 1515, cont essere stato il suo cadavere cou magnifico apparato funcher tersportato in tesso domone e riposto

<sup>(</sup>a) Anche di quest'ornamento è da dirsi che sia stato, per avventura, oggetto di spoglio e bottino, mentre l'ostensorio che preseutemente adorna la detta reliquia è senza dubblo di peso mino re.

In un sarcofago di marmo, sul quale vennero scolpile queste parole — « In hoc tumulo iacet corpus Reu. in Christo patris Domini Bariholomaci de Aprano de Neapoli decretalium Doctoris, permissione diuina Arthlepiscopi Saleroillani, qui obijt anno Domini M. CCCC. XIV. die IX. meusis Seplembris VIII. Ind. cujus anima requiescat lo pace. Amen ».

### NICCOLÒ PISCICELLO.

LXXXVI. Vacò la sede poco più di sel mesl, cioè sino al dì 23 del febbralo del 1415, quando Niccolò Piscicello, sciolto dal vincolo della chiesa di Accrenza che dinanzi occupava, vi venue trasferito per autorità di Giovanni XXIII, aderendo egli con questa scelta alle premure e richieste della regina Giovanna II (a), cui l'indicato individuo era molto accetto - A rendere poi rimarcabile e degno di singolar menzione il di lui governo in questa metropolitica sede più litoll e circostanze concorsero - La particolare stima che ne concepiva la dominalrice del regno gli procacciò, dapprima, Il vantaggio di ottenerne un ordine diretto a tult'i giustizieri ed altri uffiziali de'suoi domini, ordine in cul dichiarando ella i drltti che aveva il prelato acquistati alla sua riconoscenza e rammentando quali considerazioni meritassero I personali pregi e virtà che lo adornavano, ingiugneva a predetti suoi delegati nel potere di favoririo e proteggerio in tutt'i modi, e di garentirne i beni, le rendite e quanto mal a lui si apparleneva nella sua qualità di arcivescovo di Salerno, con tutt' i mezzi di cui avevano facoltà di disporre. Il documento da cui tanto si rileva potrà leggersi a piè di pagina (b).

<sup>(</sup>a) Succedette ella a Ladislao di cul era sorella, e che morì nel giorno 6 di agosto del 1414 senza aver lasciato figli legittimi.

<sup>(</sup>b) I Johanna Secunda del graela hungarie Jerusalem Sicilie dalmacie. Croacte. Rame. Seruie, Gallcie. lodomerie. Comanie. Butgarleque Regina. Pronincie et forcalquerij ac Pedimontis Comitissa Vi-

E proseguendo il discorso, dirò che siffatto indizio della benevolenza sovrana fu ben poca cosa al paragone di quelli che fa d'uopo adesso riferire. Premetitiamo un osservazione dell'avvocalo Giannone. Riflette egli che Alfonso di Aragona sia

cemgerentibus sostris Indiciarijs Capitaneis Armigeris Stipendiarijs Caporalibus Castellauis. Baronibus Insuper et Terrarum duminis ac Vnluersitatibus et hominibus Cluitatum Terrarum C ... corum et lucorum umnium - per totum Regnum Sicilie et signanter in pronincia principatus citra constitutis Stratigotis eciam in Ciultate Salerni eciam constitutis. Et ufficialibus nostris alijs tam Maioribus quam minoribus ad quos spectat et spectare poterit corumque locatenentibus tam presentibus quam futuris fidelibus uostris dilectis gratiam et bonam vo-Inntatem. Cum noulter exigentibus meritis seruiciorum Vtilium ct gratorum per Reuerendum in zeisto patrem - N. nouiter Archiepiscopum Salernitanum urdinatum - nobis prestitorum fideliter et constanter-Nec non els actentis per nos virtutum donis Elegancia Morum et honestate vito quibus aitissimus decorauit cundem Certisque aliis Justis et racionabilibus causis Inducte - Intendimus eumdem Archiepiscopum iu dicto Archiepiscopatu et percepcioue fructunm Ceusuum Redditnum et Jurium aliorum quorumque manuteneri assisti et faueri Auxiliis consiliis presidiis et fauoribus oportunis. Ideireo commictimus fidelitati Vestre decerta nostra sciencia harum serie expresse mandamus quatenus vos et quilibet aut al... j Vestrum ad quem uel quos spectauerit quiue pro parte dicti Archiepiscopi fueritis requisiti presentes videlicet et futuri - Eidem Archiepiscopo uel Ipsius Vicariu aut suis procuratoribus nel nunciis-circa celerem Recollectionem et habicionem Integram umnium et singuiorum Jurinm fructuum Censnum et Redditunm dicti Archiepiscopatus seu sue Maiuris Ecclesie Salernitane - Nec non per. . . . granciarum beneficiorum Membrorum Terrarum possessionum Vassallorum et aliorum Jurinm quorumcumque et per quosnis dicto Archiepiscopo seu prefate sue Ecclesie debitorum et debeudorum Imposterum - Assistatis et faueatis per auxilium secularis brachii ac assisti et faueri maudetis et faciatis ope opere auxilijs consilijs presidijs et fauoribus oportunis. Nec non et de singulis bonis terris possessionibus membris - Redditibus - Censibus - et Juribus alijs dicte Ecclesie Salernitane per quosnis Iudebite occupatis et deteutis summarie et de plano sine strepitu forma et figura Judicij diligenter et fideliter Inquiratis siqua bona membra et Jura ex

stato il primo re il quale incominciato abbia a mostrarsi liberale co'fendatri nella dispensazione de' drilti più insigni della corona, val quanto dire, della giurisdizione cciminale e del mero e misto imperio, e che i re suoi predecessori n'era-

dicta Ecclesia per quosuis Indebite occupata Inneneritis Alienata IIlicite distracta sen detenta. Illa ad Jus et proprietatem dicte Majoris Ecclesie Saiernitane Anctoritate presencium legitime regocare curetis. Et nichilominus de Molestijs et Vexacionibus que per quosuis dicto Archiepiscopo sen prefate sue Ecclesie aut alijs eins nomine super ipsius Ecclesie bonis rebus et Juribus alijs Inferente Indebite - vohis aut alteri uci alifs Vestrum cuius sen quorum Jurisdictionis Intererit pleno constito. . . . s sub certa formidabili pena per Vos a manutenentibus siqui fuerint pro parte nostre Curie Irremissibiliter exigenda quod prenominatum Archiepiscopum nei alios eius et dicte sue Ecclesie nomine In possessione pacifica ipsius sue maioris Ecclesie et percepcione suorum fructuum non temerent decetero..... possessessiones beneficia membra et Jura supradicla tenere et possidere - eorumque fructus census et redditus augere percipere....siue aliquo Impedimento permictant Vosque Archiepiscopum ipsam nei allos eius et dicte Ecciesie sue nomine super premissis et quolibet premissorum Manuteneatis protegație Justi faciatis presidio defendație - Nec ipsum archiepiscopum permictatis a quolibet super dictis bonis et Juribus supradictis - earumque possessione pacifica Indedite opprimi uel eciam moiestari. Molestatores siqui fuerint a qualibet Indebita molestacione desistant per penarum Imposiciones et earum exactiones si in Ilias Inciderint - ac per quelibet alia opportuna fanorabiliaque Juris remedia que ad id expedire videritis strictius cohibendo. Requirentes et hortantes eciam per presentes Omnes Prelatos et Episcopos dicti Reguj Ac Clerum Capitulum et Canonicos, dicte Maioris Ecclesie Sa-Icruitane et allos ad quos spectat Ac Vuinersitatem ipsius ciultatis Salerni - quatenus eidem Archieviscopo aut dicto cius Vicario in omnibus que ad dictum suum Archiepiscopatus officium spectare et pertinere noscuutur-ob nostre, maiestatis reuerenciam denote parcant efficaciter hobediant et Intendant sibique aut dicto eius Vicario de fructibus censibus et alijs Juribus supradictis per eos debitis et debendis debeant Respondere Et Id omnino faciant sient nobis cupiunt deseruire, has nostras licteras Maguo nostro pendenti sigilio Munitas Vobis propterea dirigentes. Quas post oportunam Inspectionem earum pro no stati cotanto gelosi, che Carlo L.º d'Angiò nell'investire il suo figlio unigenito dei principato di Salerno, sulla città solamente, per quanto le mura la circoscrivevano, gli fu di queile aite facoltà generoso, mentre pel restante del principato gli concedette la sola giurisdizione bassa ed infima, cioè la civile. Si dettero pondimeno de' casi ne' quali i monarchi anteriori all' Aragonese si aflontanarono da questa regola. ma ciò per rimunerare qualche segnaiato servigio di qualche benemerito e singolarmente favorito barone (a). Conviene adesso rivolgerci a Niccolò Piscicello per considerarlo di questo dislintissimo numero. Un amplo diploma, in fatti, si vide nel 1417 emanato a suo favore e trasmissibile a tutt'i suoi successori in perpetuo: e con questo la regina ed Il riconosceva dell' una e l'aitra giurisdizione investito in rapporto allo stato di Montecorvino, e ad essa giurisdizione apponeva il suggello di sua solenne conferma con espressioni le più larghe ed abbondanti che desiderar si potrebbero. Che più? Un altro non meno cospicuo sovrano privilegio si vide dato fuori a' suo riguardo nel 1418, ed era relativo al casale di Sanvittore nel tenimento di Giffoni, su di cui gli erano, la prima volta, accordati somiglianti diritti ed anche trasferibili a'suoi successori; nè si tralasciava in esso di far menzione di quelli già concessigli per Montecorvino, a' quali la regina intendeva equiparare questi ultimi. Affrettlamoci a produrre i documenti di ta' concessioni sovrane, che riusciranno senza meno interessanti a qualunque erudito lettore.

cautela singulia Vicibus resituj volnunu presentanti. Datum Neapoli por Venerabilem irtum franciscum ca., de capua decretorum doctorem tocumtenen logotheti et prothonotarij Regul nostri Sicilie consiliatieniu et diedem nostrum dilectum. Anno dominj Millesimo Quadringentesimoquintodecimo die Vicesimo Juuij octane Indictionis Reguorum nostrorum Anno Primo s (†).

<sup>(</sup>a) Storia civile, lib. XXVI, c. VII.

<sup>(1)</sup> Arc. III, num. 249.

DIPLOMA DI GIOVANNA II CONFRAMATIVO DE' DIRITTI FRUDALI DEGLE ABCIVESCOVI DI SALERNO SULLO STATO DI MONTECORVINO.

LXXXVII. « In nomine domini dei Eternj et Saluatoris nostri Jhesu xoisti Auno ab Incarnacione elus Miliesimo Onatricentesimo declmoseptimo. Regnante Illustrissima principissa et domina nostra domina Johanna Secunda del gracia hungarie Jerusaiem et Sicilie dalmacie Croacle Rame seruie Calacie. Lodomenie Comanie Bulgarieque Regiua. prouincie et forcaiquerij ac pedimontis screnissima Comitissa Regnorum uero eius Anno Quarto feliciter Ameu. Die prima mensis Octobris Vndecime Indictionis Saierni et proprie lu quodam hosplcio quod est Egregij Militis dominj Mathei de palearea de Salerno legumdoctoris, sito inter dictam Ciuitatem in loco capitis platearum iuxta Vias puplicas et alios conflues ubj ad presens Curia Reginalis Stratigoti Salerui Regitur et singulis conquerentibus Justicia Ministratur. Nos Jacobus de leonibus de Salerno per totum Regnum Sicliie Regia auctoritate ad contractus Judex. Jacobus de Musano de Saierno pupiicus ubilibet per totum prefatum Reguum Sicilie eadem Regia auctoritate notarius et testes subdicti subscribendi et subsignandi ad hoc specialiter Vocati et Rogatl, Presentl scripto puplico notum facimus et testamur Quod predicto die Accersitis nobis prefatis Judice notario et testibus subdictis Ad suprascriptum hospiclum Iu quo ad presens Curla dictl domini Reginalls stratigoti Saierni Regitur et singulis conquerentibus Justicia ministratur. Ad requisicionem gobis factam pro parte Regerendissimj lu xpisto patris et dominj dominj Nicolai permissione diuina Archiepiscopi Saiernitanj. Et dum essemus ibidem Iuuenimus in eodem hospicio. Egregium Virum Coiucium de grifis de Ciuitate Trathina Militem Reginalem Stratigotum dicte Ciultatis Saiernj suique districtus nec non nobilem et sapientem Vlrum, Judicem Nicolaum Villanum de Caua Jurisperitum Judicem et assessorem penes eundem dominum stratigotum per Reginalem Cariam deputatum, ac discretum Virum notarlum

petrulium de Oriando de Saierno. Reginalis Actorum notarii in eadem curia statigoti salernį substitutum pro tribuuaij sedentes et curiam Regentes singuiis conquerentibus Justitiam ministrando prout ad ipsorum spectat officium. Et nobis ibidem presentibus comparuit In eadem curia pro tribunali sedente ut supra in hospicio prenotato Venerabilis Vir Abbas Minicus cathenacius neapoli Ciuis Saierni. Camerarius prefati domini Archiepiscopi Salernitani et coram ipsa curia pro tribunali sedente ut supra nomine et pro parte prefati domini Archiepiscopi Salernitanj et sue Maioris Salernitane Ecciesie ostendit presentauit atque puplice legi fecit Quasdam Reginales licteras ipsius Reginalis Maiestatis magno pendenti sigilio ac subscripcione proprie manus Munitas. In cartamembrana reddactas sanas et Integras non abolitas non Viciatas nec in atiqua earum parle suspectas ymmo omni prorsus Vicio et suspicione carentes, prout dicto domino Reginali stratigoto et dicte , elus curie ac nobis prima facie apparuit euidenter. Quas quidem lieteras Nos Vidimus legimus et diligenter Inspeximus et erant prout sunt de Verbo ad Verbum tenoris et continencie subsequentis. Johanna secunda dei gratia hungarie Jerusalem Sicilie dalmacie Croacie. Rame serule Calicle lodomerie Comanie Bulgarieque Regina. prouincie et forcalquerij ac pedimontis Comitissa. Vniuersis presentes licteras Inspecturis tam presentibus quam futuris. Et si ad confirmandas uostris benemerentibus gratias seruiciorum prestacio grata nos actrahit ad eorum tamen affirmacionem que debeutur Ecclesi is specialis quedam nos consideratio allicit et obligacionis Vinculum quo deo suisane ministris constringimur multo promptius nos Inducit, sane pro parte Reuerendi in xpisto patris domini N. Salernitanj Archiepiscopi, consiliarij et fidelis uostri dilecti fuit nobis Reuerenter expositum, quod precessores suj qui fuerunt pro tempore donec Maiorj saleruitane ecclesie prefuerunt et ipsemet presens Archiepiscopus corum et dicte Ecciesie nomine Terram montiscorbini sitam in pronincia principatus citra serras montorij cum castro seu fortellicio homiuibus vas-

sallis vassaliorumque redditibus. Censibus seruitlis domibus possessionibus Vineis oliuciis. Jardenis Terris cultis et Incultis montibus planis pratis siluis nemoribus, pascuis arboribus molendinis bactinderiis baiulactonibus bancho Insticte ac cum mero mixtoque Imperio et gladij potestate nec non tenimento territorijs. Juribus Jurisdictionibus et pertinencijs omnibus ad dictam terram speciantibus et pertinentibus quouis modo ex concessione Catolicorum principum sicilie Regno predecessorum nostrorum lilustrium, et ab tempore cuins in contrarium memoria hominum non existit, habperunt tenuerunt et possederunt - et illam exponens idem sue et dicte Eccleste sue nomine ad presens habet possidet atque tenet et humiliter pro ipsius Archiepiscopi parte tam sue quam dicte Ecclesie nomine nobis supplicacione subscripta ut sibj nomine quo supra et dicte sue maiori Salernitane Ecclesie Jamdictam Terram montiscorbini cum castro seu fortellucio hominibus Vassallis tenimentis territorlis mere et mixto Imperio ac gladij potestate alijsque Juribus Jurisdicionibus et pertinenciis suis omnibus Antedictis confirmare per nostras patentes licteras benignius diguaremur Nos autem Intendentes Ecclesiastica bona et Jura debitis Augere presidijs et Robur illis Adicera Valide firmitatis. cum de re que datur Ecclesijs In centuplo consequantur. Conferens Munera de manu omnium conditoris promissaque nobis quo supra nomine super hoc porectis supplicacionibus Inclinate. Eidem Archiepiscopo supplicanti quo supra pomine et prefate sue Maiori salernitane Ecclesie Jamdictam Terram montiscorbini cum castro seu fortellicio homiuibus Vassallis tenimentis territorijs Baiulacionibus mero mixtoque Imperio et gladij potestate alijsque Juribus Jurisdictionibus et pertinenctis suis omnibus antedictis - ac eis eciam modo et forma quibus ac si et prout Terra predicta per Jamdictos scilicet Reges eidem Ecclesie donata exstitit et concessa in robur plentoris cautele, que prodesse consucuit et non obesse de certa postra sciencia tenore presencium confirmamus tenendam et possidendam per dictam Ecclesiam et eius presules presentem sicul et alios

qui pro tempore fuerint. Si et prout per Ecclesiam iosam seu predicti presentis Archiepiscopi predecessoris preteritis temporibus tenta extitit et possessa. de culus Terre Juribus hominibus et Vassallis hofficiales nostros dicte prouincie et alios eclam Regnj uostrj presentes et futuros Nolumus Intromitti nec per eos dictum Archiepiscopum et eius successores uel eorum vicarios diete Ecclesie nomine super Administracionem dicti merj mixtique Imperijac potestatis gladij in eadem terra suoque districtu Impediri quomodolibel seu vexari. fidelitate nostra alijsque nostris et cuiuslibet Juribus semper saluls. Reservantes nohis expressins quod. a. sentencijs Vicariorum seu officialium dicti Archiepiscopi el successorum suorum in eadem Ecclesia qui in eadem terra suoque districtu dicti merj mixtique Imperij et gladij potestatem habebunt ad Audienciam nostram et officialium nostrorum per gradus debitos appellarj. Sit licitum - et nobls in premissis a Jure casibus supplicari quodque contra dictos eorum officiales seu Vicarios prout res exegerit et suadebit negocij qualitas Inquisicionem generalem et specialem fier j maudare possimus - et sicut expedire videbitur valeamus Ecce namque Viro Magnifico Magistro Justiciario dicti Regni nostri similiter suisque locumtenenti et Judicibus magne curie ac Vicegereutibus nostris et Justiciarijs dicte prouincie principatus citra et locumtenentibus corumdem Ceterisque nostris officialibus et personis alijs ad quos spectat et spectare poterit quocumque prealdatu fungantur nel officio ac titulo et denominatione notentur per dictum Regnum postrum similiter constitutis presenfibus et futuris Ipsarum presentium tenore precipimus quatenus Ipsi et quelibet corum presentes et futuri in prefata terra montiscorbini suoque districtu elusque hombribas et vassallis huiusmodi merum et mixtum Imperium gladijque potestatem exercere uel se de Juribus et Vassallis terre predicte ad dominam majorem Salernitanam Ecclesiam spectantibus Intromicti quomodolibet non presumant neque officiales, seu Vicarios eiusdem Archiepiscopi et successorum suorum super Administracione dicti meri mixtique Imperij et gladij potestatisac Recollicione et percepcione Jurium fructuum et reddituum eidem Ecclesie nel suis presulibus In dicta terra suoque districtu et pertinencijs debitorum Impediant uel molestent et contrarium non faciant neque per alles fieri paciantur sicut habent graciam nostram caram. In cuius rey testimonium presentes licteras exinde fleri et pendenti maiestatis nostre sigillo Juximus Insianarj. Datum neapolj per Virum Ma...um franciscum Zurulum de., procomitem Arinsanzii logothetam et prothonotsrium Regnj nostri generalem Collateralem consiliarium et fidelem nostrum dilectum Anno domini Millesimo Quadrigentesimo decimo septimo. Die Vicesimosexto mensis septembris Vodecime Indictionis Regnorum nostrorum Anno Quarto. J. Regina h. o. R. Jvlius. s. . . facta est Audiencia. Ray.dus y Ouibus guidem Reginalibus licteris In Ima nostri straticacione salernj pro tribunalj sedente ut supra Ostensis presentatis atque puplice lectis ut supra prefatus abbas Minicus Camerarius predicti domini Archiepiscopi nomine et pro parte eiusdem demini Archieniscopi salernitani asseruit eiusdem dominj Archiepiscopi et dicte sue Maioris salernitane Ecclesie Inter esse prefatas Reginales licteras publicatas Auteuticatas Insinuatas atque in puplicam formam reddactas babere per ipsius domini Archiepiscopi dicteque sue Ecclesie et successorum eius cautelam, ut originalibus ipsarum licterarum Remanentibus penes eundem dominum Archiepiscopum. seu In sacristia dicte sue Majoris Ecclesie salernitane-de illis pro ipsarum Autentia seu transumpti Instrumentum. Vbique et coram quibus opus fuerit fieri Valeat plena fides. Idcirco Actente et hamiliter supplicanit idem Abbas Minicus nomine quo supra prefato domino Reginali straticoto et eius curie pro tribunali sedentibus ut sapra quatenus in publicacionem Insinuationem et exemplacionem et Autenticationem ipsarum Reginalium licterarum eorum dignarentur Interponere opus sunm auctoritatem proinde et decretum - Cuius quidem Abbatis Minici supplicacioni inde facte nomine et pro parte dicti domini Salernitani Archiepiscopi ut predicitur et prefertur - ipse dominus straticetus et eius curla Annuenies, quia ipsa peticio Justa erat prout est et Jusie petentibus non est denegandus assensus prefatus straticotus de consilio dicti sui assessoris ac in presentia dicti actorum uotario substituti - uobis predicto Judice notario et testibus et bidypantibus et Audientibus ut supra decreverunt dictas Reginales licteras Auctenticarj et trausumntari atane in punicam formam reddigi debere per nos prefatos Indicem et notarium nichii in eis addito uel mutato quod sensum mutet aut Viciet Intellectum - dicteque Insinuacioni exemplacionj et Autenticacionj dictarum Reginalium licterarum earum Interposuerunt et dederunt auctoritatem Judiciariam proinde et decretum omnibus meilolibus medis Jure causa et forma quibus melius et apcius de Jure poluerunt et debuerunt ipsis pro tribunaij sedentibus at supra consecuiter in loco Jamdicto - Maudantes nobis predictis Judici et notario. quod dictas licteras Reginales Autenticare et exhibere transumptas ac In puplicam formam reddigere deberemus - ipsasque licteras auctenticatas et trasumplatas et in pupilcam formam reddactas corum decreto et Judiciaria auctoritate mediantibus Intervenientibus - ac auteuticari ipsa Instrumenta Assignare deberemus dicto domino Archiepiscopo seu dicto Abbati Minico eius Camerario pro ipsius domini Archiepiscopi ac dicte sue Maioris Saiersitane Ecciesie Imposterum testimonio et cautela de quibus etiam dictus Abbas Minicus uomine que supra requisicioni annuentes Nos predicti Judex et notarius dictas Reginales licteras de mandato dicti Reginalis straticoti et eius curie corum decreto et iudiciaria auctoritate mediantibus Interuenientibus et precedentibus. Ao ad ipsius quidem Abbatis Minici nomine quo supra Intervenientis Requisicionem et presentes de Verbo ad Verbum nichil iu sis Addito nel mutato quod sensum mutet aut Viciet intellectum Auctenticauimus transumptanimus exemplanimus et in hanc pupilicam formam redegimus Et exinde factum est hoc presens pupilcum autenticum Instrumentum per manus mej notarij supradicti signo nostro signatum signo et abbectpelone mel qui mpra Jadicis et nostrum subsceiplorum testium signis et subscrietonibus Roboratum. Quod scripsi Ego prenominatus Jacobus de musiais pupiteus ut supra notarius qui premissia omnibus et singuisi Vocatus et Rogatus Interfui et mos signo signasi pa Interitugulauj superius ubi iegitar ac nobis - Quod necro notatur nam non Vicio sed oblisione processit?

Ego qui supra Jacobus Judea

Ego Notarius Johannes de forte de Salerno testis sun

Ego petrucius Rugius testis sum Ego notarius Mathias de Aulipo testis sum

Ego notarius Antonellus gletardi testis sum

Ego brunus fontanarosa de Salerno testis sus

#### Testes

Petrucius Rugius Notairus Malacrius Notairus Malias de Aulino Notarius Barthucius Rotsindus Notarius Johannes de loct Notarius Antonius Cilentanus Notarius Jacobus Orlando Notarius Ricardius jumoro etc. (a).

PRIVELEGIO RELATIVO ALLA CONCRSSIONE DE MEDESIMI DIRITTI SUL CASALE DI SANVITTORE NE TENIMENTI DI GIPPONI.

LXXXVII. « Johanna secunda dei gracia hungarie Jermanlem Sielle Dalmacie Croneie Rame Servie Galicle Ladomarie Comanie Bulgarieque Regina provincle et forcalquerij ac podimontis Comitissa. Viniuerisi et singulis presentes literas inspecturis tam presentibus guam Itatries. Regalem decet pin-

(a) Arc. III, num. 250.

rimum dignitatem Illam ecclesiastico presuli auctoritatem concedere quam sibi et ecclesie cui preest - noscit accomodam et eciam fructuosam. Sane noientes graciose agere cum Renerendo lu xoisto patre Nicolao Archiepiscopo Salernitano consiliario et fideij nostro dilecto alijsque successoribus suis in dicto Archieniscopatu - Eidem Nicolao Archieniscopo el prefatis suis successoribus in archiepiscopatu predicto pro viiitate et comodo ipsorum et ipsius archiepiscopatus salernitanj Tenore presencium, de certa uostra sciencia et speciali gracia liberam omnimodam et plenariam potestatem et auctoritatem Imperpetuum concedimus et eciam Impartimur Quod Ipse Nicolaus presens Archiepiscopus Salernitanus et deinde prefati eius successores in Archiepiscopatu Jamdicto presensium auctoritate possint et Valeant eorum presulatus tempore suis Vicibus Imperpetuum In Casali Sancti Victoris pertinentiarum Gifoni de prouiucia principatus. ad dictum Archiepiscopatum Saiernitanum tam ju spiritualibus quam temporalibus pleno Jure speclaute et eciam pertinente - constituere ordinare et facere Vicarium temporalem. Quiquidem Vicarius habeat et habere debeat Merum et mixtum Imperium cum gladij potestate in dicto casali Sancti Victoris sicut Vicarius Terre Montiscorbini eiusdem Salernitane ecclesie. Officio Capitanei dicte terre Gifonj et Vicemzerentis seu Justiciarij dicte pronincie principatus et quorumcumque aliorum officialium et eorum locatenencium preseucium et futurorum a quorum Jurisdictione et potestate dictum casaje Saucti Victoris elusque homines totaliler eximimus Inibi de cetero Imperpetuum totaliter quiesceute, babeatque Nihilominus Idem Vicarius qui pro tempore fuerit potestatem assumendi iu dicto Vicariatus officio al iquem Jurisperitum pro Judice et assessore et aliquem probum Virum pro actorum Notario ydoneos sufficientes fideies atque legales In casibus oportunis. Quocirca tam eumdem Nicolaum archiepiscopum quam predictos alios suos successores earumdem tenore presencium requirimus et hortamur - quatenus sic dictum Vicariatus officium cum dicto mero et mixto Imperio et gladij potestate in dicto casali sancti Victoris ad honorem et fidelitatem nostram bonumque regimen et tranquillum statum Vniversitatis et hominum dicti casalls studeant diligenter et fideliter exercere facere singulis ministrando Justiciam sine accepcione aliqua personarum neminemque grauando rancore vel odio seu relevando Iniuste parte precio gracia uel amore eeclesias ecclesiasticasue personas pupillos viduas et alias personas miserabiles Justis protegendo fauoribus et tuendo quod possint comuni merito commendari. Ecce namque hominibus dicti casalis earumdem tenore mandamus quatenus eidem Vicario per cosdem presules salernitanos suis Vicibus ordinando la omnitus et singuis addictum Vicariatus officium in temporalibus cum dicta plena meri et misti Imperij et gladij potestate spectantibus pertinentibus ad honorem et fidelitatem nostram parere debeaut et efficaciter obedire. Nos enim penas et banna per eumdem Vicarium imponendas et Imponenda Irremissibiliter exigi uolumus - a - transgressoribus eorumdem prout fuerit rationis. Mandantes earumdem tenore presencium Capitaneo prefate terre Gifonj et Vicemgerenti seu Justiciario prouincle supradicte et officialibus alijs quibuscumque ad quos spectat - et spectabit - eorumque locatementibus presentibus et futuris - quatenus forma presencium per eos et eorum quemlibet diligenter attenta et in omnibus Inniolabiliter obseruata corum Jurisdictionem officium et potestatem de cetero Imperpetuum extendere aut exercere nullatenus debeant ad dictum casale sancti Victoris et homines ipsius. Quinymmo sinant et libere permictant eumdem Vicarium qui pro tempore fuerit dictum Vicariatus officium cum dicto mero et mixto Imperio et gladij polestate libere exercere sicul fit in prefata terra Montiscorbinj ecclesie Salernitane predicte Nec contrarium faciant sicut babent gratiam nostram caram et Indignacionem cupiunt evitare. In cuius rei testimonium presentes licteras exinde fieri et magno nostro pendenti sigillo Jussimus communiri. Datum Neapolj per Virum Magnificum franciscum Zurulum de Neapoti - Comitem Montisaurel logothetam et prothonotarium Regui nostri scilicet collateralem consiliarium et fidelem nostrum dilectum Anno dominj Millesimo quadringentesimo decimo octavo die XXII mensis Januarij Vndecime Indictionis. Regnorum nostrorum Anno quarto ».

de Mandalo Reginali orelenus facto. domino Cancellario presente facta est audiencia Angelillus Rau, dus W

h. C. R.
Registrata in Cancellaria
pen prothonotar visa et e (a).

ESISTENZA E NATURA DE DIRITTI BARONALI DELLA CHIESA
DI SALERNO SULLO STATO DI MONTECORVINO
RISPOSTA AD UN RECENTE AUTORE.

Quì mi consenta il lettore di soffermarini alquanto, onde dar possa una scorsa su di un libro testè pubblicate in Napoli (a) col titolo: Ricerche sulla origine di Montecorvino nel Principato Citeriore ec. lavoro di Francesco Serfilippo. Premuroso egli di esaltare in tutt'i modi i pregi e le glorie del suo Montecorvino incontrava un forte estacole nelle fendati giurisdizioni su di esso godute dagli arcivescovi di Salerno. Che ha fatto adunque? Tult'i suoi sforzi ha diretto per impugnarne e farne vedere incerta la realtà, studiandosi di ridurre lu polvere o diminuire di molto l'autorità de'documenti che l'attestano. In un processo compilato verso la metà del secolo decimosesto, quando la mensa di Salerno per essersi veduto spogliata di essi feudali diritti in pena della fellonla di un suo arcivescovo, si faceva a reclamarli, si parlava di ta' documenti allegandoscue que' soli tratti che si credevano opportuni allo scopo: or comunque sembrar possa cosa mirabile che un autore che imprende a contrastar privilegi non procuri di leggerne ed esaminarne gli autografi negli archlvi ove possono originalmente rinvenirsi, il processo pel nostro autore ha fatto le veci di tutto, esimendolo da una fatica più dura e laboriosa. In ogni modo, poichè già gli si offeriva la notizia di parecchi diplomi relativi alla concessione o conferma delle giurisdizioni da lui combattute, cioè l'uno di Guglielmo II in data di agosto del 1167, l'altro di Glovanna II del setlembre 1417, il terzo di Ferdinando I.º d' Aragona del maggio 1459 ed il quarto di Giovanni d'Angiò dell'agosto 1460 (b), gli son bastati pochi tratti di penna per

<sup>(</sup>a) Stabilimento tipografico — Vico de'ss. Filippo e Giacomo, numero 26, 1.º piano.

<sup>(</sup>b) E quanti altri documenti non debbono aggingueral a quelli da

dichlararii lutti o apocrifi o almanco di molto dubbia autorità. Ma infrattanto il primo di essi documenti era stato da me interamente dato alla tuce nella pag. 174 e seg. del secondo volume dell'opera presente. Si prese egli la pena di leggerlo: ma che? la sua severa critica lo confermò vie maggiormente nelle precedenti sue deduzioni, avendo creduto di scoprirvi positivì indizi d'inautenticità, senza aver risparmiato l'autore che lo sottoponeva agli occhi del pubblico. È mio dovere rispondergli e non tanto per difendere il mio onore quanto per difendere quello del tibro, che dopo le sue censure potrebbe da qualche meno accorto lettore riguardarsi come una collezione ordinata senza criterio e buon senso. E trovandomi di aver pocauzi reso anche di ragion pubblica il contenuto intero del diploma di Giovanna II, mi acciugo a dimostrare quanto imprudeniemente si sia egli apposto nel prelendere che l'uno e l'altro o siano da riconoscersi per falsi o al più da interpretarsi come soli titoti di bassa e meno nobile giurisdizione: riserbandomi di rientrare in materia. allorchè dovrò dar conto di quegli attri documenti appartenenti ad epoche posteriori (a).

Incominciamo dal primo — Quali dubbl e difficollà ha il mostro autore elevalt contro lo stesso l'Ascolliamo le poppie sue parole: « Il dubbio emerge dalla data dell'agosto 1167 « per mano del grara caucelliere Siefano del Parzio... Ma « la ventud di Stefano Parzio da Francia In nella state del milifecentosessaniasti, e la sua partenza per la Siria nel « marzo del milifecentosessaniasti, e viero eggli venne un dini-

rese la mensa di Saletno priva del feudo di Montecorvino è dall'antore rigunetata come una novelletta, lo agebe lo invito e dall'antore di conservativa del conservativa del conservativa del conservana allocche dorrò ragionare delle gesta el diprazioni di questo arcivescovo, lusingandomi di fargil conocere, che questa da lui credutta novelletta è attestata da pruove e documenti superiori ad ogni critica.

\_\_\_\_

lui citati? Noi el trovlamo di averli pubblicati in questo e nel precedente volume, e non maucheremodi farne uso nella presente scrittura, (a) Siccome la felionia dell'arcivescovo (Federico Fregoso), chu rese la mensa di Salerno priva del feudo di Montecorvino è dall'au-

« lecentosessaniasette, e parti nel millegeniosessantotto? Il Ca-« nonico Teologo Paesano dà per fatto alla pag. 171 del 2.º « volume che lo stesso venne nel 1167, ed in quell'anno fu « innalzato a cancelliere della corte e creato arcivescovo di « Palermo, e partito poi per la Palestina nel 1168. Ma tutto « questo non ha potuto certamente apprendere nè dal suo ar-« civescovo Romoaldo, nè tampoco da Ugone Falcando, poi-« chè l'uno e l'aitro se precisano la morte di Guglielmo il « primo nei maggio 1166 (a), non precisan poi gli anni di « tutti gli avvenimenti posteriori, contentandosi dell'espres-« sloni eo tempore, transactis diebus circa Nativitatem Domini « etc. etc. ». Benissimo! ma all'epoche da me assegnate quali fa d' uopo sostituire? quelle appunto che indicate sono da un diploma che si legge nell'Italia sacra, addizione a' Vescovi di Nardò ed in cui è detto: datum in urbs felici Panormi per manum Stephani regii cancellarii anno Dom, inc. MCLXVI mens, nov. ind. XV, regni vero D. Wilielmi gloriosiss. regis Sicilias anno primo. Ed ecco la sua conclusione: « Stefano era già a « Palermo nel novembre 1166, primo anno del regno di Gu-« glielmo, ed era già cancelliere. Dunque era venuto nel 1166, « e non già nel 1167 » e polchè la di lui dimora in Palermo fu di un anno, quindi è che la partenza dello stesso ebbe luogo nel 1167 e non già nel 1168 (b). Ed o felice scoperta i peccato che l'autore non sia vissuto a' templ in cui scrive-

vano il Baronio, il Muratori, il De Meo ecc. perchè avrebbero costoro da lui imparalo a meglio determinare l'epoche

de' fatti (c). Ma veggiamo se si sieno ingannali essi ed lo con (a) Che Romoaldo abbia precisamente determinato il mese non soto ma anche il giorno di tal morte non può negarsi, ma l'asserire anche ciò del Falcando è un mostrare di non averlo letto. (h) Pag.4 64 e seg.

<sup>(</sup>c) Non sia inutile il conoscere qual giudizio abbian essi scrittori manifestato Intorno all'epoca di cni si tratta - Ecco quel che ne dice il Baronio (1167) nempe sequenti a coronalione Willelmi junioris, petente Margarita Regina Regis matre ab avunculo suo Rothomogen-

loro o l'autore che tanto facilmente m'incolpa d'inesattezza. Apriamo il Falcando, apriamo la cronica di Romoaldo, e non perdiamo una parola di quanto essi attestano del fatto in quistione.

Le parole del Falcando sono le seguenti, e che io recherònel nostro volgare idioma, avvalendomi della traduzione faltane dail'egregio Braio Fabricatore nell'edizione de Cronisti e scrittori sincroni napoletani, incominciata a pubblicarsi in Napoli nel 1848 (a). e Lanode passato una nano quasi dalla

si Archiepiscopo, ad curam novi Regis mitti aliquem ex consanquineis: mittitur ab eo in Siciliam cum Stephano filio Comitis Perticensis. . . prae caeteris scientia clarus, moribus honestissimis probe compositus. . Petrus Blesensis futurus magister Regis etc. Riguardo al Muratori, sehbene nei parlare ne snoi Annali d' Itulia degli avvenimenti deli'anno 1167 non v'inserisca espressamente la venuta di Stefano in Palermo, pure ad esso anno attribuisce « la continnazione delle gare de' baroni e delle varie fazioni, che tutte cercavano di superiorizzare durante la minorità di Guglicimo II » rimettendosi per tutto il dippiù al Falcando ed a Romoaldo, li primo de'quali riferisce ta' cose come avvennte prima dell'arrivo di esso Stefano. Per quello poi si appartiene all'esattissimo p.º De Meo. converrebbe trascrivere que'lunghi suoi paragrafi che registra sotto l'anno 1167, dal 4 infino ai 6, per avere quì sott'occhi tutta ia sua relazione intorno a ciò che riguarda la venuta di esso gran-cancelliere. e con che mostra la piena convinzione in oui era che precisamente in detto anno avesse avuto ella luogo; e quegli altri paragrafi dal 3 fine al 5 che scrive per l'anno 1168, onde conoscere con quanta aicurtà a questo altro anno cell riferisca l'epoca della partenza di easo Stefano per la Siria, con tutte le circostanze che l'accompagnarono. Oh: è ben coraggioso il mio contraddittore nell'osare di onporal a quel che han ritenuto per fermo gli scrittori i più accreditati ed autorevoli!

(a) Non manchiamo anche di addurre il testo del Palcando: Emenco llaque post mortem Regis annuo fere spatio, cum poulatim decidens procella Curlae recedizest, Procerce Regni multis evicit Reginac beneficis interim quiescebant... Curiae autem status hie erat; Richardus Multis Comes cuetres familiaribus potestatis eminentia practeriori del control de la control de la control de la control del mentione del control de la control de la control de la control de mentione de la control de la contro

- « morte del re (Gugilelmo I.º) essendosi a mano a mano int-« t'i inmulti racchetati, riposayano ancora in quel mezzo
- « i baroni dei regno vinti da'moiti benefizi della regina...
- « Or questo era io stato della Corte. Riccardo Conte di Mo-
- « lise, per aitezza di potere posto sopra tutti gli altri, ogni
- « sua domanda facilmente dalla Regina impetrava: l' Eietto
- « di Siracusa d'altra parte e Matteo Notaio esercitavan l'uf-
- « fizio di Cancelliere. Galto Riccardo ancora Maestro Camera-« rio di Palazzo, e Gaito Martino ch'era sopra alla Dogana,
- « rio di Palazzo, e Gaito Martino ch'era sopra alla Dogana, « intervenivan nondimeno ai Consigli, e co' predetti famigliari
- « maneggiavan gli affari dei Regno. Ma Matteo Notaio cono-
- « scendo che, per la molta invidia che gli era portata, non
- « poteva giugnere ad essere Ammiraglio, aspirava con ogni
- « sua possa ad esser Cancelliere. D'altra parte l'Eletto con-« fidava d'avere in breve il governo della Chiesa di Paler-

lutus, apud Reginam postulata facilius impetrabat: Electus vero Syracusanus, et Matthaeus Notarius Cancellarii gerebant officium, Gaytus quoque Richardus Magister Camerarius palatii, et Gaytus Martimes, qui Duanae praeerat, consiliis nihilomimes intererant, et cum pruedictis familiaribus negotia Regni tractabant. Porro Matthaeus Notarius cum sciret Admiratum se non posse heri ob multam ejus nominis invidiam, Cancellariatum totis nisibus appetebat. Electus autem in proximo se confidebat Ecclesiae Panormitanae regimen adepturum. Sed regina longe diversum fovebat propositum et eamdem dignitatem alii reservabat. Scripserat enim avunculo suo Rothomagensi Archiepiscopo ut aliquem de consanguineis suis, vel Robertum de Novo-Burgo, si fieri posset, vel Stephanum Comitis Perticensis filium sibi transmitteret. Quorum quia alterum sine dilatione venturum sperabat . interim tam Electi Syrucusani, quam Agrigentini Episcopi spem et, desiderium eludebat. Nec eam diu sua fefellit opinio; paucis enim interiectis diebus, fama praecurrente, compertum est Stephanum Comitis Perticensis filium in Siciliam venientem ad Comitem Gravinensem fratris sui filium divertisse. Quem inse Comes multis honoratum muneribus, et de statu Curiae diligenter institutum, ad saluberrima Siciliae locu transmisit, timens eum, cum jam estas ingrueret, ob intemperiem aeris in Apulia diutius detinere, sinulque sciens Reginam illius adventum summo desiderio praestolari.

« mo. Ma ben altro pensiero avea la Regina, e quella dignità « ad altri riserbava. Dappolchè avea scritto all' Arcivescovo « di Roano suo zio materno, che le avesse inviato alcuno dei « suoi consaugninei . o Roberio da Nuovo-Borgo . se esser po-« tesse, o Siefano figliuolo del Conte di Perlica. E fidandos « che, se non l'uno, sarebbe l'altro senza indugio venuto. « eludeva intanto la speranza ed 11 desiderio così dell'Eletto « di Siracusa, come del Vescovo d'Agrigento. Nè gran pezza « nel suo credere s'ingannò: chè indi a pochi giorni, pre-« correndone già la fama, si senne che Stefano figliuolo del « Conte di Pertica stavane in casa il Conte di Gravina figlianto « di suo fralello per venire in Sicilia. E di molti presenti ono-« ratolo il Conte, e diligentemente informatolo dello Stato del-« la Corte, il fe' passare ne'saluberrimi luoghi della Sicilia, « perclocchè essendo già vicina la state, temeva, per l'in-« temperie dell'aria, di trattenerlo più in Puglia, ed ancora « perchè sapeva che la Regina desiderosamente aspettava il « suo arrivo ». Fermlamocl quì - Poteva il Falcando esprimersi con chiarezza maggiore per indicare che la venuta di Stefano del Parzio la Sicilia ebbe luogo verso la state del 1167? Il re Guglielmo L.º era morto o nel giorno 7 o nel 15 di maggio del 1166 (a). Dopo clò, quasi lo spazio di un

(a) Variano, la fatti, gli scrittori relativamente al giorno preciso di tal morte. Romoaido la fissa nel 7 di maggio. Defunctus est autem Rex Guilielmus anno vitae suae XLVI, anno autem Regni sui, quo cum putre suo, et per se regnaverat, XV, mense X, anno autem MCLXVI, Ind. XIV, mense Madii, septimo die intrantis ejusdem mensis circa horam nonam. Senza Indicare il giorno, Glovanni da Ceccano parla soltanto del mese, dicendo: Ind. XIV. Guillelmus Rex obiit mense Majo, et filius ejus Guillelmus successit cum matre sua Margarita Regina. Ma l'anonimo Cassinese la riconosce avvenuta nel giorno 15 del detto mese, eccone le parole « Rex Guilielmus obiit decimaquinta die, mense Maii, et Guilielmus filius ejus coronatus est mense Julii, Il De Meo nell'impegno di conciliare il Romonido coll'anonimo sospetta, che forse, al sollto, nel primo furono mal trascritti I numeri VII per XV il che anche dice in rapporto al nuanno da siffatto avvenimento fu necessario perchè si racchetassero tutte le agltazioni della corte e del regno eccitatesi conseguentemente. Arrivato questo termine, due de'ministri di corte cho osservavano inttora vacanti le dignità di arcivescovo di Palermo e di gran cancelliere, credevano vicino il momento in cui potessero essi ottenerle. La regina che concepiva tutt'altro disegno, avea scritto all'arcivescovo di Roano suo zlo perchè inducesse o Roberto da Nuovo-Borgo o Stefano del Parzio a recarsi in Paiermo, e colla fiducia che o l'nno o l'altro sarebbe senz'altro indugio vennto si studiava di eludere il desiderio de' une pretendenti. In fine si seppe che Stefano era arrivato nella Puglia e ch'era andato a fermarsi in casa del conte di Gravina nipote della regina. Quando? Dopo Intti questi fatti accadnti, passato un anno quasi dalla morte di Gugilelmo I.º Emenso post mortem regis annuo fere spatio. Adunque dell'està di quale anno temeva ii conte di Gravina che l'intemperie non avesse ad offendere Stefano, trattenendosi questi nella Puglia; ed in vicinanza di quale està l'impegnò a celeramente recarsi in Sicilia? Riluce plù chiaro del giorno nel suo pieno meriggio che l'està del 1167 era precisamente anella.

E coas di certo stranissima sarebbe ella stafa se ciò avvenuto fosse intorno all'estiva stagione dell'anno precedente; imperocchè in tale ipoten, i tutte quelle politiche vicendo e quegl'intrighi de' cortigiani dal Falcando descritti come succeduti dall'epoca della morte di Guglielmo 1.º fino alla venuta del figlio del conte Perticessi in Sicilia avrebbero dovuto re-

mero de mesi ch' eccedistreo gli anni 15 del governo di esso re, mentre non furnono dieci come apparice dal terfo di Romonisto, ma un sobo — Qui poi ri corregga l'abbaglio in cui sono lo incorso nella paga, 167 del 2 tono, avendo i vi assegnato per la morte di Giuglici mo 1.º il giorno ultimo di aprile e asbiato avanti l'ottava di Pasqua. Un tai giorno i solo quedito in cui gli sopraggiamen la fabbre entiritea che rendendo più grave la precedente sua indisposizione socciero ii croso della sua vita.

strignersi nel cortissimo spazio che Intercedette tra'l sette o il quindici maggio fino a quel tempo che poteva chiamarsi prossimo all'està di un anno medesimo, intervallo che se non è chimerico e ravvisato solo cogli occhi di una vaneggiante fantasia non può stendersi al di là del perlodo di pochissimi giorni. Riferiamo, in succinto, tutti questi avvenimenti, o veggiamo se potevano in tanto breve spazio accadere - Ci si para in primo luogo d'avanti quella persecuzione mossa contro Riccardo l'eletto di Siracusa, che Gentile vescovo di Agrigento e l'arcivescovo di Reggio velevano in tutt'i modi vedere espulso dalla corte ed abbattuto, traendo al loro partito Matteo d' Ajello il protonotario ed anche l'arcivescovo Romoaldo che non seppe cautelarsi contro i loro maneggi, ed adoperandosi presso il gaito Pietro per inspirargli desiderii di acerba vendetta contro di quello. Or non riconosceremo necessaria una durata notabilmente lunga per tutte queste odiose faccende? Come spiegare altrimenti quel cavalcare che per relazione del Falcando facevano ogni giorno il vescovo di Agrigento e l'arcivescovo di Reggio per corteggiare il gaito Pietro, onde così insinuarsi piacevolmente nel suo animo e fargli credere vere le accuse contro l'Eletto (a)? come intendere quella noia, quel fastidio ch'essi concepirono nel vedere che Il gaito differiva e da gran tempo l'esecuzione de'loro disegni? come giudicare di quei continui incitamenti praticati dal prelato di Reggio onde ravvivare il coraggio de'suoi socli nella cospirazione, rimasti avviliti dal troppo Indugiare del gai-

<sup>(</sup>a) Cooperant tloque cum Gnylo Petro equilitre timpilit deltas, frequenter ei astieller, et shonoren et recerculion, uitre quam Epicopolis patertur dignitar, exhlorer, Inde familiarius cum admonent, ut notas et anicas circa et semper habeds, twe ignodum quampimo da es patiatur accedere; nan Electum Syracusnum, cum in Curia na, pervicum pati non pastit, cum quibusdam allie intese consilium ut ipum interfréi faciat, ideoque dandam operam ut illus possist insidus processor.

to (a)? Avanti - A ta'fatti succedeva l'arrivo di Gilberto conte di Gravina nella corte, l'aitercazione viva ed animata ch'egii ebbe coila regina, la partenza dei gaito per l'Africa, la briga tra 'l conte di Gravina e Riccardo di Mandra conte di Molise. le astuzie usate daila regina e dal pronotario Matteo perchè il conte di Gravina si aliontanasse senza odiosità e rancore auch'egii dalle reggia e l'effettiva partenza dei medesimo per recarsi ad apparecchiare un esercito onde opporio alla voluta aggressione dell'imperatore di Alemagna. E quanto altro tempo non bisognò per tutti questi altri avvenimenti? Si trattava di cose che potevano tutte eseguirsi in pochi giorni, o richicdevano nno spazio conveniente alia loro indole e natura? Si legga bene li Faicando e si conoscerà quali preparativi ebbero questi fatti e perciò qual intervallo dovette intercedere fra gli uni e gii aitri. Ma non basta - Seguiva all'allontanamento di Gilberto la sostituzione di Riccardo Mandra in suo luogo, il rinnovamento della persecuzione contro l'Eletto, l'industria usata da costni per acquistarsi il favore di esso conte Riccardo onde opporio a nuovi maneggi de'suoi nemici, la protezione da quest' nitimo spiegata a favore dell' Eietto, con che ottenne d'impor silenzio agli emuli di iul e di farlo, a maigrado di cssi, rimanere nella famigliarità della corte. E per quanta rapidità assegnar vogliamo a tali operazioni, quale altra necessaria ocenpazione di tempo vogliamo ravvisarvi? e questa conglunta

<sup>(</sup>a) Videntes autem Episcopi Matthocusque Notarius rem tuutiller dis protrisi, permaerunt ci, at i evilet pui ni minim ces bomme, que pro molo reddere decretiset, saltem illum a Ourine familieritate semolum ad Episcopalum num transmitteret, ejuque leo Soternitamum drichiepiscopum aubrogaret, Quod ille se facturum promisit, parumyue diligenter rem eccepuns; corum animos expectatione longa, reppeu dobla ausprededu; cuettrijue jum dilationis tooli faligati, ob vo quod inceprenut facile destitissent, nisi Archiepiscopus Bleginus confusite opertuasionus alimali inciliatoris. Numno nanugu mane donus illurum incipiens circuire, ad perficiendum succeptum mospium simpola incilatat, et me defecindo (preservent hortulator et.)

con quella ch'esiger dovettero i fatti precedenti costituirono la durata di pochi giorni o non anzi di più mesi? li mio contradditore che suppone la prima cosa avrà forse quell'idea della parola giorno che ne avevano gli autichi Ebrei, che, se è vero quel che ne dicono aicuni autori, usavano la voce YOM per esprimere sì lo spazio di ventiguattro ore che un epoca qualunque. Nè hanno quì a fare l'espressioni del Faicando per idem tempus e tum etiam alle quali accenna li Serfiltppo come ad un argomento in difesa della sua asserzione (a). Ta'modi di dire son relativi ad altri avvenimenti, cioè ai ripudio tra Riccardo di Saggio e la sorella di Bartolomeo Perugino, sua moglie, come pure a tutto quel che accadde in persona di Rodrigo fratello della regina, dal suo arrivo dalla Spagna per fino all' ordine che ricevette di traghettare Il Faro ed uscir dalla Sicilia, e che il Falcando mostra come succeduti mentre accadevano que'fatti di cui parlava antecedentemente. Ma o vogliamo considerare la serie degli uni o degli altri fatti è sogno il pretendere che abbiano potuto occupar lo spazio di nochissimi giorni, secondo la supposizione di lui,

Sobbene nè anche ho detto tutto in rapporto alle pruove che il Falzando somministra della vera epoca dell' andra del Stefano in Sicilia. E qui prego il mio contraddittore di rammentarsi, che tra' fatti avvenuti quell' intervallo dalla morte di Gugliemo l.º e la venuta di esos Stefano che luogo l'astuzia praticata dalla regina e dal protonotario Matteo per rimutovere dalla corte di Sicilia Gilberto conte di Gravina, e che tale astuzia consistette nell'aver fatto sparger voce di essere inmulicutte l'arrivo dell' imperatore di Alemagna, contro il quale faceva d'upopo allestire un esercito di cui il coute

<sup>(</sup>a) Veramente te parole ch' egli cita, e che possono vedecsi nel si ini tratto allegato di sopra, non sono del Foloando, ma del Romoatdo: ma avendo egli attribuito sì all'uno che att'attro le istesse imaniere di esprimetsi, è chiaro che abbia avuto anche riguardo al per idem tempus ed al tune citim del Falcando.

bisognava che fosse l'ordinatore ed il duce supreme. Ecco le parole del Falcando: Regina occasionem sibi desiderabat congruam exhiberi, ut Gilbertum Comitem a Curia removeret, ila tamen ne quid eius odio facere videretur. At Matthaeus Nolarius, qui jacteris omnibus astutia praceminebal... famam excitat aliquanto cam tempore quiescentem, rumores dispergit in populo, literas falsas conscribit . Imperatoris Atemannorum adventum certissime continentes, casque velut a remotis Regni partibus Regi transmissas coram omnibus evolvit, ac recitat ... Hinc opportune Regina quassitam occasionem eliciens, Comiti Gravinensi praecipit, muttum blandions exhartatur, ut quia non negligenda necessitatis ingruat difficultas, cui potissimum ipse videatur sufficere, maturet in Apuliam proficisci, adversus Imperatorem exercitum praeparet, civitates, ne dubia fide vaciltent, admoneat, castellaque facial praemuniri. Ciò premesso, mi fo lo quì a domandare - Poteva darsi credito a questa voce, poteva così facilmente divolgarsi nel popolo, senza un plausibile fondamento? Avrebbe l'accortezza di Matteo foggiato un pericolo, senza che avesse avuto un appoggio su cui architettarlo? Supponghiamo che l'imperator Federico si fosse allora trovato o nel Bresciano, o in Bergamo, o in Lodi, o in altra città o contrada della Lombardia, dove lo scrittore della vita di Alessandro III e Sire Raul lo fan vedere nel 1166, si sarebbe Matteo indotto a voler dare ad intendere che il regno era minacciato da una prossima di lul invasione? Il solo timore che i suoi artifizi potessero rimanero facilmente scoperti, e lui d'esser quindi innanzi mostrato come smaltitore di fole e menzogne lo avrebbe certo distolto dal tentarlo. Il suo carattero non ci consente di altrimenti pensar di esso. Tutto perciò è diretto a convincerci ch'egli approfittato si sia di una occasione in cui Federico si trovasse nello vicinanze del regno. Ebbene: e questa occasione si presentò propizia appunto nell'anno 1167; mentre in esso anno l'imperatore lasciata la Lombardia si recò col suo esercito alla volta di Roma cui strinse di assedio. obbligando Il buon papa Alessandro a ritirarsi in Benevento.

Provlamolo colle testimonlanze del cronista di Fossanova e dell'anonimo Cassinese, 4167, scrive il primo: Indictione decimaquinta etc. Hoc anno mens. Madio Cancellarius Imperatoris Friderici (Rinaldo eletto arcivescovo di Colonia ed arcicancelliere d'Italia ) renit super Romanos cum grandi exercita , et pugnavit cum sis 3. Kal. Junii, in qua pugna fuerunt mortui de Romanis sex millia, el capti multa millia. Deinde praedictus Cancellarius devastavit, et obsedit Romam ... Imperator Fridericus tenit Romam, et obsedit eam. Papa autem Alexander ob metum Imperatoris per flumen Tiberis exivit de Roma, et ivit Benerentum. Consimile è la relazione del secondo, cioè 1167: Dum Imperator Fredericus oppugnat Anconam, Raynaldus ejus Cancellarius expugnacit Romanos, ex quibus mille quingenti occisi sunt, vulnerati vero et capti mille septigenti: quod audiens Imperator, capta Ancona, venit Romam, et combussit porticum S. Petri. Alexander Papa exiens Urbe . Beneventum venit etc. Or dunque la cosa procede co' passi suoi. L' invasione della Romagna dall' esercito imperiale era un verisimile metivo da credere che il regno non fosse sicuro da pericoli, e sopratutto pei poco buon accordo che passava tra l'imperatore e Guglielmo li, quello impegnato di sostenere l'antipapa Pasquale e questo affezionato al papa legittimo. La regina e il protonotario che andavan in cerca di pretesti per rimuovere dalia reggia li conte di Gravina, si studiarono di esagerare ta' pericoli, flugendo lettere che ne li avvisavano e mettendo lu aliarme il popolo. Bisognava un esercito per la difesa del regno ed a questo un capo che sapesse ben prepararlo e dirigerlo. La sceita cadendo sui conte di Gravina era un segno di gran distinzione che si faceva di lui, ed egli ricusandosi si sarebbe attirata addosso la pubblica indiguazione, come quello che amasse di stare al potere, ma senza volerne affrontare gl'incomodi e disagi. Non esitò dunque ad arrendersi all'invito e si aliontanò dalla corte. E dopo ta'riflessioni, chi non vede che sarebbe bastato ai Faicando d'indicare questo fatto, per dirsi che dalla sua storia si ricavi che l'anno della

vensta di Siefano non fu il 1166, bona il 11677 Imperocchè dovrò forse ripetere che si tratta di cosa accaduta nell'intervalio tra la morte di Guglielmo I.º e l'arrivo di esso Siefano? Che però se un avvenimento che precedetto il suo arrivo cheb tusgo nel 1167, non diremo norme ed indefinible l'inganno di chi non rileva che l'arrivo medesimo non potè succedere l'anno avanti?

E ciò basti intorno al Falcando. Conviene adesso che ci rivolgiamo alla cronica di Romoaido. Oh questa sì, è su di cui si lusinga di trionfare maggiormente il mlo avversario; poichè non contento di avere scritto che la data del 1167 per la venuta di Stefano non si apprenda lui, è giunto ad affermare che « se voglia leggersl con attenzione. . . si scorgerà « anzi di leggieri ch'egli precisamente fa cadere la partenza « del cancelliere Stefano nell'ottava della Pasqua del 1167 » per Inferirne, ch' essendo il medesimo un solo anno dimorato in Palermo non dovette, secondo il Romoaido, che entrarvi nel 1166, nè potè trovarvisi all'epoca del diploma di Guglielmo II, vai quanto dire nell'agosto del 1167. Leggiadro è il suo ragionamento, nè lo vo' defraudare il lettore di un pezzo sì nobile - Eccoio: « Ed in vero narra prima la morte di Gu-« glielmo I.º nel 7 maggio 1166, e la coronazione del II.º Gu-« glielmo due giorni dappoi secundo die post mortem patris; « indi parla dell' andata a Messina circa nativitatem Domini, « e sicuramente delio stesso anno, poichè non indica anno di-« verso; dipoi paria dei rltorno in Paiermo verso la Pasqua a circa Pascha Panornum redit, e questa doveva essere del-« l'anno immediatamente dopo, cioè del 1167; et infra octa-« vas Paschae populus Messinae in tumultum conversus Rhegium a ivit ... Quo audito populus Panormi in seditionem versus in-« cominciò ad Insultare il cancelliere, che per evitar mag-« glori disturbi fu poi mandato per ordine del re neila Si-« ria. Dunque questo avvenne nell'ottava della Pasqua del « 1167, e non già del 1168. Infatti lo stesso cronista nel pas-« sare a parlare pol de'disturbl avvenuti nella Chiesa romana

« per causa dell'intruso Giovanni da Struma alia morte del-« l'Antipapa Pasqualo cho fecesi chiamar Caliisto, Incomin-« cia la sua narrazione dal febbraio dei 1168, anno Domia nicae Incarnationis 1168 indiction. Il mense februarit e quindi « discorre di ciò che avvenne la queil'anno tra il vero Pon-« tefice Aiessandro III, l'Antipapa Callisto, e l'imperatore a Federico e i suoi scismatlei seguaci. Adunque fi cancelliero « Stefano partiva nel 1167 (a) ». Ci manca soltanto il quod erat concludendum de' filosofi. Ad abbattere nondimeno tutto questo edifizio innalzato da iui occorrono ie seguenti riflessioni: 1.ª Romoaldo dopo di aver pariato della venuta di Stefano in Sicitia e dei suo innaizamento alie due dignità di canceliiere ed arcivescovo di Palermo, non passa a riferire la sua andata in Messina coi re, colia regina madre e co' magnati di corte circa Nativitatem Domini, senza aver prima descritto l'ingresso di Federico imperatore nella Romagna, l'assedio da lui messo ad Ancona, l'espagnazione da lui fatta di questa città , l'accampamento del suo esercito fuxia Ecclesiam Sancli Petri ece, facendo chlaramente vedera che tali avvenimenti accaddero prima dell' andata suddetta. Ma già colie testimonianze deil' anonimo Cassinese e del cronista di Fossanova si è fatto pocanzi conoscere che essi avvenimenti accaddero appuulo neli' anno 1167. Dunque il circa Nativilatem Domini non può riferirsi ai Nataie del 1166 - Avanti - In detta occasione paria Romoaido di una gran mortalità da cui fu ficramento eolpito l'esercito imperiale costringendo l'imperatore a deporre Il pensiere d'impadronirsi di Roma. Incontinenti mortalitas maxima exercitum Imperatoris invasit, ita quod Cancellarius . et Carolus Chonradi filius, et multi Nobiles, et maxima pars exercitus sui in brevi spatio temporis interiit. Quod Imperator videns, et Dei vindictam manifeste cognoscens, relicto apud Urbem Praesecto, vix cum paucis tristis et moerens in Alemanniam rediit. Ebbene! ma precisamente nel settembre del 1167 ebbe

<sup>(</sup>a) Tuttociò in una nota deila pag.º 66 e seg.

luogo, secondo l'anonimo Cassinese, questa strage orribile dell'esercito Imperiale, 1167... Mense Septembris obiit Theodinus abbas et fuit maxima mortalitas. Senza Indicare il mese, il cronista di Fossanova parla di quest' istesso spaventevole avvenimento come accaduto nell'anno medesimo . 1167 etc. Post hacc Imperator discessit a Roma cum omni exercitu suo, quia aestas erat fervida, plurimi de ejus exercitu infirmabantur, et tot moriebantur, quod aliquis vix enumerare posset, ita ut cum paucis redierit in Alemanniam. Se no deduca la conseguenza. Ma vi è di più - Tra le operazioni eseguite dal cancelliere Stefano nell'anno del suo governo, rapporta, l'aver egli procurato che Gilberto conte di Gravina ottenesse dal re la contea di Loritello - Post haec consilio et auxilio Cancellarii, Gilbertus Comes Gravinae Comitatum Loritelli cum omnibus suis pertinentiis a Rege obtinuit; e fa dipoi conoscere, che in seguito dell'allontanamento di esso cancelliere fu questa contea restituita a Roberto antico di lei possessore. Posquam autem Cancellarius, et Comes Gilbertus de terra exierunt, Terra in pace et tranquillitate remansit. Robertus vero Comes de Lotifello. . . novissime frequentes literas et nuncios Regi Gullielmo juniori transmisit humilijer postulatus, ut ei amorem suum et gratiam restitueret. Rex autem et Regina... illum in suam gratiam receperunt. Cui etiam Rex liberalitate sua Comitatum Loritelli . . . reddidit. Nel che si uniforma a quei che scrive il Falcando, il quale colloca tal ultimo avvenimento nel numero di quelli che seguirono immediatamente la partenza dell'Inviso ministro. Rivolgiamoci adesso a'lodati due cronisti, quello di Fossanova ed 11 Cassinese, per conoscere a quale anno debba attribuirsi il richiamo di Roberto e la restituzione a lui fatta dell'antica sua contea. Ecco le parole del primo 1169 : Indictione secunda... mense Martio Comes Robertus de Loretello profectus est in Siciliam facere concordiam cum Rege. Sentiamo la testimonianza del secondo - 1169: Robertus Comes de Loretello cum Rege Guilielmo concordatus est. Romoaldo adunque coll' aver fatto succedere un avvenimento del marzo del 1169 a quello

della partenza del cancelliere ha dato abbasianza ad intendere che questa non potette nè dovette accadere che, al più da Inngi, nel decorso del anno 1168. Ma ciò nè anche è tutto. Colla partenza di Stefano dobbiamo, secondo il Romoaldo, congingaere quella di Gilberto conte di Gravina e del suo figlio Bertraimo: Gilbertus etiam Comes Loritelli (si è fatto pocanzi conoscere in qual modo era questo conte di Gravina addivenuto conte di Loritello ) cum Berteraimo filio suo Comite Andriae cum omnibus suis terram abjuravit, et Hierosolimam perrexit. Ma precisamente nell'anno 1168 dobbiam noi riconoscere l'allontanamento di gnesto conte e del suo figlio, trovando così scritto presso il tante volte allegato anonimo Cassinese 1168... Comes Gilbertus et Berteraimus filius ejus expulsi de Regno. Ecco dunque un altra chiara praova che mirabilmente conferma le precedenti, mostrando quale sia la vera epoca dal Romoaldo indicata per la venuta e partenza del cancelliere. Non è dunque vero, come si lascia a dire il mio contraddittore, che o niente si rilevi di preciso dal Romoaldo Intorno a questo punto, o piuttosto che se ne deducano argomenti favorevoli al calcolo a lui gradito. Se lo avesse egli letto col soccorso degli altri scritteri, che avrebbe dovuto consultare per ben intenderlo, non sarebbe giunto ad asserire quel che ha asserito. Ma che dirò poi dell' osservazione ch'egli aggiugne intorno alle parole anno Dominicae Incarnationis 1168 etc. Dirò che questo è segnatamente che somministra Il più grande argomento, che lo confuta ed abbatte. Alloghiamo innanzi tutto il tratto intero del Romoaldo. Eo tempore in Sicilia terraemotus factus est maximus, ita quod castrum Syracusanum pro maxima parte cecidit. Civitas etiam Cathanensium a fundamentis eversa fuit. Ecclesia etiam S. Agathae corruens, Episcopum cum XLV Monachis occidit. Lentinum etiam, Mahaecum, et mulla alia castra Siciliae pro terraemotu corruerunt. Apud Messanam etiam maximus et manifestus terraemotus fuit. Hoc autem factum est Anno Dominicae Incarnationis MCLXVIII, Ind. 11. Mense Februarii, in vigilia B. Agathae. Ciò premesso. Mal si è apposto il Serfilippo

nell' interpretare l'anno qui indicato dal Romoaldo per il 1168 secondo il computo ora seguito generalmente: imperocchè in tal caso ii tremnoto di cui egli parla, in esso anno avrebbe dovuto accadere, mentre dell' anonimo Cassinese, l'orribite flagello dal Romoaldo descritto è assegnato precisamente nei 1169; ecco le sue parole - 1169 multa moenia diruta sunt a terraemotu in diversis partibus. Potrei anche aggiugnere la testimonianza dei Falcando, facendo conoscere che le sue espressioni: Eodem anno quarta die Februarii circa primam horam ejusdem diei, con cui dà principio atla narrazione di essa funestissima calamità non ad altro febbraio possono applicarsi che a quello deil' anno 1169. Nè il Muratori ne' suoi Annali, nè il diligentissimo p.º De Meo hanno punto dubitato intorno a tat epoca, sì l'uno che l'aitro dando conto del tremuoto sotto l'anno 1169. ed avvaiendosi tra le altre autorità di quella dei Romoaldo e del Falcando (a). Ma qual computo, si domanderà, avrà seguito ii Romoaldo nell'aver segnato l'anno precedente? Appunto il computo florentino, secondo ii quaie, com'è noto a'cronologisti, l'incominciamento dell'anno era fissato nel giorno dell'annunziazione della B. V. Tale si è l'osservazione dei lodato De Meo, nè vi ha che opporre in contrario, anche in considerando che l'indizione dal Romoaldo ivi annotata è la seconda, e che questa precisamente corrisponde all'anno 1169 e non già al 1168 segnato coll'indizione 1.º E già siamo al termine della dimostrazione. La partenza di Stefano dalla Si-

<sup>(</sup>a) Dal Muratori vino sache allogata la totilinoninosa degli annali Pibnani, ciolo: a Catenia sugue ao Hazas un decimi interio Civilate et avastella et Villas cum mullia hominilus in vias et agro oppressir a di-cto terremente perierrent. El II de Meco osserva, che Panno 1161 in cidicato dalla birtecturi ad opo il Malaterra per la calamità di cui si dicato dalla birtecturi ad cron de copisti, dovenno il vece sostitutata, è da attributari ad errore de copisti, dovenno il vece sostitutari a Irano 1169. Le parole pol della delta cronica sono le seguenti il 18-1161; prelite nonare Prio, nultre con dell'acciona con la retravantu, in qua subcersione annere Monachi cum Epiccopo corum oppressi factori.

cilia, giura la relazione del Romondo, ebbe longo dopo la Pasqua dell'amono precedente a quello in cul accadde il tremuoto; ma l'anno del tremuoto, secondo la vera interpretazione del testo di Romondio, fin il 1199; dunque l'anno di essa partenza fa precisamente il 1198; e polche la dimora di Stefano in Sicilia fu di un anno, daneue il 1167 segnò l'epoca della sua madata in detta indo. Sido cra il Sefflippo a ripetere il suo ragionamento per rinvenire nel Romondio un altro punto di appoggio alle sos singolarisimes persassioni.

Sebbene quell'appoggio che non può Romonido somministrargii col suo pariarre, chi sa che non potesse offerirgilelo col suo silenzio? Imperocchè anche questo è un argomento. Del nostro autore onde impuguare l'autenticità del diploma, e fa d'nopo conoscere in qual modo e'lo maneggi. e È at « osservarsi che l'arcivescovo Romonido Guarna che lasciava « cronica, di questo vantato privilegio non fa motto, come « ben l'avrebbe dovuto rammentare (a) ». Ed in segnito, tutto obbro di gioia per aver fatto dire al medesimo quel che abbiamo già conosciato di sopra, prorompe in questa esciamazione: « Ed ora sì che s' intende come l'arcivescovo Romonido di esso (privilegio) non paria nella sua cronica, benchè da lui si fosse ottenuto (b) ». Così egil — A primo aspetto si accorge il lettore, che questo è un argomento mero nega-

<sup>(</sup>a) Pag. 63 — Nos contesto di questa guias al esprimenti per manifestare il disperence de fa del privilegio, in una sona fala pag. 7°, s'inviscie contro chi lo caratterizza come ampio col importante, facolopando di una samiera di partire esagretas de ampiliosa — N'as en poi, dic'egli, coal amplo, come ampollosamente si obbletta ». E contro chi sono directi te i parole se non contro di me, che nel pubblicare il diploma l'ho qualificato in quel modo? L'avrei pregato al usare maggior moderazione anche quambo il suo sertifo fuose stato più avrìo e concludente. Se poi il diploma meriti o non meriti tal denominazione bo vedenco in apprene.

<sup>(</sup>b) Pag. a 6%.

tivo, che se abbia oppur no forza a distruggere o diminuire pruove eminentemente positive il sanno i primi apprendenti lezioni logiche. Ma occorre qualche altra riflessione più a proposito - Conformemente ai principio snpposto dall'antore, tutti que' fatti che riguardano la persona di Romoaido, quando non si trovano riferiti da lui medesimo, ancorchè siano dedotti da altre pruove e testimonianze comunemente ritenute per sode e valevoli, dovrebbero pei solo motivo del suo silenzio tenersi in conto di fatti, per lo meno, dubbiosi e sospetti. Applichiamo ora questo bel principio, e consideriamo le consegnenze che ne derivano. Tra le azioni attribuite a Romoaldo mentr'era in Sicilia, vi è quella di essere stato adoperato dal cancelliere Stefano per dar giudizio sulla cagione dell'improvvisa terribiie malattia da cui fu colpito Roberto Bellisinese confidente di quest'ultimo, e ch'egii non tardò a scoprirla e dichiararla effetto di avvelenamento. Di tal cosa parla Ugone Falcando nella sna storia, e intii finora l' han ripetuta snil'antorità di esso; ma poichè ninua menzione ne fa Romoaldo, quantunque si trattasse di un azione molto gloriosa per lui, debhe, secondo la nuova critica dei Serflippo, riguardarsi come mancante di veri indizi di certezza. Avanti - Il famoso Pietro Bieseuse travagliato da fiero morbo dopo la dipartita di Stefano, fu dal re affidato all'assistenza ed alle cure di Romoaldo, ed egli fu colui che mettendo in opera la sua gran perizia nell'arte medica, ne lo rese libero e sano: l'istesso Pietro Blesense è che ci dà notizia di questo fatto, colmando de'dehiti elogi Romoaldo (a): ma intauto costui niente ne accenna nelia sua cronica; segno dunque che non è tanto certo quanto si crede, e per quanto sia rispettabile l'autorità del Biesense, ha potuto egli riferire una cosa per un altra. E dove tralascerò che nè anche della promozione di Stefano all' ordine del Suddiaconato ha lasciato

<sup>(</sup>a) Leggasi la sua lettera 90, da me rapportata nel 2.º vol. alla pag.ª 182.

Romoaldo aleuna notiria, quantunque egli fosse stato il vescovo ordinatore? lo attesta il Falcando: ma tób uno basta: il sileunio di Romoaldo è plunchè valevole a far considerare la cosa come dubbiosa ed luncria. Io qui potrei moltiplicare gli esempi; ma credo che i giù prodotti bastino a far conoscere quanto felice sia stata la critica del nostro autore.

Ma qui pervennti, non dobbiam dimenticare che il principal fondamento della sua teoria è riposto nell'antorità del diploma allegato dallo scrittore dell'Italia sacra (a), mentre in esso apparisce Stefano cancelliere di Sicilia appunto nel novembre deil'anno 1166. È vero: ma che dirà poi se io gli mostro un altro documento che perfettamente distrugge la conseguenza che può dedursi dal primo? Consiste in un altro diploma di Guglielmo, ond'egli e la sua madre Margherita donavano a Guglielmo vescovo di Anglona il castello di Nucara co' suol tenimenti e pertinenze, e presenta queste note: Datum in Urbe felici Panormi per man. Stephani Reg. Cancellarii. An. D. Inc. MCLXVII. mense Octobris Ind. I. Regni vero V. Willeimi. . . anno II (b). E come conciliarli fra di loro? Finora si è sempre detto e ripetuto che Stefano un solo anno si trattenne in Sicilia, e che vi si recò nel tempo prossimo alla stagione estiva; se danque vi era nel novembre del 1166 a norma del primo documento, avea dovuto recarvisi prima dell'està di esso anno, e dovette allontanarsene dopo la Pasqua del 1167; come adunque potè trovarvisi nell'ottobre di quest' nitimo anno, secondochè rilevasi dal secondo documento? O non è vero che la dimora di Stefano fu di un anno, o l'uno de' due documenti è falso ed apocrifo. Non vero che Stefano no solo anno sia dimorato in Sicilia? ma troppo degna di fede è l'autorità degli scrittori che lo attestano: apocrifo il documento dell'ottobre del 1167? ma è conforme alle

<sup>(</sup>a) V, sopr. pag. 357.

<sup>(</sup>b) É allegato dal dotto p.º De Meo neila pag.º 314 dei t. X dei suoi Annaii. Ed. di Nap. dei 1805.

testimonianze del Romoaldo e del Falcando, quando non sl vuol far dire ad essi il contrario di quel che dicono, e dinpiù tutte le altre indicazioni sono esatle. Non altro rimane adunque, se non ehe il diploma del novembre 1166 è quello che non merita rignardo alcuno. E certamente, se il mio contraddittore, nella supposizione che Stefano non si Irovava in Sicilia nell'agosto del 1167 ha creduto apocrifo il privilegio a favore della Chiesa di Salerno, contrasseguato con quella data, dopo di avergli fatto conoscere che dal Romoaldo e dal Falcando incontrastabilmente si apprende che non potè trovarvisi nel 1166, e che l'anno della sua dimora in quell'isola fu tra'l 1167 e'l 1168; avvalendomi dell'istesso suo modo di ragionare (ch'è per altro retto in quanto alla forma, sebbene la supremo grado erroneo per quello si appartiene a maleria), conchindo ehe il documento su di cui tanto si fa forle. non è per nulla da considerarsi tra'l numero delle pruove-

Ma fino adesso non si è fatto che manifestare la deplorablle miseria delle difficoltà da lul opposte al privilegio di Guglielmo II.º che dovrò poi aggingnere nel riflettere a tutti gli altri documenti posteriori che lo suppongono ed avvalorano? Adagio però, non tocchiamo ancora questo punlo, prima di aver detlo alcuna cosa sul titolo di ampio ed imporlante onde quel diploma è comparso insignito nel mlo libro. Già rammenta il lettore qual sorpresa abbia clò arrecato al Serfilippo (a), e per verità chi non avrebbe fatto altrettanto nel metterlo in paragone col lenore de'privileg! feudali che si videro dati fuori solto il governo di Alfonso I.º e dei re Aragonesi suoi successori? Dov'è in quello la concessione dell'impero misto e mero? dove la potestà del gladio?... Vi si dice soltanto, che il principe intendeva donare: Montem corvinum ... quod olim castrum fuit et nunc dirutum est cum hominibus et omnibus justis tenimentis et pertinetiis suis salernitane ecclesie etc. in perpetuum possidendum omni nostra vel heredum nostrorum super hoc calum-

<sup>(</sup>a) V. sopr. pag. a 372, nota (a).

pnià et contrarietate remota e ta'parole non lo innalzano certo al grado di un privilegio ampio ed importante. No! ma mi si dica un poco, qual critica sarebbe il voler dar giudizio di un documento, confrontandojo con queili di tempi molto posteriori e non considerandolo secondo l'epoca in cui fu scritto? Chi sia stato ii primo a concedere la criminale giurisdizione a' baroni del nostro regno è oggetto di controversia presso gii eruditi : niuno però l'ha riconosciuta più antica de'tempi del re Roberto, e l'autorità del grave Angeio di Costanzo che a questo re attribuisce i primi esempi di siffatte sovrane liberaiità ia conduce ad un epoca più remota di quelia in cui (sebbeue con molto minor fondamento) ia riportano gli altri scritlori (a). Come adunque pretendere che un privilegio emanalo in nn epoca in cni s'ignorava cosa fosse l'impero misto e mero e la ginrisdizione criminale ne' baroni abbia potuto essere più largo ed esteso di quello dell'agosto del 1167? I Normanni se non furono i primi ad introdurre nel nostro regno l'uso de' fendi, non vennero in ciò prevenuti che da'soli Longobardi (b). Una concessione fendale adunque spedita da un principe Normanno era un segno di grandissima distinzione verso colui a cui era diretta; e fino a quando uon mi si farà vedere, che aitri consimili privilegi concessi a que'tempi presentino altra estensione ed ampiezza di quello ottenuto da Ro-

<sup>(</sup>a) Il tratto relativo del Costanzo può leggersi nella nota a dalla pag.\* 293 dil questo volume. Ciò poi che qui si asserisce non è contrario a quanto si è deito di sopra pag.\* 312 e seg. Imperocchè se Roberto fu il primo a concedera i fendatari gli alti diritti della corona, Alfonso I.º (in che incominciò a renderen frequenti gli esempi.

<sup>(</sup>b) Se volessimo attenerci al parero di Carlo Molinco, I Normanni sarabheno da ignardarsi como I primi Introduttori de fundi di quessio nostre regioni. Ma osserva l'avvocato Giannone, che già precadentemente i Longobardi il avcan mesti naso nelle provincie del Sunnio e della Campanta, sebbeno esogianga che la Puglica ic La labria no furono privi fino all'epoca dei dominio de Normanni. V. 11 suo libr. IV, capo 1.º

moaldo, io sempre riterrò che rettamente gli convenga l'epitelo di ampie ed importante. Ma ritorniamo donde siamo partiti. L'autore mena allo chiasso contro di me per aver pubbli-

cato la bolla di Alessandro III, come in conforma dei dominio feudale ch' esi sforza di non riconoscere: ed ò mestirei acoltarlo. « Ma il Canonico Paesano nella lodata sua opera e per la Chiesa di Salerno ci trascrire pure un privilejo di « Alessandro III, che dico (a) esistere nell'archivio arcivescovile, col quale questo sommo Pontefre confermava a Romonalto tult' diritti convessioni delle quali era in possesso, e fra queste castruma Monitarorria cum hominibur el pertinentite suis ; e questo documento pora la data di Benevento « Il titus Martii 1/68; 2.º indicisione anno X del suo pontificato. Ma il marzo del 1168 era indizione 1.º e non 2.º « ed era l'anno IX e non X di questo pontefice, se era stato « eletto a settember 1159; quandi questo che diessi antografo

« di Alessandro III porta una data erronea che non puossi pre-

<sup>«</sup> sumere (b) ». E non bisogna armarsì d'incredibile pazienza

(a) Che vuol egl'intendere con quisso dice? Se dise et lo detto bei documento esiste nell'archivo acrevesovite, ho citato l'arca cel il numero, e se vuol egli arce la pazienza di assicurarsene, niuno lo impedito, mentre gli archivi sono nubblici.

<sup>(</sup>b) La sua cessura non fisilee con queste parole, ma continua di-cendo — Arroge che Romosdio nella sua Concia enpepre di questi documento paria, come avrebbe pur dovuto se a sue richieste à specifira il prittiegio, col quale si dice: firma ci illutato permanesar, atenda si privilegia principum nociature condiente. Bell'a attentieltà dura que di quest' altro privilegio ci sono fondate regioni a diabitare — Che cons dilitetivo el Romosdio ottenera anna bolia, i' ratognafo i riponeva null'archivio della sua necessa, a'successori rimanera sempre la facoltia di leggedo e consultario scupre che ce avesceva vato biogno, la carta era pubblica e poteva somministrar le uotinie che conserva a chiumque lo avesse decidento e dovvea gel anche parlame nella sua Crouica: perche? per qual fine? per qual necessità? To dovera se lo avesse volto, ma noi volle, siccome uno volle n'anna.

nel sentire che un autoro, parli con simile inono franco e decisorlo di materio che mostra di non aver guardate nè anche da lungi? Che mi sla egli diceudo coll'indizione 1.º e non 2.º e coll'anno IX e non già X del pontificato di Alessandro? Se avesse meglio letto prima di imprendere il mestiere di scrivere . avrebbe conosciuto che Alessandro III non meno che il suo successore Lucio III solevano seguire nelle loro bolle il computo fiorentino, e quindi daro incominciamento agli anni non da l 1.º di gennajo, bensì dal 25 di marzo (a). Dunque il vero anno segnato nel documento non fu, come ha cell insinientemente creduto, il 1168, che nel 13 d?marzo non era, giusta quel sistema, ancora finito; ma il 1169. Che se al marzo del 1169 corrispondeva l'indizione 2.ª e non 1.ª e l'anno X e non già IX del pontificato di Alessandro, l'indizione, l'anno del pontificato e tatto le altre note sono esattissime (b), ed il documento è tanto autentico che non polrebbe esserlo di più.

Ma non è il solo che aggiugne pruove alla già dimostrata

che parlare di quegli altri fatti a lul appartenenti, che si sanno per relazione del Falcando e di altri autori.

<sup>(</sup>a) Secondo l'avvino del p.º Pagl questo costume sarchès stato II solo seguito di du pontellet. Nal l'osservare, in fatti, le note della fiamosa bolla di Lucio III, con cui stabili l'arcivescovado di Montrellet Datam Felletto pro man. Alberti S. R. E. P. C. et Cane. Nonte Fort. Ind., J. Inc. D. an. NCLANXIII. opina ché da cues si rilett Luccium III. amma a die XXV mens. Martii techouse, a quo etiam die counted Mexandrum III ammi sinifium arpetizare. Na il non umi abbastuma lodato p.º De Meo mosène tai proposizione dieccodo, che l'amo si precudea variamente soito Lucio ora in un sistema ora in un'altro, c che lo stesso può osservand sotto Alexandro III.

<sup>(</sup>b) In fattl, porta la data di Benerento, el è cetto che il papa in tutto il decorno dell'anno 1168 e fino al novembre dei 1169 come apparisre da molti documenti allegati dal Do Mos dimorò in Benerea: lo; mostrasi spedita per manum gratiani sonnel Romme certeiri subdiancosi et mostri: e da altre bolle antestiche di quell'epoca indicate dal mecielmo dotto autore si rileva che Grusiano era altora il ministro pontificio per la spedizione delle bolle.

veracità del diploma di Guglielmo: ed lo non saprei a che attribuire il silenzio del Serfilippo relativamente alle attre nontificle lettere, cioè di Lucio III, d'Innocenzo III e di Gregorlo IX da me pure riportate nel 2.º volume e tutte confermative come di altri dritti così del possesso di esso feudo. Taluno forse ciò riguarderebbe com' effetto o di poca diligenza nella lettura del libro, o di arte diretta ad alioutanare dagli occhi del lettore tutto quel che avrebbe potuto farlo tosto entrare in sospetto sulla nullità della causa da lui Impresa a sostenere: ma lo senza avanzarmi a tanto, passo a far conoscere quali altre conferme desse somministrano alla legale esistenza di quel primo diploma. E per incominciare dalla bolla di Lucio, la sola difficoltà che potrebbe ella offerire consisterebbe negli anni del papato di esso pontefice (a) mentre essendo stato eletto nel 1.º di settembre del 1181 e coronato nel giorno 6, il 25 di settembre dell'anno 1183, ch' è la data di esso documenio, avrebbe dovuto esser seguato coll'anno III e non II del pontificato di lul: ma vi è stato critico sì severo che abbia rigettato un documento per la sola viziatura di una nola e che può facilmente aliribulesi a leggiera Inavvertenza di chi lo scrisse (b)? Io dunque anche potrei avvalermene, nè vi sarebbe chi far me ne potesse un giusto e fondato rimprovero. Ma via pure: non ne facciamo conto: ma insistlamo ninttosto sulle bolle d'Innocenzo III e di Gregorio IX. Or bene: quali noie presenta la seconda di esse bolle? eccole: Datum Laterani per manum Magistri sinibaldi auditoris litterarum contradictarum domini pape VI Id. Maii Indictions XV. Incarnationis dominice Anno M. CC. XX. VII. Pontificatus vero domini Gregorii pape VIIII. Anno primo. Si

<sup>(</sup>a) Non credo che voglia rignardare come erronea l'Indizione, mentre è risaputo che i pontefici nelle loro bolle da Gregorio VII in pol hanno ordinariamente usata l'indizione romana, che incomincia col 23 dicembre o col 1.º di gennaio.

<sup>(</sup>b) Si tratta di aver solo notato il num.º II in vece del III.

vuole dippiù per caratterizzarla esenta da qualunque indizio di falsità? Passiamo a quelle d'Innocenzo: Datum Rome Apud Sanctum Petrum XV. Kal. Februarii Pontificatus nostri anno nono: oh non si veggono così rigorosamente espresse come nella precedente! adagio, chè ciò niente dimostra, imperocchè l pontefici avevano anche in costume di segnar le loro bolle co' soll anni del loro pontificato e colla data del luogo da cul l'emanavano, e basta volgere gli sguardi sulle taute papali costituzioni pubblicate dall' erudito autore dell' Italia sacra per rimanerne affatto convinti (a). Tutto dunque in essa è regolare e concorre co'documenti precedenti a manifestare la somma irrefragabilità del diploma di Guglielmo. E tutto questo in considerando i soli documenti riportati nel 2,º volume. Che dovrà poi affermarsi dopo la conoscenza di quegli altri addotti in questa terza parte della mia opera? lu quanto a me confesso, che non cesso di ammirare il coraggio del mio contradditore, nell'aver intrapreso un lavoro diplomatico seuza il necessario corredo di tutte le notizie relative allo scopo, e senza punto darsi la cura di ricercarle, come affettando di non aver nè anche sospetto che esistessero i veri fonti da cui avrebbe potuto attingerle. La condotta è singulare, e tutte le

<sup>(</sup>a) Tall sono (per citarrea alcuni esempi); per la chlesa di Bart, una bolta di Bantiario VIII; Boltam Assognate field, Assguart, Postif, nostri anno JI; un saltra di Ciencente V: Dat. Picturii S Man Assguath Boulf, nostri anno S; un altra dell'issesso pontelleo: Dat. Asguatt i Postif, nostri anno si, un altra dell'issesso pontelleo: Dat. apad Fillom norum Accaios. dioce, 7 Kal. Asguatt i an. II, ecc. per la Chicaca di Annill una contituono dei Alessandro IV: Data. Nosquati Decembria Postif, nostri anno 2; un altra d'Innocentro IV: Data. Nosquati Decembria Postif, nostri anno 2; cc. ce, per la Chica di Aorenza, una lettera spostolica di Gregorio nono: Det. Laterarui d'Abs. Januario Postif, sondri anno II, un altra chica dell'associa della discussione della Postifica della Postifica della Postifica Post

singolarilà debbono essere ammirale. Rimettiamoci la cammino.

Il primo documento che si offre al nostro proposito nel presente volume è precisamente l'altro diploma di Guglielmo il
buono del giugno 1172, insertio nel privilegio di Carlo 1.º
d'Anghò e che può leggersi nella pag.º 12 e sg. (a). Vega
bene il mio contradditore che desso non cionsiste in una copla del diploma dell'agosto del 1167, ma in una solenne di
lui ricogalizione e railfica. Il re all'epoca dell'emanazione del
primo era anene giovinelio, sè vero che non fi ascalio dai
padre di un chà maggiore di anni dudici secondo il Romealdo o di quasi anni qualtordiel giusta la relazione del Faiando, e la madre Margherita cra quella che, a norma della
disposizione di Guglielmo 1.º (che a lei affidò la cura ed amministrazione del regno durante la minorità del figlio (b).

<sup>(</sup>a) Nella nota ivi sottoposta mentre ho fatto rilevare l'incontrasiable venezità del diploma di Gaglielmo, ho manifestato d'alubi fatorno a quello di Carlo in cui si tova insertio; ma se si dice che Carlo anche abbia aeguito il sistema forentino, dando per principio all'anno non già il primo di gennalo, mai il 25 di marza, alion talte lo difficoltà spartiscono. El a tal proposito rammentianno di que che ha lasciata sertito il dottissimo p.º Petavio nel cap, XII del lib. IX della sua opera: Ratuo suttu TENDORE» Perilimenti Gervaria morie Maximiliama II, riap filius Romani Duperi li tilaun recepti mani 25 di, qui canusa cal retinome computandorum temporum insigne tiltud attalit, qua Carroli (XV) elleto caudem et in Golliti su in publicia princa tinque labulis de Calendis Januarii annorum repeterent exordium quad octenus a Pasciche, et la facornidario, copi consucerzai.

<sup>(</sup>b) Assolitano a tal proposito Ugone Palcando: Dní (ciòò Goglicimo L') cum aduo in extrensi apperé, Magnathus Carria consocatis, et Archiepiscopie Salernitano, Rioginoque presentitus, ultimom voluntatem nuom cerponeux, Galichama majorem filiam past se Reyni una cessorem contititut... Regiona antem proceedit tottos Regorieros de administrationom, quae vulgo Boltum appellutar, initiu govere, dum pure rips pradentus ceste, quam vagotis provide disposendatis apficere pularden. Electum quoque Syracusanum, Gogtum Petrom, Matthuran Mattiems, quos ipse ali finalitares etegera, in

col consiglio di tre famigliari di corte ne regolava gli affari. Una concessione di non lieve momento data fuori in ta' circostanze poleva non incontrare l'approvazione del re, giunto all'età di poter reggere da per sè il reame; e la sua passata puerizia è quindi incapacità di ben conoscere se quanto si operava dalla madre in nome di lul fosse giusto e ragionevole, era tale un motivo da poter egli rivocare e dichiarar nullo un privilegio di quell'epoca, senza pericolo di poterglisi apporre la taccia di leggiero e volubile. Troppa era l'accortezza e sagacità di Romoaldo per non riflettere a tuttociò: ed ecco che, profittando della venuta di esso re la Salerno nel 1172, a ini direttamente si recò supplicandolo a munire di sua confermazione e ratifica quel che si era fatto nel tempo della minorità di lui; e per dar peso alla domanda esponeva, che non era stato effetto di mero e gratnito favore della reggente, bensì di compensazione del casale di Tingia nella Calabria e di sedicimila tari che la mensa di Salerno ceduti aveva alla regia corte come prezzo dell'acquisto del feudo. Alla supplica del prelato segui tosto la grazia sovrana: ed il documento che la fa manifesta presenta ta' caratteri di autenticità, che bisognerebbe ricorrere alla strana teoria del famoso p.º Germon, che niuna regola ammetteva per discernere le carte vere dalle false, onde aver lu mano ragioni da contrastarlo.

Ma non basta, ho altro da aggiugnere — Quali difficoltà pogranno opporsi all'altro documento da me prodotto nella pografo e seg. di quesi sistesso volume? Tutte la note sono ivi espresse colla più grando esaltezza. Al-marzo dell'anno 1818 corrispondeva l'indizione legge lvi annotata; l'anno del rogno di Roberto era il nomo e cull'anno nono del suo regime via contrassegnato il documento; le moltelpid occupazioni del re, che il richiamavano ora

cadem jussit familiaritate permanere, ut corum Regina consilio quae gerenda videretur disponeret.

in Provenza, ora in Sicilia, ora in Firenze, ora in Genova ecc. lasciavano al suo figlio Carlo il maneggio degli affari di esso (a), ed a nome e per autorità di Carlo nella qualità di vicario generale di Roberto si trova emanato. Or bene: qual'è l' obbietto di un tal documento? Un ordine diretto al giustiziere della Provincia, perchè impedisse a'bali e governatori della terra di Eboli di arrecare ulteriori vessazioni all'arcivescovo Onofrio, sì per rapporto al di lui dominio sul fondo de'tenimenti di essa Eboli, denominato de pecta, come in ordine a' vassalli dell'arcivescovo appartenenti agli stati di Moutecorvino ed Olevano, da' quali pretendevano tasse maggiori di quel ch' era conveniente in proporzione delle tasse che riscuolevano dagli altri. Dunque gli abliatori di Monlecorvino. come quelli di Olevano, erano in quell'epoca vassalli dell'arcivescovo; dunque godeva egli cerii e fondati diritti feudali su della predetta università; diritti non mica messi in dubbio dal vicario del regno, ma solennemente riconosciuti in una sua pubblica ed autorevole ordinanza, e non punto combattuti da parte degl' individui di essa università ma invocati per ottenere garenzia e protezione contro le soverchierie degl' impiegati del governo. Torno a ripelere: avrebbe dovato il mio contraddittore studiare negli archivi, e non già nel processi per essere nel caso di disculere convenevolmente la quistione (b). Ma già abbastanza ho ragionato intorno all'esistenza del feudo, conviene adesso far passaggio alla natura e condizione del medesimo.

<sup>(</sup>a) V. la nota a della pag-a 157.

<sup>(</sup>b) Non si meravigli il leitore, es qui non vede anthe amourezaic come documento dimostrativo dell'amanto, quible che al legge ad unm. \*UXXIII di questo volume: Impercochè nella presente contreversia mi fa d'uppo di pruene cette, e quella seritum offre dei dab. Mi ni quanto all'inditione, la quale nel marzo del 1569 non era sesta ma aettima. Intanto per orivare alla difficioli che potrebbe moveral in leggendo il documento prodotto nel num. \*XXVIII, e dal quale apparatece che l'artivezero y l'Hippo colevas temporamenamento prodotto nel num.

Il mio contradditiore, dopo di aver tanto chiassato per abbattere i decumenti al tun di riganzada a primo punto, quasi da subilaneo lame locco e colpito, si riduce in fine ad acceltare il partito che atta Chiesa di Salerno si accordino pure le basse giurisdizioni feudili stullo stato in discorso; ma a condizione che non si pretenda di portarle al grado di diritti più nobili ed sessiei (a). Rispondo percentilamente, che so egili

la castolia caste! Oldoni alla regla cutia, non avendo forze a mautonario contro le aggression de l'omotic della dinastia regonate; quata cia i i pattandosi del solo Olevano e non già di Montecovino, sia questo na aggonate che allaro Montecovino non al possolvea come fendo dalla Citiesa saleratiana e quindi che sia molto da divi intorno con consistenti della consistenti della mena panecano delle carte che di porto soltanto che nell'archivio della mena panecano delle carte che do revobero riscontricità e non altro.

Nel trattare dell'arcivescovo Onofrio successore di Roberto Arcusati, ho fatto conoscere che tra'danni che egli avvertì cagionati a questa Chiesa vi fu quello di essere stata anche spogliata d'istrumenti, privilegi, lettere e cantele: nel primo volume alla nota 2.ª della pag. a 12, ho riferito che altra gran parte de' documenti venne tolta via da Marsilio Colonna, che ne arricchi gli archivi di Iloma. Dovette dunquo in uno di questi spogli, dovette in qualche aitro che nol ignoriamo sparire il documento che mostrava essersi, come pel fendo di Otevano, così nel 1291 praticato per Montecorvino. Del resto, alla mancanza di un tal documento abbondantemente sopperisce quello di cui fa menzione il dotto autore dell'Italia sacra, e le di cui parole scirbene da noi allegate nella pag. a 96 di guesto volume. non istimiamo superfluo qui ripetere: Alio privilegio insuper codem anno edito Carolus II rex indemnitatem custodiae castrorum Olibani, et Montis Corbini, dum bella geruntur promittit, atque illud Salernitanae Ecclesiae, Philippo Archiepiscopo, ao successoribus restituere.

(a) Questa sua concessione la esprime dopo di acer allegato nu tradto del diploma di Carlo I.º d'Auglò, da fui letto nel processo di cui si é tunte volte di gorp agrafato. Questa carta salmunge (egli dice) e seura data, seuza firma e senta estratta, che al più dinotava le sole absse giuri-distoni dagli Arcirescovi di Salerno si fosseto possedute, non possi certamente sublimare a titolo valerole a dimostrare il reposso di rin fendo nobile com la più actesa giuri-dirigitaziono - E possesso di in ne fondo nobile com la più actesa giuridiziono - E.

parla de' tempi ne' quali queste alte giurisdizioni non erano ancora in uso, mi rimeito di buon grado a quanto egli propone; ma se per lo contrario intende applicare il sno detto anche a' tempi ne' quali 1 sovrani furono di esse giurisdizioni. larghi e generosi verso i baroni, risoiutamente mi oppongo: e provo ii mio assunto coli autorità de' due diplomi di Giovanna IIª, del 1417 e del 1418, e non mica leiti ed esaminati in qualche copia non sappiamo con quanto criterio e giudizio eseguita, ma ne'propri ed originali auiografi esistenti nel pubblico archivio della mensa, e de'quali ho già fatto conoscere il tenore. Ed in ordine ai primo: ricordiamoci innanzi tutto di quelle parole ivi espresse: Eidem Archiepiscopa supplicanti quo supra nomine et prefate sue Maiori Salernitane Ecclesie Jamdictam Terram montiscorbinj cum castro seu fortellicio hominibus Vassallis tenimentis territoriis Baiulacionibus mero mixtoque Imperio et gladij polestate aliisque Juribus Jurisdictionibus et pertinentiis suis omnibus antedictis - ac els eciam modo et forma quibus ac si et prout terra praedicta per Jamdictos scilicet Reges eidem Ecclesie donata extitit et concessa in robur plenioris cautele, que prodesse consuevit et non obesse de certa nostra sciencia tenore presencium confirmamus tenendam et possidendam per dictam Ecclesiam et ejus praesules praesentem sicut et alios qui pro tempore fuerint. Si et prout per Ecclesiam ipsam seu predicti presentis Archieviscopi predecessoris preteritis temporibus tenta extitit et possessa. De cuius terre Juribus hominibus et Vassallis hofficiales nostros dicte provincis et alios eciam Regni nostri presentes et futuros Nolumus Infromitti nec per cos dictum Archispiscopum et ejus successores vel corum vicarios dicte Ecclesie nomine super Administrationem dieli meri mixtique Imperii ac votestatis aladij in eadem terra suoquae districtu Impediri quomodolibet seu vexari, fidelitate nostra allisque nostris et cujuslibet Juribus semper salvis. li che premesso, facciamci ad ana-

vero; nol può questa carta: ma come pretendere che lo avrebbe potuto, se rimonta a tempi ne'quali i feudi colla più estesa giurisdizione non erano stati ancora introdotti nel nostro regno?

lizzarle da parte a parte. lu primo lnogo: le più alte ginrisdizioni fendali consistevano nella facoltà di esercitare la giustizia criminale, detta impero misto e mero e potestà del gladio: ma rileggansi le parole: Jamdiclam Terram montiscorbinj cum rastro seu fortellicio hominibus Vassallis etc. mero mixtoque Imperio et gladij potestate aliisque Juribus etc. per vederla conceduta a' nostri arcivescovi senz' alcuna riservatezza. Inoltre . era necessario che s'inibisse nell'istesso tempo a' regi uffiziali della provincia e del regno d'intromettersi ed immischiarsi pell'esercizio de' dritti che si concedevano al feudatario, o di arrecar loro in rapporto allo stesso alcuna vessazione; ebbene: ma che tanto sia stato a'giustizieri ed altri uffiziali inibito, il dimostrano apertamente quelle altre parole: de cujus Terre Juribus hominibus et Vassallis hofficiales nostros dicte provincie et alios eciam Regni nostri presentes et futuros Nolumus Intromittà nec per cos dictum Archiepiscopum et ejus successores vel corum vicarios dicte Ecclesie nomine super Administracionem dieti meri mixtique Imperij ac potestatis gladij in eadem terra suoque districtu Impediri quomodolibet seu vexari. Ma non basta: bisognava che si facesse altresì menzione del vicario da nominarsi dal feudatario, perchè in sno nome e vece regolasse gli affari del feudo: ma rammentiamo quelle espressioni: vel corum vicarios diete Ecclesie nomine etc. per vedere che la regina non Jasciava sotto silenzio questo rappresentante dell'arcivescovo. Si richiede altro? oh sì! ripigiia il mio contraddittore; doveva anche parlarvisi della giurisdizione civile, come preventivamente ottenuta ed esercitata dal concessionario; non vogliamo contrastarglielo, ma il preghiamo a riflettere che non della sola giurisdizione civile, come da remoti tempi ottenuta ed esercitata dagli arcivescovi sul detto feudo si fa parola nel diploma, ma altrettanto si asserisce della ginrisdizione criminale, avvegnacchè diretto a confermare l'nna e l'altra, e l'espressioni: cum hominibus, Vassallis, tenimentis, Baiulacionibus , mero mixtoque. Imperio. . . tenore presentíum confirmamus ninn dubbio ci consentono intorno a ciò. È contento? non

sembra; chi sa danque che non credesce altresì necessarie e la senienza del S. R. C. riguardante la nomina del delegaio per la conservazione del dritti della mensa e la concessione del-le quattro lettere arbitrarie? Così pare, so dir non vogliamo che abbia egii richieste siffatte condizioni per giudicare di un documento di dala antecedente (a) e non già per un diploma di un epoca posteriore. Ma queste altre sue esigenze sono del tutto i intollerabili: impercoche chi non enonosco che la instituzione del S. R. C. fu opera di Alfonso 1º. d'Aragona posteriore a Giovanna 11º.? e hi giunta quel che ha sertito l'avvo-cato Giamone inforno alle quattro lettere arbitrarie, altribuendone l'Incominciamento nelle investiture de feudi anche al-Pistesco monarca (b)? Se non vi furnon aduque tali forna-

(a) Cioè del documento di Cario I.º di cui si è fatto cenno nella nota a deila pag. 381 Ecco in fatti iu quai modo e'continua a dire, dopo ciò che ne abbiamo ivi ascoltato; « Dove sono nei fatto i diversi e e speciosi dritti della mensa? dove sono i dritti proibitivi? dove sla « detto che la civile giurisdizione era preventivamente della sola men. « sa, per cui tutte le cause erano del baglivo? dove ch'essa avesse avuto in parte la criminale giurisdizione ? Qual' è quella sentenza « dei S. R. C. che assegnava un delegato aila mensa per la conser-« vazione de soprammentovati dritti e giurisdizioni? dove il mero e « misto impero? dove la potestà del gladio, ie quattro lettere arbi-« trarle ». Ma dove ha letto, ripiglio io, che sotto il regno di Carjo L.» i fendi si concedevano coll'impero misto e mero e la potestà dei gladio? dove ha trovato scritto che nella prima introduzione di questi feudi di più estesa giurisdizione si richiedessero queile istesse forma-Iltà che vennero dipoi ordinate e disposte quaodo se ne resero più frequenti gli esempi? qual è quella critica, che confonde, ammassa ed affastella cose cha niuna relazione hanno fra di loro?

(b) Ne jarda il Jodalo autore nel capo 5 del libro XXII., cel ecco quanto ne dies a nostre proposito: vi Queste sono le contano preso di Nol celebri, e famose lettere arbitrarie, sopra le quali fin da' tempt della Regina Giovanna L.º il il Vicorptoinotrio Nergio Domoneo face non Cu mesto del quale fa egii menzione nelle note a Capitoli del Ure gno, e di cui fi nasche ricordevole Pier Vincenti nel son Castro del Prevo nostri del Regno: le quali utell'investitare del fendi frano da poli Prevo nostri del Regno: le quali utell'investitare del fendi frano da poli.

lità nel diploma di Giovanna II.4, non vi potevano essere, nè per questa mancanza l'effetto ne fu meno rilevante. Ma fa d'uopo ascoltare il Serfilippo in un ullima sua sfuggita relativamente ad esso. In fine questo diploma, dice egli, essendo uua conferma delle precedenti concessioni uulla metle in essere, perchè non si conferma quel che mai è esistito, sia in realtà, sia legalmente (a). Più risposte - 1.ª Anche se vi fossero motivi a dubitare della veracità de' documenti allegati di sopra, questo solo diploma sarebbbe piucchè valevole a dimostrare la reale ed incontrastabile esistenza del feudo: imperocchè con quale audacia avrebbe attrimenti domandato Niccolò Piscicello una solenne ricoucessione e ratifica di diritti nè da lui nè da'suol antecessori giammal otteuuti? e niuna opnosizione avrebbe avnto egil a temere nè da parte de' ministri ed impiegati regi, nè da parte degli abitanti di Montecorvino che in tal modo si sarebbero veduti come in un istante ascoggettatl ad un signore particolare, mentre prima non dipendevano che dal solo capo supremo dei governo ! e questa opposizione può mai presumersi che abbia avuto luogo, mentre veggiamo che non pago l'arcivescovo di aver conseguito l'atto della grazia sovrana, non si trattenne dai farla solennemente rlconoscere dal regio stratigoto di Salerno, che dal suo tribunale, coll'assistenza del suo assessore ed in presenza di più testimoni ne ordinava l'inserzione in altra pubblica ed aulentica scrittura? E ciò nella supposizione che tutti gli altri documenti di data antecedenti fossero o falsi o incerti: ma se per tali li riguarda l'autore, noi abbiam veduto con quale

concedute a Baront lusieme col merce e misto imperio; non che Roberto areas quelle a foro concedete, polché furono drizaite a Giustizieri, non a baroni, i quali altura non avenso giuriultadone crimnale, né Il mero e misto impero, síceome avenso i Giustilieri delle Provinecte. I Baroni infino at Regoi di Afioso, 1º Afragona overso, come credettero atomá, di Giovanna II.º non aveano nelle toro Terre e Castella che la giurisdizione civile ecc. 1º

<sup>(</sup>a) Pag. 4 71.

prosperevole successo. Avanti - Sicrome ne'documenti precedenti si parla con termini generali de' diritti della Chiesa di Salerno sul feudo di Montecorvino senza farvisi alcuna menzione dell'Impero misto e mero e della potestà del gladio . laddove nel diploma di Giovanna sì l'una che l'altra giurisdizione si fan vedere come già da lei possedute per concessioni anteriori, è da dirsi che se, come abbiam dimostrato, la prima di esse giurisdizioni rimonta all'epoca di Guglielmo II.º l'aitra si appartiene o al regime di Roberto che fu Il primo ad introdurle o a quello di Glovanna I.º; e l'impugnare tale asserzione importa o dichiarare che il diploma è faiso o supporre che la regina si sia fatta incautamente iliudere da un bugiardo e menzognero arcivescovo, contro di ciò che abbiamo osservato pocanzi. 3.ª Risposta - Diamo per poco che quest' ultima ipotesi fosse vera, che reaimente cioè Niccolò Piscicello abbia sorpresa la regina con una domanda e falsa o esagerata, e ch'eila per la grande stima che ne faceva l'abbia subito accolta e senz'altro esame o ricerca emesso la disposizione la suo favore; come potrà la tale ipotesi stranissima affermare il mio contraddittore che un tale atto sovrano niente avrebbe posto in essere? Come ciò? se nel diploma è detto: Nos autem intendentes Ecclesiastica bona et Jura debitis Augere presidits et Robur illis adicere Valide firmitatis ( si noti ) cum de re quae datur Ecclesijs in Centuplum consequantur . . . eidem Aschiepiscopo supplicanti . . . in robur plenioris cautele tenore presencium confirmamus tuendam et possidendam etc. Chi non vede che anche se dubbi e mal fermi diritti avesse fino a quell'epoca goduti la Chiesa di Salerno su di Montecorvino, la regina Intendeva di farli addivenire sicuri, validissimi e fuor di pericolo di poter essere per l'avvenire impugnati? chi non si accorge che la sua mente e volontà era quella di appoggiarli su di un sodo ed incrollabile fondamento? chi non osserva che dicendosi il contrario inutile, vana e senza frutto sarebbe stata la cura e difigenza praticata dall'arcivescovo con tutta l'astuzia e scaltrezza che si suppone in lui?

Ma nou basta, imperocchè ora è tempo di passare all'esame del diploma del 1418 relativo al casale di Sanvittore in Giffoni, e da quest'altro documento restano maravigilosamente corroborate le predette nostre asserzioni.

Di fermo: paragonandolo a primo aspetto col diploma dell'anno autecedente non può non darsi luogo a questa interrogazione: Perchè mai adesso la regina dichiara di voler concedere la prima volta alla Chiesa di Salerno sì le alte che le basse ginrisdizioni sul casale predetto, laddove in quello. dell'anno 1817 mostrò che intendeva di approvarle e confermarle soltanto per lo stato di Montecorvino? Se non mai le avessero gli arcivescovi possedute per lo dinanzi, nè la regina avesse clò conosciuto, qual motivo l'avrebbe indotta a non avvalersi per le medesime di quegl'istessi modi di esprimersi che usa ora per riguardo-al casale di Sanviltore? Con quella siessa sovrana facoltà onde concedeva quest'ultimo, avrebbe potuto la prima volta concedere quello di Montecorvino; qual necessità avea ella dunque di affermare che nel feudo di Montecorvino le giurisdizioni erano antiche e ch'ella intendeva soltanto di munirle di maggior appoggio e fermezza? Dirassi che in tal modo avea procurato di darle a credere l'arcivescovo? ma perchè quest'istesso arcivescovo non avrebbe praticato altrellanto pel casale di Sanvittore? se tanto. " abile ed industrioso egli era da far inghiottire facilmente una menzogna alla regina per conseguire un diritto che nou aveva, perchè non ricorse agl' istessi mezzi per ottenere un diritto consimile? Deh! che farebbe d' uopo aver rinunziato ad ogni principlo di buon seuso, per non convincersi dalla diversa maniera onde sono espressi i due diplomi, che già Montecorvino era da più tempo feudo degli arcivescovi di Salerno. nell'epoca di cui si tratta, mentre Sauvittore era stato fino allora libero ed esente dalla loro barouale glurisdizione, ed allora la prima volta la ottennero per grazioso benefizio della regina. Ma avviciniamoei più d'appresso al diploma pel casale di Sanvittore. Che vi scorgiamo? 1.º Dichiarazione che

Il casale di Sanviltore fosse d'Indi in poi da considerarsi dipendente da Niccobè Piscicello e da'suoi successori in perpetan nel temporale, come lo era nelio spirituale — 2º. facolia concessa a'medesimi di stabilire quivi un vicario per l'esercicio de d'ittil (temporali — 3º. Potere conferio al vicario di exercitare l'impero misto e mero colla potestà del gladio, e non dissimite da quello che glà si esercitava dal vicario di essì arcivescovi fissalo in Montecorvino — 4º probibicione fatta al ginstièree della Provincia, al capitano della terra di diffoni ed al di costai vicegerente di apperre impedimenti al pieno e libero uso di tali alte facolità di cui veniva investito il vicario, ed anti ordine di gerentirlo e protegegrio per far si che le mandasse ad effetto non altrimenti che il vicario stabilli onella terra di Montecorvino — Fermiamoci qui.

Asserisce II mio contraddittore che II diploma dei 1417 niente abbia posto in essere; quindi per quanto estesi fossero stati i diritti che con quello si riconoscevano e confermavano agli arcivescovi di Salerno, niuna reale e positiva conseguenza avrebbero essi ottenuto: ma precisamente il contrario apparisce dal documento del 1418. li vicario in tal epoca trovavasi già fissato in Montecorvino, vi esercitava i dritti feudall in nome di Niccolò Piscicello, non incontrava opposizioni nel pleno e libero esercizlo di essi, e la regina conoscendo tutto ciò ordinava che altrettanta libertà si permettesse al vicarlo di Sanvittore. Avanti - Moderando Il Serfilippo la sna proposizione si contenta pure delle basse giurisdizioni, ma aitamente reclama contro l più alti e nobili dritti feudali; ma appunto questi nobili e speciosi dritti feudali si concedevano sul casale di Sanvittore, e la regina nel fare ciò rammentava che i dritti medesimi si godevano dall'arcivescovo relativamente allo stato di Montecorvino, dichiarando che nè più nè meno intendeva accordare per Sanvittore. Da ultimo - Siccome il diploma del 1417 serve di validissima pruova di tutt'i documenti precedenti relativi al medesimo obbietto, così il diploma del 1418 appoggia mirabilmente sì quello che gli altri tutti: e volendo impagnare l'autorità de'primi, non potrebbe più intendersi nè spiegarsi il contenuto nell'nilimo; quindi sarem costretti a dibitare de'fatti i più dimostrati ed introdurre il più orrido sectiticismo nella storia, polchè non v' ba ragione onde quel che si dice di uno o di den ona si debba uguaimente dire degli altri lutti. Ma già mi avveggo di aver di troppo abussio della pazienza del lettore nel trattare di una controversia in cui mi ha impegnato la soverchia arditezza di un autore recente — Ed ecco che senz'altro agglugnere vengo alla conclasione.

L' esistenza de' dritti della Chiesa salernitana sullo stato di Montecorvino e la natura de' medesimi si rileya ed apprende non da uno ma da molti documenti: questi esaminati non da chi mette avanti cavilli e vani pretesti per tema di trovarvi argomenti contrarl alle sue prevenzioni, ma da chi cerca unicamente la verità de' fatti studiandosi di ricavarla da fonti certi e sicuri, presentano (ntl'i caratter) di antenticità e si manifestano così collegati fra di loro, che l'uno chiarisce e dà forza e peso ail'altro: dunque o vogliamo negare i fatti i più corredati da pruove valevoli a somministrare una morale certezza e quindi brnceremo da oggi avanti gli archivi non solo ma gl'istessi libri, o riconosceremo come cosa dimostrata e superiore a qualsivoglia dubbio e cavillo la reale esistenza de' dritti in parola e li giudicheremo non secondo la fantasia ed il capriccio, ma per quel che presenta la vera ed effettiva loro natura.

Mi conviene qui prevenire una difficoltà che potrebbe insorgere in parogonando quel che ho scritto nella pag." 366 con ciò che ho soggiunto nella pag. 368, avendo nella prima riguardate le testimonianze onde, ii cronista di Fossanova e l'anonimo Cassinese fanno parola dell'ingresso dell'esercito dell'imperator Federico negli stati pentifizi e delle strepitose avventure che ne seguirono come appartenenti a fatti accaduti antecedentemente all'arrivo del canceiliere Stefano in Sicilia, e nelia seconda consideratele come annunzi di fatti che succedettero mentre già egli dimorava in detta regione, e solamente avvennti prima che il medesimo unltamente al re, alla regina ed a' magnati di corte recato si fosse In Messina nel tempo prossimo alla Natività del Signore. Ma una leggiera riflessione è sufficiente a metter d'accordo le une asserzioni colle altre, ponendoci ella nel caso di rilevare che non tutto quello che i due cronisti riferiscono ebbe luogo prima dell'epoca di quell'andaia, nè tutto fu posteriore alla medesima, ma che parte fo relativa al tempo che la precedette, parte a quello che la seguì. E con questa regola procedendo, riguarderemo la mossa deil' esercito imperiale comandato dall' arcivescovo di Colonia Ralnaido per la voita della Romagna, l'occupazione fatta dal medesimo de'contorni di Roma, l'arrivo dell'istesso imperatore con un altra armata sul Boiognese col guasto che diede al territorio di questo, costringendo il popolo a consegnargli cento ostaggi ed a pagare sei mila lire di moneta di Lucca, e forse il sno passaggio ad Imola, Faenza, Forlì e Forlimpopoli (a) come fatti accaduti anteriormente alla vennta di Stefano in Sicilia: e per lo contrario l'avvenlmento della battaglia guada-

<sup>(</sup>a) Di questi ultimi avvenimenti discorrono Sire Raul ed Acerbo Morena, notando che la partenza dell'imperatore da Lodi per recarsi col suo eseccito per la voita della Romagna ebbe iuogo nel giorno 11 di gennaio.

guala dall'arcivescovo Rainaldo sopra i Romani (a), l'assedio posto dall'imperatore ad Ancona (b), l'incendio da lui cagionato al portico di s. Pietro, l'allonianamenio dei papa da Roma e la sua andata in Benevento (c), la gran mortalità da cui fa colpita l'armala imperiale che fe' deporre a Rederico il peasiero d'impadronirsi di Roma ecc. come fatti occorsi mentre già Siefano esercitava la dignità di cancelliero presso il re Gagillelmo II, sebbene antecedentemente alla sua andata in Messina tirra Antivitatara Domini.

DONAZIONE DEL PEINCIPATO DI SALERNO AD ANTONIO COLONNA,
NIPOTE DI MARTINO V.

LXXIX. Dovendo ora ripigilare il corso degli avvenimenti succedati darrante il regime arcivescotte di Niccolò Psiccielo, parlerò innanzi tratto del cambiamento che sortì il principato di Salerno, da titolo assegnato s'secondogeniti de' nostir re, addivennto di nuovo obbietto di dignità di un signore particolare sebbene sotto l'alia dipendenza de' sovrani del reguo. Giù nel giorno 11 di novembre del 1817 veduto avea il suo termine l'orribite seisma da cui era stata per più anni

- (a) Dobblamo, in fatti, rammentarci che il cronista di Fossanova descrive questa battaglia come avvenuta 3. Kal. Junii.
- (b) L'incominciamento di questo assedio è dal Muratori fissol verso i principi di lipilo. V. i suo Ann. d'I. ali'anno 1167. Dai cardinal d'Aragona poi si rileva che lo abbandono à 19 di esso mese, essendosi allora alia testa del suo esercito mosso per la volta di Roma Impersfor solo eccisionem copuesti Romanorum, riliqui Ancoman, et venicas ad exercitum suum, castrometatus est in Biontemalo XIV. Kal. Augusti.
- (c) Dall'auonimo Casalnese al fa mensione di questa partenza del papa, na senza indicare in qual mees sia ella avvenuta: e Camillo Pellegrino che ha creduto ricavare dalle sue parole di esser ella successa nei mese di settembre è sato avvenuente ripreso dal dotto p.º De Moci: che colla testimoniaza della festera 119 del Registro presso gli Marchea ha fatto consocrer che già nel 2 di inglio Alessandro si rovava in Buevestito.

desolata la Chiesa di Dio, essendo stato allora eletto nel famoso concilio di Costanza Martino V come l'unico legittimo capo della stessa; or la regina Giovanna II che non fu l'ultima a riconoscerlo e sottomettersi coll'intero reame alia sua obbedienza, bramosa di sempreppiù acquistare meriti ed argomenti di stima e protezione presso di lui, non contenta di aver assunta la difesa di Roma contro Braccio da Montone che cercava insignorirsene(a), e della restituzione da lei eseguita per mezzo di Sergianni Caracciolo del castel Santangelo colle fortezze di Ostia e Civitavecchia, che fin da' tempi di Ladislao erano state occupate da' presidi napoletani (b); avvegnachè nel 1419 Giordano Colonna fratello ed Antonio Colonna nipote del pontefice recati si fossero in essa capitale del regno unitamente al cardinale spedito pel solenne di lei Incoronamento (c), prese occasione di concedere al primo il principato di Salerno (d) e di creare il secondo duca di Amalfi e di Casteliamare (e). Ma quattro anni dopo, cioè nel 1423, rinnì nella persona del solo Antonio tutti questi stati, il quale ner tali narzialissime grazie ottenute dalla regina somministrò fondamento alla pubblica voce che si sparse nel popolo, che avessero ayuto luogo de' maneggi per farlo succedere nel-trono del regno, seguita la morte della sua benefattrice (f).

<sup>. (</sup>a) Ciò accadde nell'istesso anno 1417; essendo stato inviato per la detta impresa Sforza Attendolo che fin dat 1415 sostenova il grado di gran contestabile del regno. V. il Muratori negli anni 1415 e 1417 (b) Ebbe luogo questa restituzione nel 1418. V. il Costanzo nel ilb. 43.

<sup>(</sup>c) Si ſa questi Pietro Morosino reneziano e cardinale dell'ordiolo de'diacon!: alcuni serittor! fra qualt' il Cardamo il dicono renuto in Napoli nel 1418, ma loro si oppone Angelo di Costanzo faccado vedere ch' esso legato ſu spedito da Pirenze e che non prima del febbraio da 1418 il papa entro in questa città.

<sup>(</sup>d) V. Il Costanzo nel lib. pocanzi citato, come pure il Mazza nell'epitome De rebus salemitanis, pag. 31, ediz. di Napoli del 1681.

<sup>(</sup>e) Ved, su questo proposito oltre il Mazza nel l, cit, anche il Mazatori nell'anno 1419.

(f) Muratori nel l, cit.

<sup>(12</sup> Mutatort net L. Cit.

## MARCO VESCOVO DI SARNO ELETTO DA PAPA MARTINO È DA LUI RACCOMANDATO A NICCOLÒ PISCICELLO.

XC. Dopo ciò avviciniamocl più d'appresso al nostro Ntccolò per vederio onorato dal pontefice di una sua raccomandazione a vantaggio di un individuo da lui favorito e memorabilmente distinto. Avea il capitolo della chiesa di Sarno, in luogo di Giovanni suo vescovo morto nel tempo dello scisma, eletto a succedergli un tale Francesco di Ancona, appartenente all'ordine de' Minori di s. Francesco, ed Il medesimo si era rivolto al papa per ottenere l'apostolica conferma; ma vani riusciti erano l desideri di lui, mentre dall'esame che s'institul intorno al procedimento della sua elezione, si conobbe d'essere stata ella discordante dalle legittime regole canoniche; pigliando da ciò motivo il pontefice di nominare egti il soggetto che occupar dovesse la vacante sede. La sua scelta cadde appunto su dl un ludividuto dell' Istessa città di Sarno chiamato Marco e che si trovava già promosso al grado vescovile, governando la chiesa di Bregna detta altrimenti Bretonia nelle Spagne (a). Or affinchè uiun ostacolo potesse costai incontrare nel regime della nuova chiesa ed anzi gli si agevolassero i mezzi di ben dirigerla e guldarla lo mise sotto la protezione del predetto arctvescovo, con ammonire ed esortar il medesimo ad avere de' particolari riguardi verso di quello, a badare alla conservazione ed anzt all'ampliamento de' di lul dirittl ed essergli di ainto ed appoggio to tutto quel che potesse occorrergii per più utilmente esercitare l'importante uffizio a lul commesso. I termini onde venne espressa la pontificia lettera furono i seguenti - « Martinus episcopus seruus seruorum dei Venerabili fratri . . Archtepiscopo Salernliano salutem et apostolicam benedictionem. Ad cumulum tue ce-

<sup>(</sup>a) Tale mi sembra il significato della voce Bretenorienzie del documento. Era poi questa città compresa nella provincia della Gatizia. V. il Vocabelario del padre l'ilippo Ferrari Alesandrino; ediz, di Venezia del 1632 da tipi del Barezzi.

dit salutis et fame si personas ecclesiasticas presertim Pontificali dignitate preditas dinine propitiationis intuita oportuni presidij et fanoris gratia prosequaris. Sane in nostri Apostolatus primordiis per nos accepto quod ecclesia Sarnensis cui bone memorie Johannes Episcopus Sarnensis dum ulueret presidebat per ipsips Johannis Episcopi obitum qui apostolica sede vacante extra Romanam Curiam diem clausit extremum pastoris solatio in destituta dijecti filii Canitulum elusdem ecclesie dilectum filium franciscum de Ancona ordinis fratrum minorum professorem in Episcopum Sarnenseni elegerunt. Nos electionem ipsam cui dictus franciscus illius sibi presentato decreto consenserat et quam a nobis petierat auctoritate apostolica confirmari quia eam post diligentem examinationem super hoc de mandato nostri habitam minus canonicam fore comperimus et quecumque inde secuta de fratrum nostrorum consilio cassauimus et annulianimus. Et ad prouislonem ipsius ecclesie celerem et felicem ne longioris uacationis exponeretur incomodis paternis et solicitis studiis intendentes post deliberationem qua de preficiendo eidem ecclesie personam utilem et etiam fructuosam cum fratribus eisdem habuimus diligentem. Demum ad Venerabilem fratrem nostrum Marcum Sarnensem tunc Brenorieusem Episcopum consideratis grandium virtutum meritis quibus personam ipsius Marci Episcopi Harnmone largitor dominus insigniuit et quod dictus Marcus qui regimini ecclesie Breternolensis hactenns Laudabiliter prefuit prefatam Sarnensem ecclesiam sciret et posset auctore domino salubriter regere et feliciter gubernare direximus ocalos nostre mentis. Intendentes igitur tam ipsius Sarnensis ecclesle quam eins gregi dominico sainbriter providere ipsum Marcum Episcopum a vinculo quo dicte Bretenorlensis ecclesie cui tuuc preerat tenebatur de predictorum fratrum nostrorum consilio ac eiusdem potestatis plenitudine absoluentes ipsum Marcum ad dictam ecclesiam Sarnensem auctoritate apostolica transtulimus eumque illi prefecimus la episcopum et pastorem curam et administrationem ac regimen ipsius Sarnensis ecclesie dicto Marco Episcopo in spiritualibus et tem poralibus plenarie committendo liberamque sibi tribuendo licentiam ad ipsam Sarnensem ec clesiam transeundi firma spefidutiaque conceptis quod dirigente domino actus suos prefata Sarnensis ecclesie per ipsius Marci Episcopi circumspectionis industriam et studium fructuosum regetur utiliter et prospere dirigetur ac grata in eisdem spiritualibus et temporalibus suscipiet incrementa. Cum igitur ut idem Episcopus in commissa sibi predicte Sarnensis Ecclesie cura facilius proficere ualeat tais fauor sibi esse noscatur piurimum oportunus fraternitatem tuam rogamus monemus et hortamur attente per apostolica tibi scripta mandantes quatinus eundem Episcopum et Ecclesiam Sarnensem sibi commissam suffraganeam tuam habens pro nostra et apostolice sedis reverentia propensius comendato, in ampliandis et conservandis elusdem Sarnensis ecclesie juribus sic eum tui fauoris presidio proseguaris quod ipse Marcus episcopus per tue gratie auxilium se possit in commisso sibi eiusdem Sarneusis ecclesie regimine utilius exercere, tuque dininam misericordiam et nostram ac dicte sedis benevolentiam ualeas exinde uberius promereri. Datum Mantue IIII Kalendas Januarij Pontificatus nostri Anno Secundo » (a).

ASSENSO PRESTATO DALL'ARCIVESCOVO E DAL CAPITOLO ALLA CON-CESSIONE DEL DOMINIO UTILE DI UN FONDO DELLA MENSA A FAVORE DI UN CITTADINO DI SALERNO.

XCI. Correva l'anno 1423 dell'era volgare e sesto del poutilecto di Martino V, quando un tal Giovanui cognominato de Berrachien nativo di Napoli ma aggregato nella cittadinanza di Salerno gli avanzò una petizione, onde lo supplicava al concedergli un territorio arbustato esistente in Nocera e che apparteneva a questa mensa arcivescovilo, e ciò a tiloio di enficusi da durare per anni ventinore e coll'annuo canneo

<sup>(</sup>a) Dall'archivio del capitolo.

di venti tarì d'argento, condizione colla quale rimanevano migliorati gl' interessi della mensa, avendolo essa per l'addietro conceduto ad un tal Perrino o Petrino Ungaro contentandosi dell'annno censo di tarì diclotto. Benignamente fu la domanda accolta dal pontefice, e commise con sua apostolica lettera in data del 27 di maggio dell'anno suaccennato all'abbate del monistero di s.º Maria de Vetro (a) di procedere in suo nome e vece alla soddisfazione de' desideri del postniante, non prima però di aver richiesto ed ottenuto per l'oggetto, l'assentimento deil'arcivescovo, dei capitolo e di chinaque altro avesse diritto di prestarlo. In esecuzione dell'apostolico mandato nel giorno 17 del susseguente novembre l'abbate commissario convocò nelle debite e consnete forme il collegio capitoiare, ed il medesimo in vista del vantaggio che dal proposto contratto riportato avrebbe la Chiesa non esitò a manifestare per esso la sua approvazione; venne posteriormente interpellato l'arcivescovo, ed anch'egli volentieri diede il suo consenso. Dopo di che fu disteso un atto soienne di tntto l'andamento dell'affare; ed è precisamente queilo che ieggesi nel modo che ora soggiungo - « la per nomine Amen Anno - a - Natiuitate einsdem Millesimo Quadricentesimo Vicesimo Tercio Die sexto decimo Mensis Nouembris secunde Indictionis hora Vesperorum Saierni in choro maioris salernitane Ecclesie Pontificatus sanctissimi in xoisto patris et domini nostri dominj Martinj diulna prouidencia pape quinti Anno septimo - Pateat Vuinersis et singulis presens Instrumentum puplicum Inspecturis tam presentibus quam futuris - quod predicto die sine predicta hora einsdem diel - Accersitis me Notario puplico infrascripto et testibus subscriptis ad dictam Ecclesiam sine ad dictum chorum ad peticionis Instanciam Johannis de barratis de Neapoli Ciuis salernitanj et dum essemus ibldem Inucolmus Noblies et Venerabiles Viros Abbatem fran-

<sup>(</sup>a) Era questa badia eretta sul monte che elevasi al nord-est di Saierno, e che chiamasi volgarmente della Madonna detia Stella.

ciscum coppula de Salerno Archidiaconum ipsius majoris Saternitane Ecclesie. Abbatem Jacobum caussilice de Salerno Cantorem insius Ecclesie Abbatem Gnillelmum pappacarbonum de Salerno ipsius Ecclesie Primicerium Abbatem Colellam maczam de Saierno Abbatem donneinm comitem de Saierno Abbatem Galioctum de granita de Salerno Diacones cardinales insins Ecclesie et quam plures presbiteros cardinales et canonicos - Ac alios canonicos ordinatos ipsius Ecclesie ibidem ad Infrascripta congregatos ad Vocacionem biscontorum et sonum campauelli ut Juris et moris est capitnium facientes ibidem. Coram quibus existentibus ibidem lecta fuit per me Notarium puplicum Infrascriptum quod ipsius Johannis peticionem quedam Ceduia tenoris et continencie subsequentis - Voceutur canonici ordinati majoris Salernitane Ecclesie ad Vocacionem biscontorum et sonum campanelli ut Juris et moris est - ut crastina die hora nesperorum congregentur et in vnum congeniaut iu loco ac more solito ad audiendum quedam Verba ipsis diceuda per Johanuem de barrachijs de Neapolj Ciuem Salernj super quadam terra Arbustata in parte sita in territorio Nucerie Xpistiauorum que special ad Archiepiscopalem mensam quam ipse Johannes impetrauit a Sanctissimo iu xpisto patre et domino nostro domino Martino dinina providencia papa quinto ad Vigintinonem annos concedendam iu emphiteosim ipsi Johanni et suis heredibus per Reuerendum in xoisto patrem et dominum fratrem Paschaiem Abbatem de Vetro Saleruitane diocesis si ad id assensus dominj Archiepiscopi et capitalj Salernitanj Interuenerit - et ad prestandum couseusum si Voluerint super coucessione dicte Terre sine locacione et alia facienda que per ipsos necessaria sunt fieri iu causa predicta Datum Salerni die quintodecimo Mensis Nouembris secunde Iudictionis - Qua quidem cetula lecia coram Capitulo supradicto sine Canonicis ipsius dictus Johannes ostendit et presentauit ac pupilce legere fecit quasdam litteras dicti Sauctissimi iu xpisto patris et domini nostri dominj Martinj diuiua prouidencia pape quinti more Romane Curie bullatas uera bulla piumbea ad cordulam fili

canapis - non Viciatas non cancellatas nec in aliqua ipsarum parte subspectas sed sanas et Integras omnique prorsus Vicio et subspiciono carentes - quas guldem litteras Vidimus legimus et diligenter fuspeximus erantque per omnia tenoris et contineucie subsequentis. Martinus Episcopus Seruus seruorum dei - Dilecto filio. Abbati Monasterli saucte Marie de Vetro Salernitauo diocesis salutem et apostolicam benedictionem. Sincere deuocionis affectus quem dilectus fitius Johanues de barrachijs Ciuis Salernitanus ad Nos et Romanam gerit Ecclesiam promeretur ut eum apostolicis gratijs et fauoribus prosequamur. Exhibita siquidem Nobis nomine et pro parte dicti Johannis peticio continebat quod in territorio Ciuitatis Lucerie zoistianorum Vna pecia terre Arbustate Dinersis Arboribus fructiferis ad Ecclesiam sancte Mario majoris de dicta Ciuitate pertinens que quidem terra ad mensam Archiepiscopalem salernitanam pleno Jure speciare agnoscitur sita est et quam quoudam Perrinus Vugarus laicus ab eadem mensa titulo locacionis - et in emphitheosim ad Vigintinouem Annos pro Annuo censu decem et octo tarenorum Argenti Archiepiscopo salernitano pro tempore existenti Annis singulis persoluendo dum Viueret tenebat per ipsius perrini obitum ad eandem mensam legitime deuojuta existat - Et si dicta terra prefaio Johanni eiusque heredibus titulo locacionis et in emphiteosim ad Vigintinouem Auuos concedatur dictus Johannes proponit soluere pro canone seu censu dicie terre tarenos viginti ex quo dicta mensa meliorabitur er 'denter. Quare pro parte dicti Johannis Nobis fuit humiliier supplicatum ut ierram predictam sibi et heredibus predictis in huiusmodi emphiteosim coucedere de speciali gratia dignaremur. Nos igitur de premissis certam noticiam non habentes bujusmodi supplicacionibus inclinati discretioni tue per apostolica scripta mandamus - quatenus Vocatis Venerabili fratre nostro Archiepiscopo et dilectis fiiijs capitulo Saleruitano et alijs qui fuerunt euocandi do premissis omnibus aujoritate nostra te diligenter Informes et si per Imformacionem... constiterit Archiepiscopum et capitulum predictos in huiusmodi concessione prebere assensum et alias concessionem ipsam In euidentem Vtllitatem dicte mense cedere et redundare super quo tuam conscieuciam oueramus -renorum viginti Archiepiscopo pro tempore existenti Annis singulis persoinendo prefato Johanni pro se et beredibus predictis in emphiteosim et locacionis tituio ad Vigintinouem Annos bajasmodi auctoritate predicta concedas - Inducens per te uel alium seu alios eundem Johannem uel procuratorem eius nomiue in corporalem possessionem terre Jurlumque et pertinenclarum predictorum et defendeus Inductum. Amoto exinde quolibet ifficito detemptore. Ac facieus ipsum Johannem uel dictum procuratorem pro eo ad terram lpsam ut est moris admicti - sibique de ipsius terre fructibus redditibus prouentibus Juribus et obuencionibus Vniuersis Integre responderi ac eius huiusmodi concessione durante pacifica possessione gaudere condictores auctoritate nostra appeliacione postposita compescendo Non obstantibus constitucionibus apostolicis -Nec non statutis et consuctudinibus Ecclesie Saleruitane eciam Juramento confirmacione apostolica nel quacumque firmitate alla roboratis ceterisque contracijs quibuscumque seu si aliquibus comuniter uel dinisim - a sede apostolica sit ludultum quod Interdici subspendi excomunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de Verbo ad Verbum de Indulto huiusmodi mencionem. Datum Rome apud Sanctum petrum sexto Kalendas Junij Poutificatus nostri Anno sexto - Quibus quidem litteris prenotatis et lectis supra coram dicto capitulo prefatus Johannes eidem capitulo sine dictis canonicis capitulariter congregatis humiliter supplicauit ut els placeret et dicto capitulo in premissis et circa premissa sipe concessioni fiende per dictum Reperendum in xoisto patrem et dominum fratrem Paschalem Abbatem dieti Monasicrii sancte Marie de Vetro in dictis litteris apostolicis nominatum ipsi Johanni et heredibus suis de dicta terra pro dictis Vigintinonem Annis in emphiteosim cum dicto censu

sine canone dictorum tarenorum Viginti si et prout in dictis apostolicis lilieris est expressum cum concessio insa la euldentem Villitalem dicie mense cedat et redundet - Ipsius capitulj sine dictorum canonicorum capitulariter ut supra congregatorum prestare assensum luxia Voluntatem dicti domini nostri pape. Qua supplicacione facta per lpsum Johannem eidem capitulo sine dictis caponicis capitulariter congregatis prefatum capitulum sine dicti canonici capitulariler congregati ut supra - ipsius Johannis supplicacioni et peticioni adquentes - ipsasque supplicacionem et pelicionem ut dixerunt instas repulantes ac acceptantes omnia et singula contenia in dictis apostolicis litteris per ipsum Johannem expressa fuisse et esse uera concessioni ipsius terre fleude ut supra per losum dominum Abbatem eidem Johanni et suis beredibns Vigore dictarum apostolicarum litterarum pro dictis Vigintinonem Annis in emphiteosim pro dictis tarenis Vinginii soinendis domino Archiepiscopo salernitano pro tempore existenti Annis Singulis eorum prestiterunt assensum in mei Nolari pupiici Infrascripti et testium subscriptorum presencia Quibus pactis iliico Accersitis me Notario puplico Infrascripto et testibus subscriptis ad peticionis Instanciam dicti Johannis ad presenciam Reuerentissimi in xoisto Patris et domini domini Nicolai permissione dluina Archiepiscopi salernitanj in sua camera existentis sita in Archiepiscopaij paiacio saiernitano insi domino Archi piscopo ipse Johannes humiliter similiter supplicauit lectis prius dictis apostolicis litteris quatenus concessioni ipsins terre flende per dictum dominum Abbatem Vigore dictarum apostolicarum litterarum eidem Johanni et suis heredibus modo quo supra cum concessio losa la euidentem Vtilitatem mense Insins domini Archiepiscopi cedat et Redundet si et prout in ipsis-Apostolicis litteris continetar suum benignum prestaret assensum juxta Vojuntatem dicti domini nostri pape. Qua suppiicacione facia dicio domino Archiepiscopo per Ipsum Johannem dictus dominus Archiepiscopus Ipsius Johannis supplicacionibus Annuens Ipsasque supplicaciones iustas reputatas ut

dixit Ac acceptans omnia et siuguia contenta iu dictis apostolicis litteris per ipsum Johannem exposita cum sibl ut dixit ad pienum constiterit de predictis et presertim quod concessio ipsa cedit et redundat in Vtilitatem enidentem ipsius mense Idcirco concessioni flende per Ipsum dominum Abbatem Vigore dictarum apostoilcarum litterarum eidem Johanni et suis heredibus ut supra de dicta terfa pro dictis Vigintinouem Annis in emphiteosim pro dictis tarents Viginti soluendis Annis singulis Archiepiscopo salernitano pro tempore existenti eius prestitit assensum prefato fratre Paschale Abbate dicti Monasterii de Vetere exécutore prefatarum iltterarum apostolicarum ad predicta presente et ea omnla audiente-Quibus factis dictus Johannes me Notarium pupilcum Infrascriptum et testes subscriptos cum lustancia requisiuit et deprecatus extitit ut de predicti assensus prestacione prestita tam per dictum capitulum quam per ipsum dominum Archiepiscopum ad suj cauteiam et heredum eius et ad futuram rei memoriam Testimoniaie faceremus puplicum Instrumentum. De quibus omnibus et rerum singuils ad requisicionem et rogatum ipsius Johannis factum est, presens puplicum Instrumentum testimoniale per manus mej Notarij puplici Infrascripti - Actum salerni ut supra presentibus dicto domino Abbate de Vetero presbitero Petruccello faruello de Salerno - clericis bectore de Ambrosio de Sajerno - Mathiucio montelles de Salerno clerico Sandaro de fontana de Salerno hiscoule et ailis testibus ad premissa Vocatis specialiter et rogatis.

El ego Nicolaus breacula presibler Salernitanus pupificus apostofica autoriate Notarius premisse cetule presentacion el leccioni predictarum litterarum apostolicarum presentacion el tectioni pedictioni facte per Ipsum Johannem ism dieto capitulo quam prefato domino Nicolao Archiepistopo salernitano prefati assessus prestacioni prestiti tam per capitulum memoratum quam per dominum Archiepistopom superius nominatum concessionis flende de dieta terra per Ipsum dominum Abbatem Executorem dictarum apostolicarum licterarum Ac

omnibus alijs et singulis supradictis dum premisso modo agorentur et flerent presens Interfal Jesaque omnia et orum singula scripsi et puplicanj et in hanc puplicam scriptaram et forman cededgi presensaque last amomentum puplicum exidos ecripsi ipsumque signo et subscripcione ac nomine meis solitis Van cum appensione sigilitorum dicit dominj Archipelscopi et capitulj et subscripcionibus manuum propriarum subscriptorum auctoritate apostolica supradicta regulus et requisitus ut supra in premissorum iestimonium comsignati. Jondo autem super primum airgulum scriptum est ubi legitur salernj-et inter uirgulos scriptum est in uno loco ubi legitur subspecta et aliqualiter abrasum et. . . datum est in uno loco ubi legitur coleilam aitib certam Noticiam on habentes- alibi proprio alibi Marie - alibit mense et alibit prestiti legatur non Vicio sed oblinione scrittentii.

Nos N. archiepiscopus predicta fatemur et nos subscripsimus Ego predictus Abbas franciscus coppula de salerno Archidiaconus salernitanus predicta fateor et meum assensum prestiti et ad majorem cautelam me subscripsi

Ego abbas Jacobus cauaselice de salerno Cantor salernilanus predictus predicta fateor et meum assensum prestiti et ad maiorem cautelam me subscripsj

Et ego predictus abbas guillelmus pappacarbonus de salerno primicerius salernitanus predicta fateor et meum assensum prestili et ad maiorem cautelam me subscripsi etc. (a).

EREZIONE DELL'ORATORIO DEL SS.º SALVATORE DI SALERNO.

XCII. L'anno 1423 si fu par quello dell'erezione dell'insigne oratorio del s.s.º Salvatore nella strada de sartori di questa città. Il fondatore ne fu Pacilio Turdo di famiglia originaria di Pistola ed aggregata tra quelle di Salerno per opera

<sup>(</sup>a) Arc. IV, num. 254.

di Lapo Tardo che solto il regno di Carlo I.º copri la dignità di ginstitiere del Principalo. Impiegò egli quasi tutt'i ssoi beni per la contrazione e dotazione di delio pio inogo ed in esso volle che ripossascro le sus freddi ceneri, dove attresi fra a perpelua memoria de posieri incisa in una tavoia di marmo, che vedesi tultora cretta nell'ingresso della sagrestia, ia iscrizione seguente: —

ANNO DOM. MCCCCXXIII. DE MENSE MAII DIE XXIV PACILIUS TURDUS DE SALERNO AEDIFI-CARI FECIT SUIS SUMPTIBUS ISTUD ORATORIUM SUB VOCABULO DOM. SALVATORIS PRO SUI ANIMA ET SHORUM (a).

(a) L'archivlo di detta chiesa contlene parecchle pergamene rela\_ tive al titoli del beui che le appartengono ed ai privilegi onde è decorata. Non ho creduto opportuno di trascriverne che una sola: la quale consiste in una bolla di Urbano VIII diretta al vicarlo generale di questa diocesì, onde gli concede facoltà di dar esecuzione ad un contratto di permuta di una bottega di essa chiesa con un altro stablle di proprietà di un tal Vincenzo Pisani, dopo però di averlo conoscluto proficuo e vantaggioso per esso pio luogo, conformemente a quanto era stato al papa medesimo dichiarato ed esposto. Senza altro preambolo ml fo tosto a far conoscere i termini dell'accennata disposizione pontificia, che furono i segnenti - « Vrbanus episcopus serun. seruorum dei - Dilectis filils - Decano ecclesie Salerultane Vicario Venerabilis fratris nostri Archiepiscopi salerultani in spiritualibus generall Salutem et apostolicam benedictionem. Ex Inluncto Nobis desuper apostolice secultutis officio his que pro ecclesiarum quarumlibet Vtilitate et commodo provide facta fuisse dicuntur et perpetue firma et iilibata persistant cum a Nobis petitur apostolici mandamus adijci muniminis firmitatem dudum siguidem a felicis recordacionis Paulo papa II predecessore nostro emanarunt littere tenoris subsequentis - Paulus epi\_ scopus seruns seruorum dei ad perpetuam rel memorlam Cum lu cluilibus iudiciis sit rectitudo lustitie et consciencie puritas observanda id multo magis lu concessionibus alienacionum rerum ecclesiarum conneult observari in quibus dei xeistl patrimonio et dispensacione pauperum non de proprio cuiusque peculio agitur vel tractatur Qua propter oportet ut in examinandia huiusmodi allenationum causis que a PUBBLICA E SOLENNE DETERMINAZIONE DELL'UNIVERSITA' DI MON-TECORVINO, FATTA CULL'ASSENSO ED ORDINE DEL VICATIO DEL PREDETTO ARCIVESCOVO, IVI RESIDENTE.

XCIII. Continuava inianto Niccolò Piscicello a sostenere il regime di questa Chiesa Salernitana, non trascorando Pesercizio di que' dritti che a lui competevano nella qualità di signore feudatario dello stato di Montecorvino, ove nel 1424

sede apostolica in forma SI in euidentem Utilitatem cedant operatis ecclesiasticorum Judicum conscieucijs delegantur nihil fanor usurpet nihil timor extorqueat, nulla expectatio premij lustitiam conscienciamque subuertat Monemus Igitar sub interminacione divini iudicii ciallibus Comissarijs et delegatis hulusmodi districte precipimus Ut caute et diligenter attendant causas ex litteris apostolicis per Supplicantes expressas illasque sollicite examinent atque discutiant testes et probaolones super parratorum Veritate recipiant et solum Deum pre oculis habentes omni timore ant fauore deposito ecclesiarum indemnitatibus consulant nec in lesionem aut detrimentum earum decretum anomodolibet interponant - Si quis antem Comissarius aut delegatus consciencie sne prodigus in gravamen ant detrimentum ecclesie per gratiam aut timorem vel sordes alienacioni consenserit ant decretum vel anctoritatem snam posuerit Inferior quidem Episcopo sententiam excomunicacionis incurrat Episcopus vero ant superior ab execucione officii per annum nouerit se suspensum ad estimacionem detrimenti eqclesie iliati nihilominus condempandus - sciturus quod si suspensione durante damnabiliter Ingesserit se in diuinis irregularitatis launeo se innoluet a quo nonnisi per Summum Pontificem poterit liberari se Vero uni dolo Vel frande aut scienter in detrimentum ecclesiarum alienacionem fieri procurauerit ant per sordes Vel impressionem alienacionis decretum extorserit similem sententiam excomunicacionis incurret a qua nonnisi per Romanum Pontificem poterit absolvi ad restitutionem nihilominus rerum alienatarum cnm fructibus quaudocumque de premissis constiterit condemnados Volumus autem quod delegati et Comissarij predicti de peuis constitutionis nostre specifice moneantur et in quibuscumque litteris et commissionibus huiusmodi hoc statutum nostrum inscraint. Nulli ergo eine hominum liceat hanc paginam nostre municionis precepti et Voluntatis Infringere Vel ei ausu temerario contraire Si quis autem hoc attemptare presumserit indignacionem teneva per suo vicario e rappresentante si per gli affari spirituali che pe' temporali un tal Cristofaro Vindazio napoletano di origine. Coll'ordine e beneplacito di costal, come pure di

Omnipotentis Del ac beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius se nonerit incursurum. Datum Rome apud Sanctum Petrum Anno jucarnacionis dominice Millesimo quadringentesimo sexagesimo quinto Idibna Maij Pontificatus nostri Anno Primo Et deiude exhibita Nobis unper pro parte dilectorum filiorum Magistrorum et Capserij ecclesie sautissimi Saluatoris de Drapperia nuncupati Salernitani ac Vincentii Pisani laici et incole Cinitatis Salernitaue petitio continebat Quod alias dicti Magistri et Capserius Ut dicte ecclesie conditionem meliorem efficerent quandam Apothecam cum retrecto et alijs pertiuentiis suis in dicta Civitate et in loco Ubi dicitor la Strada del Salvatore luxta spos notissimos fines sitam et ad dictam ecclesiam juter cetera losius bona legitime spectautem ab ipsa tamen ecclesia disinuctam et incommodam Valoris iusimul in proprietate ducentorum Quadraginta nouem ducatorum monete Regni Neapolitani gui Centum et Quadraginta ducatos anri de camera redditus Vero aunni Octodecim ducatorum mouete presate qui decem ducatus auri pares voi circitor constituunt cum dicto Viucentio pro aliis domibus in pluribus et diucrsis membris consistentibus intus candem Civitatem ac dicte Ecclesie contiguis et commodioribus et luxta suos notissimos fines sitis et ad dictum Vincentium etiam legitime spectantibus Valoris et iusimul fu proprietate Quadringentorum et octo ducatorum dicte moncte et Tarenorum Quatuor qui ducentos et Vigintinonem ducatos auri similes redditus Vero annui Vigintiseptem ducatorum monete prefate qui Quiudccim ducatos auri pares constituent sub nostro et sedis apostolice beueplacito permutarunt prout in publico desuper consueto instrumento plenius dicitur contincri possessione minime tradita Onare pro parte Magistrorum et Capserij ac Viucentij prefatorum assercatium permutationem hulusmodi in euldentem dicte ecclesie cessisse et cedere Vtilitatem Nobis fuit humiliter supplicatum quatenus permutationem huiusmodi confirmare et approbare aliasque ju premissis opportune prouidère de benignitate apostolica dignaremur Nos igitur certam de premissis notitiam uon habeutes ipsosque Magistros et Capserlum ac Viucentium necuou eorum singulos a quibusuis excomunicationis suspensionis et interdicti allisque ecclesiasticis senteutijs censuris et penis a Jure ucl ab homine quants occasione vel causa latis si quibus quomodolibet innodati exsistunt ad affectum presentem dumtaxat consequendum harum serie

Giovanni de Barrachiis capitano nello stesso Moniccorvino da parte del novelo principe di Salemo, si radanarono gli ablanti di quello sialo nel giorno 35 di leglio del suaccennato anno, a fine di appore un rimedio alle molte gravezze de oppressioni da cui si vederano molestati el affiliti per le tante nasse, imposizioni e tributi a favore di melli baroni e signori particolari e capitalisti: a vendo avutto ademplimento questi admanza in un tuogo appartenenie allo stato medesimo, delto della a. Croce. A quali espedienti poi abbiano esti posto manoa a far divonire meno gravosa in loro condizione si apprenderà dal documento che nottopongo agli occhi del lettore, e chè appunto concepito ne' termini seguenii - « In nomine dominj del Elernj et siaustories mostri Jeshu spiril Anno a Natistitato cissi Milissimo quatricentestimo Vicesimo quatro Regnante Incitta e serenissimo domina notra domina Johanna secuella.

absoluentes et absolutos ceasentes nec non terrarum Apothecarum domorum positiones confines vocabula et deno.....pro expressis habentes bulusmodi supplicationibus inclinati discretioni vestre per apostolica scripta mandamus quatenus si et postunam vocatis ad id qui fuerint euocandi ac sernata forma preinsertarum litterarum necnon dictis Apothece et domibus earumque circumstantijs coram Vobis specificatis de permutatione buiusmodi quodque ilia la enidentem dicte ecclesie cesserit atque cedat vilitatem Vobis confunctim procedentibus legitime constiterit permutationem eaudem dummodo dicte domns contigue et commodiores ac ab omni et quocumque onere censu cauone fideicommissis denolutione caducitate et hipotheca prorsus libere existant approbare et confirmare apctoritate gostra curetis Non obstantibus prefata alijsque Constitutionibus et Ordinationibus apostolicia ceterisque contrarijs quibuscumque Volumus autem quod in eueutum enictionis dictarum domorum dicte ecclesie detur regressus ad Apothecam aliasque eius pertinentias supradictas Datum Rome apud Sanctum Petrum Augo incarnationis dominice Millesimo sexcentesimo trigesimououo Meuse Januarij Pautificatus nostri Anno Decimoseptimo s (1).

<sup>(</sup>i) Havri il suggello di piombo che da una parte presenta l'effigie di s. Pietro e s. Puolo con una croce in mezzo, e doll'altra queste parole: Vebanus Papa VIII.

dei gracia hungarin Jerusalem et Sicilie necnon dalmacio Croacia Ramo seruie Galleie lodomarie Comanie bulgarieque gloriosissima Regina provincio et forcalquerii ac pedimontis Inlustrissima Comitissa Regnorum Vero eius Anno decimo feliciter Amen die Vicesimo quinto Mensis Julii secunde Indicionis: spud dosum sante Crucis pertinentiarum terre montiscorbini nos nicolaus de laudislo de montecorbino per totum principatum Citra serras menterij Reginali autoritate ad contracius Judex Baidectus Judicis Mathei de montecorbino pupliens per proninciam principatus Citra Vitraque sorras montorii Reginali autoritate notarius, Et subscripti testes ad hoc Vousti specialiter et Rogati: presenti scripto puplico notumfacimus et testambr atque fatemur-quod-codem die in nostri presencia congregata in Vaum-Vaiuersitas hominum teure montiscorbini et homines Vuinecsitatis ipsius in dicto loco sante Crucis Vbi congregari actenus consucuerunt de mandato et beneplacito Egregiorum Virorum Xpistofanj. Vindatij: de: neapolji pro parlo Reuerendissimj in spisto patris et dominj Saleunitani Archiepiscopi in dicta terra montiscorbini in temporalibus et spiritualibus Vicarli generalis Et Johannis de Barrachijs de neapolj pro parte Iniustris principis salernilani in dicta terra montiscorbini Capitaney ad Infrascripta assernegual pariter Coram nobis ipsa Vuluersitas, et homines dicta terre mentiscorbioj fore oppressi, et grauati multis oppressionibus materiebus et causis a multis dominis baronis Erariis et alijs dominis et specialiter a domino Antonio de fusco et eins familia pro Jure Collectarum seu tassarum et aliorum Jurium confisi igitur ut dixit ipsa Vuluersitas et homines Vniuersttatis predicte de fiducia sufficiencia et legalitate prouidorum et discretorum Virorum Ambrosij de ligorio fredelli costancii. Johannis de Angerio et Ricardi de georgie de montecorbino omnium presencium et huiusmodi sindicatum lu se sponte sussipiencium fecerunt constituernat et legitime ordinancrunt eorum sindicos procuratores actores factores defensores negociorum gestores et nuncios speciales seu alio nomine quo mellus et efficacias de Jure Conser i possint elidebenhe et anemilbet inforum in stildum committe del separatim Haque Vous ipsorum inceperit alter corum prosequi Valent incedere perfecre et fluire Vous ipsorum presencia uni absenciar non obstante et quod don sit mellor condicio occupantis ad obligandum tosi 'sindicl' dietam' Viduersilatem i pro stata parifico insias Viduersitatis ac comparendi si necese fuerit Coram Reginatj seu Regalj Majestate seu Coram daiBusennque dominis Magnetis Evaris baronis be eis Respondent et petendi sindicarlo namino quo supra per statu pridicto ac Cosam domino mostro demino Archiepiscopo Sidernilano et genevaliter Coram 'qui buscumque 'personis' per 'totufir prittellium secunde 'Indicionis' et 'Vaque' per forum 'Annum' firture tercie Indicionis proxime future et mon 'Vheirius. Et quot' porestatem habeant diet j sindiej et quifillet Ppsoram in solidum Recolligendj procavandj habendj pecuniam Trumbitum bideum et alia legumina ablihominibus indutris seu forasteri is lam Ecclesiasticis quam secularibus tam pro Intercilicitarum ne lassarum impositaram in dieta terra montiscorbini diberidarum: per res el Vaumquemque ipsorum tam pro presenti umo scounde Indicionis quem pro Armo fatavo tercie indicionis quantum-suffecerit solutionj-dietatwo vollectarum-et tassarum impositarum et imposendarum per amos predictos ad obligandum dielam Vniuersitatem un'dletum est et omnia affai u promissis et quolibet premissoram dependent/bus et Emergentibus ex elsdem faciend) obligantique quomodolibel affi Veri el legitimi sindici et nuncij-speciales facere possent et debeant et que ipsa met Voincraitas et homines Vnincrattatis ipsius facere possent et debeant si in hijs omnibus et corum singulls personaliter interessent dantes et conscientes stridicis et noucijs specialibus plenam tiberam generalem et specialem potestatem et omnimodam licencium autoritatem et speciale mandatum prodicta omnia et singula ut supra dictum est facieridi obligandj Respondendj petendj nel dandj tam pro pace et trenga facere si necesse fuerit ac justum contra omnes personas seu.

gentes Volentes offendere contra Vuinersitatem predictam et homines Vniuersitatis ipsius ac eciam potestatem habeant eum Voluntate et beneplacito supradicti domini Archiepiscopi et eius officialium tam presencium quam eciam futurorum ac eciam de Voluntate et beneplacito hominum Valuersitatis terre predicte gerendi et omnia et singula ut dictum est faciendi pro statu predicto pacifico et consernacione omnium Rerum ipsarum quam pecunie et frumenti et ordey quantitatem Vendendi et soluendi pro Juribus et causis predictis promicientes fideinbentes et obligantes se dicta Vninersitas et homines Vniuersitatis ipsius seu melior et sanior pars hominum einsdem Vniuersitatis pro predictis eorum sindicis sub ypotega et obligacione bonorum corum omnium mobilium et stabilium ad penam Vaciarum Aurj quinquaginta Recolligendas Inter homines Vniuersitatis ipsius pro medietate ipsius pene Reginali Carie uci aiteri Curie ubi facta fuerit quedola si se meijus fleret applicanda Et reliqua medietas dicte pene eisdem sindicis persoluenda Me predicto notario tamquam persona puplica pro parte dictarum Curie et dictis sindicis pro eis apud predictum Judicem et predictos testes penam ipsam solemniter et legitime stippiante Et se Ratum gestum acceptum et firmum habere et tenere totum et . . . quod in premissis et quolibet premissorum per eosdem corum sindicos et nuncios speciales dictum factum gestum et... um fuerit et quolibet ipsorum in solidum cum... ciausulis Juris et facti necessarijs et eciam oportunis et quibusiibet... necessariis seu ex Rito 8. deiussionis et promissionis Eadem die Coram nobis dictis Judice notario et subscriptis testibus in dicto loco ul supra dicta Vnipersitas et homines Vnipersitatis ipsius ad dietam penam superius nominatam Indepuem exstrahaberi (sic?) supra dictos sindicos ac Reservare eis omne daponn eis incumbentibus cum sacramento dictorum sindicorum tum nulta alia probacione propterea Requirenda et quod corum simplex Verbum non reducatur nec Reduci possit non ad debitum bonj Viri dictum in penam superius declaratam Vade ad Juturam Rev memoriam et iam diete Vniueraltatis quam dictorum siadicorum testimonium et Cautelam factum est exisde presens sindicatorium pupilieum Instrumentum per manus mey predicti notarij signo meo signalam subscripcione mey qui supra Indicio et subscriptorum testimo subscripcionium Bohoratum Quod scripsi Ego predictus Baidectus Judicis Mathai pupilicus ut supra notarius qui premissis omnibus et singulis Vocatus alque Rogatus Interfuj et moo signo signauj».

- K Ego qui supra nicolaus de laudisio ad contractus judex
- 🏃 Ego Magister petrus de laudisto phisicus testis sum
- Je Ego Nicolaus de tyrs testis sum
- K Ego Judex Guillelmus de turia testis sum
- ) Byo notarius nicolaus de Johannino testis sum ) Byo loysius antonius testis sum
- ) | Ego dompnus Nicelaus magistri diorecij (sic?) testis sum
- K Ego sanzonectus de ligorio testis sum
  - ¥ Ego Johannes de ligorio testis sum ¥ Ego lazarius de sancisio testis sum
  - He Ego leonardus maiorinus testis sum
- 1 Ego dompnus Joannicius de Auria testis sum (a).

(a) Arc. IV, num. 293 — Ed ecco un altro documento confermativo della retaltà de diritti ficaltà di questa mena arcivacorile strile la stato di Montecorrino. E basta rivolgere un memplice aguardo su di esco per conocere qual potere ella esercitane nello atsto modelmo all'epoca di cui si trata, mentre per radianari affia si stabilire i mesi i oude suppire alte tante gravezzo da cui erazo oppresal, elbero bisogo quegli abitutal dell'asenso o beneplacito del rivacipo dall'activaccoro, non namenado di caratterissare quest'utilmo col titolo di loro signore.

SENTENZA DEL CONTE GIORGÍO DI ALAMANIA CONTRO GIOVANNEL-LO COPPOLA E RUGGIERO GAIANO, ILLEGITYMI OCCUPATORI DEL CASALE DI SARAGNANO.

XXIV. Qui è necessario ricondurre il discorso sutta-donacione del casale di Saragono, fatta alla cappela di is. Gio: Battista di questa cattodrale di Salerso (a), devendosì aggiaguere, che, dopo di arerne ella obtenuto il possesso, see fu violentemente spogliata da Tommaso conte di Sanseverino e di Marsico (b), 'dalle mani-dei-qualo-passo to queste di Gio-

(a) V. sopr. pag. 328 e seg.

(b) Vari furono gl'individui della casa Sanseverino ch'ebbero il nome di Tommaso. Il primo fu figlio di Ruggiero è Teodora d' Aquino, che dopo la morte del padre addivenne secondo conte di Marsico. Questi da Isualda di Agaldo, conglunta in parentela col re Carlo II di Angiò, prooreò Errigo grao contestabile del regno, che , impalmatosi con Maria dell'Oria figliuola di Ruggiero grande ammiraglio, generò un altro Tommaso che a simiglianza del padre salì anch'egli ai grado di gran contestabile e fu il III conte di Marsico, e da cui derivarono successivamente per retta linea i principi di Salerno, Dallo stesso e da Margherita Clignetti signora di Calazzo e sua moglie naoque Antonio, IV conte di Marsico, ed al pari de suoi padre ed avo gran contestabile. Questi poi da Isabella sorella di Francesco del Baizo duca di Andria obbe un figlio ed erede, che fu ii III Tommaso e V conte di Marsico. Da questo Tommaso unito in matrimonio con Francesca Orsini nacque Luigi, VI conte di Marsico. e da costul un aitro Tommaso che fu l'ottavo conte di Marsico, essendo succeduto al fratejio Giovanni morto senza figli. Il detto Tommaso visse a' templ di Giovanna II-4, e le fu affezionato talmente chenelle vertence tea lei ed Alfonso I.º d'Aragona seguità sempre il partito di essa, tino a bhe la sorte non si piegò interamente a facore di Alfonso, Or quale di questi Tommasi full'usorpatore del feudo di Saragnano in danno della cappella di s. Gio: Battista? Dian sembra che sia stato l'eltimo, che aderente ed casequioso alla persona della regina non dà motivo a credere che le abbia voluto porgere occasione di offesa e disgusto, violando s) andacemente una pia disposizione della di lei-madre: il sospetto aduague cade piuttosto sulla persona del penultimo che, rimasto privo del suo genitore Antonio nel 1384, petè

vannello Coppola di questa città e di Francesco Gaiane di Sanseverino, che cessato di vivere trasferi il da lui usurpa+ to diritto al suo figlio Ruggiero di tal che nel 1426 trovavasi il ttetto casale sotto il dominio e del sunuominato Giovannello e di questo Ruggiero Masgià ecco manifestata la enormità ed inglustirla di tale occupazione alla regina Giovanna, che riguardandola dall' un de' lati come pregiudiziovole al rispetto devuto alla Religione ed alla Chiesa e dale l'altra banda come oltraggiosa alla memoria della defunta Mangherita sua madre, con di lei ordine spedito da Aversa e contrassegnato colla data del di ultimo del Juglio dell'anno predetto, commise al cente Giorgio di Alamania suo consigliere e milite, che independentemente da qualunque forma e strepito giudiziario procedesse senza alcuna dilazione all'esame de' fattle asseritieda' reclamanti , ed appena chiarito, e convinto che fosse della verità degli stessi, obbligasso e costringesse gli attuali occupatori del feudo alla di lui restituzione pronta e sollecita a vantaggio del pio luogo cui era stato donato. L'ordine della regina fu dal conte tantosto eseguito: il torto di coloro contro i quali si era mosso il ricorso venne da lui ben ravvisato e compreso; e la sua sentenza onde li condannava al rilascio dell'Indebito acquisto si vide uscir fuori nel gierno 25 di ottobre dell'anno medesimo, contenendo i termini come qui appresso - « In nomine Domini dei Eterni et Saluatoris Nostri JHESU XEISTI Anno ab Incarnacione eius Miltesimo Quadrigentesimo Vicesimo sexto Regnante Serenissima Demina nestra Domina Johanna Secunda Dei Gracia hungarle Jerusalem et Sicilie nec non Dalmacie Croacie, Rame Sernie Galicie Lodomerie Comanie Bulgarieque gloriosissima Regina prouincie et forcalquerij Ac pedimontis Illustrissima

soppravivere alla regina Margherita e quindi commettere quel detitto contro la sua volontà — Non porrò poi termine a questa nota sent'aggiugnere, che le notate in essa contenute le ho attinte dalle Memorte ilpografico storiche della provincia della Juccania, di Custanine Gatta, stampate in Napoli nel 1732 0º torche, di-Gennaro Musio,

Comitissa Regnorum uero eius Anno Terciodecimo feliciter Amen. Die Vicesimo quinto mensis octonbris Quinte Indicionis In Regall Castro Auerse et proprie In Valio ipsius castri. Nos Georgius de Alamania Miles Comes pulcini set Ad Infrascripta per Sacram Reginalem Maiestatem Judex delegatus seu commissarius deputatus Presente scripto diffinitive sentencie declaramus quod olim die primo mensis Augusti quarte Indicionis Auerse directe et presentate fuerunt nobis Quedam reginales littere delegacionis nostre in carta de pargameno scripte et Eius magno pendenti sigillo sigillate comissionis nostre In causa predicta per notarium Nicolaum damianum de neapoli procuratorem fiscalem loslus reginalis malestatis et Eiusdem domine regine Tenoris et continencie subsequentis. Johanna secunda del gracia hungarie Jerusalem sicilie dalmacie Croacle Rame serule Galicie Iodomerie Comanie bulgarieque regina pronincie et forcalquerij Ac pedimontis Comitissa. Magnifico Viro Georgio de Alamania Comiti pulcinj officialj terre sancti senerini etc. Consiliario et fideli nostre dilecto graciam et bonam Voluntatem. Que nostris Interdum Inferri subiectis Injuriosa contingit molestia suscipimus - set Ilia dupliciter non Immerito gerimus que sacris locis sub sola diuina nostraque Reginali protestione manentibus per quosuis Indebite irrogarj Sentimus. Sane noulter ex fide dignorum Veritica relacione et Informacione percepimus gaod olim Vir Magnificus Thomas de sancto seuerino marsici et sancti seuerini comes suis Juribus non contentus sed cupiens Ad aliena Illicite Extendere manus suas Regalem cappellam sancti Johannis baptiste constructam Intus maiorem Ecclesiam salernitanam per clare memorle dominam Reginam Margaritam renerendissimam genitricem nostram tenuta et possessionem fendi Serignani siti in pertinenti is dicte terre sancti seuerini olim dicle cappelle concessit per quondam dominam Regiuam predictam In Cuius quidem feudi possessione prefata reginalis cappella per certi temperis spacium extitit Auctoritate propria Ac Violenter et de facto dei honore et reuerencia non Actenptis

destituit et Indebite expoliauit. Quod quidem feudum sic Vicio Expoliacionis Affectum ipso Vicio non purgato post modum certo modo perueuit Ad manus Virorum nobilium Johannelli coppule de salerno et quondam francisci de gayano de sancto seuerino militis et post Eiusdem francisci mortem Ad manus Rogerij filij francisci predicti ipsumque feudum prefati Johannellus et rogerius tenent et possident de presenti percipiendo et Exinde percipi faciendo Jura fructus redditus et proneutus Iilius in Einsdem reginalis cappelle manifestum preindicium Atque dapnum Qua propter quia ad nos special Ecciesias et presertim dictam Reginalem maternam cappellam In suis Juribus et A cuntis Indebite Violencijs et oppressionibus reieuare Actendentes que propterea quod spoliatis Injuste est ceieris restitucionis beneficio succurrendum. Volumus et tibi tenore presencium de certa nostra sciencia commictimus Atque Expresse precipimus et mandamus quatenus statim Visis presentibus Vocatis qui fuerint Enocandi et constito tibi de Expoliacione predicta summarie quidem simpliciter et de plano sine strepitu forma et figura Judicii oblacione libeili et contestacione litis soinm substancia videlicet Inspecta omni lenato Velo ac extra Judicialiter cogniturus et processurus so-· lum modo super mero possessorio prefatam cappeliam sancti Johannis baptiste aut Alias eius nomine in corporalem possessionem dicti feudjeiusque Jurium pertinenciarum Auctoritate presencium reponas et Inducas seu reponj et induci maudes et facies realiter et cum effectu Amoto Ab inde dicto Johanneilo et rogerio et Aiijs dicti feudi detemptoribus quibuscumque executurus realiter et cum effectu Antequam scilicet quam recedas Ab bac cigitate nostra Auerse In qua presencialiter moram trahis omni excepcione et excusacione Amfractu et cauiliacione remotis conseruatorijs uostris litteris prefatis delemptoribus per In Aduerteuciam coucessis cum nostre Intencionis tunc minime fuerit uec ad presens existat per predictas litteras dicte reginali cappelle preludicium Aliquod generari proximis diebus concessis nullateaus obstituris Si uero prefatus comes 53

Aut predicti Johannellus et rogerius Aut quicumque Alli Jus Aliquod super dicto feudo et suls Juribus habere se credunt Illud si voluerint post restitucionem eamdem coram competenti Judice Via ordinaria prosequantur Ipsa que prefati feudi restitucione secuta predictam reginalem cappellam Aut alios elus nomine super elusdem feudi possessione Jamdicta quamdin domini scilicet litius Juxta causa durauerit Justi fauoris presidio manuteneas protegas et conseruas non permissurus dictam cappellam aut predictos Alios eius nomine tenentes et possidentes super possessione Jamdicia per dictum comitem seu per dictos Johannellum et rogerium Aut quosuis Alios turbatores Illicitos molestarj Impeti aut quoquomodo Vexarj auderent et audentes per penarum Imposiciones et exaciones earum si in Illas Inciderint Aliane Jura opportuna remedia que Ad id melius viderls expedire Vigore presencium fauorabiliter cohibendo pecuniam uero totam quam ex dictarum commissione penarum forsitan exigere continget Ad nostram cammeram destinare procures significaturus nobis totum processum quem habendum duxeris in premissis presentes Autem litteras magno pendenti nostro sigillo munitas tibj propterea dirigendas guas post debitam execucionem earum per cautelam restitui Volumus presentanti. Datum Auerse in Absencia locothete et protonotarij regni nostri sicilie per Vlrum nobilem Johannem de forma de pedimonte comitem nostre summarie rationalem locumtenentem dicti locothete et protonotarij consiliarium et fidelem nostrum dilectum Anno domini Millesimo quadrigentesimo Vicesimo sexto die Vitimo mensis Julij quarte Indicionis regnorum nostrorum Anno duodecimo Johanna regina de mandato reginali cum deliberacione consilii. Post quarum reginalium litterarum commissionis nostre presentacionem Volentes reginalibus losis hobedire mandatis pro ut lu hijsdem luiungitur et mandatur statim Absumpsimus Ad scribendum in actorum notarium omnia Acta Actitata et Actitanda in causa predicta et notarium bartholomeum de canpania de pulcino regia Auctoritate pro totum regnum sicilie puplicum notarium

ydoneum sufficientem et fidelem ac legalem preseniem et Voleutem et de inde de mandato nostro Vigore dictarum reginalium litterarum citari fecimus predictum Johannelium coppulam de salerno el rogerium de gayano de sancto segerino. cum Inserta forma dicte reginalis commissionis Ad Instanciam eiusdem procuratoris fiscalis et dicte domine regine ut In certo termino coram nobis comparere debuissent In civitate Averse Ante Ecclesiam sancti lovsij einsdem cinilalis loco vlique per nos electo a jure reddenda super causa predicta dicto procuratori dicte reginalis curle seu fissi de Jure respondere super predictls Juxta predictarum licterarum dicte nostre commissionis continenciam et tenorem Ono lermino veniente comparuit Rogerius de gayano tam suo proprio nomine quam procuratorio nomine et pro parte Johannelli coppule de qua procuracione nobis enidenter obstendidit presentauit et plenariam fidem feelt et nobis constitit euldenter per quoddam publicum Instrumentum procuracionis exinde factum et quamdam peticionem coram nobis olim die quarto decimo mensis Augusti dicti anni quarle indicionis proxime preferite obtulit et presentauit tenoris subdicte. Coram vobis magnifico domino Georgio de Alamania comite pulcini sancti Scuerinj officiali ac asserio ad imfrascripta reginali commissario exponit rogerius de gavano de sancto Seuerino tam suo proprio nomine quam procuratorlo nomine et pro parte Johannelli coppule de Salerno dicens quod pridle dominacione emananit citacionis edicium sub serie subsequenti Nos georgius de Alamania etc... Verum quia Aute tempus et tempore dicte emanacionis citacionis et vaque nunc et nunc similiter dicta pars feudi quam asseritur seu ascribitur tenere el possidere dictum rogerium Verltate tenere et possidere per franciscum de gayano Infantuli etate sistentem fillum legitimum et naturalem Ac heredem et successorem quondam roberli de gavano filii primogeniti quondam domini francisci qui racione prime geniture in dicta medietate feudi Inlegraliler successit et a morte ipsins domini francisci quondam robbertus ipse tenuit et possettit dictam medietatem dicti feudi usque ad tempus et tempore mortis sue et post ipsius mortem eamdem partem dicti feudi tenuit et possedit domina liscia de sancto barbaro relicia quondam dicti domini francisci ac tutrice et auia dicti francischelli nomine et pro parte eiusdem nepotis sui vna com allis contutoribus eiusdem infantis - Cuius rei causa prefatum rescriptum dignoscitur Impetratum (acite veritatis quoniam in codem nulla fuit facta mencio de dicto Infante cuius causa de Jure delegari non potest cognoscenda extra terram seu proginciam insins Infantis pupillarj priullegio obstante et sic presumendum est quod si dicta domina regina noticiam habuisset de predictis dictam causam non commississet cognoscendam hic Agerse set in dicta terra sancti seperini quoniam satis esset laboriosum et dampnosum eidem Infantt si dicta causa sic cognosceretur Insuper eciam prefatus exponens opponit contra dictam citacionem qualiter prefatus notarius Nicolaus assertus procurator non est legitimus constitutus quoniam de Jure nullus potest constituere procuratorem nist sit dominus cause cuius causa de qua agimus dominus seu jus mittendi special et pertinel ad cappellanos dicte cappelle nec tosa domina Regina potest pro ipsa cappella agere quoniam ipsa super ipsa cappella prefata domina regina nullum ostendit jus patronatus set si quod habuit transtulit in illustrem principem salernitanum secundum quod magnifeste patet per ipsius maiestatis priuilegia et proplerea supplicatur pro parte ipsorum exponencium quatenus constito de predictis taliter quod sufficiat dignetur vestra dominacio declarare prefatum rescriptum emanatum fuisse tacita veracitate et dictam citacionem cosdem exponentes non artare ad respondendum prefato asserto procuratori yimino relassandos fore ab instantia dicte emanate citacionis Et hanc eorum peticionem etc. Et ad predicta petiuit etc. Qua quidem peticione oblata declaratum fuit per nos Judicem delegatum fore et esse procedendum ad anteriora in dicta causa principali non obstante peticione predicta el reservauit dicto rogerio pro se et quo supra nomine predicta ponendi excipien-

di et probaudi et discuciendi lu prosecucione cause predicte Et ipso eodem die Videlicet decimo quarto dicti mensis Augusti dicti Auni quarte Indicionis notarius nicolaus damianus procurator procuratorio nomine et pro parle fisci et dicte domine regine presens coram nobis apnd Acta dicte cause quemdam libellum produxit et presentauit et erat per omnia tenoris subdicti - Coram Vobis domino georgio de Alamania Comite puicinj officiali saucti seuerinj etc. Ad Imfrascripta per sacram reginalem malestatem Judice delegato et commissario deputato exponit notarius nicolaus damiano de neapoli procurator procuratorio nomine et pro parte Serenissime domine domine Johanne secundo dei gratia hungarie Jerusaiem et sicilie Regine etc. Cuius Interest per Imfrascripta causa discuciatur terminetur contra nobiles Viros Johannellum coppulam de saierno et Rogerium de gavano filium et heredem quondam domini francisci de gayano de sancto seuerino procuratorem procuratorio nomine et pro parte dicti Johanneiti ac tutorem tutorio nomine et pro parte francisci de gavano pupiili filij et heredis quondam roberti de gavano primogeniti quondam domini francisci de gavano nec non contra quamlibet aliam personam pretendentem babere Jus ad imfrascriptum causam et eorum procuratorem et quemiibet ipsorum dicens quod olim dam clare memorie Serenissima domina domina Regina margarita Reuerendissima mater ipsius domine Regine Johanne secunde in humanis ageret dedit et concessit Reginali cappelle sancti Johannis baptiste constructe Intra majorem Ecciesiam salernitanam feudum sirignanj situm in pertinentiis sancti seuerinj de prouincia principatus Vitra ad ipsam tunc spectans pro celebrandis missis et diuinis officijs in cappella prefata In remissionem peccatorum suorum et antecessorum et successornm eius prout în licteris ipsis domine regine margarite concessis dicte cappelle continetur quarum licterarum Vigore dicta cappella cepit et apprehendit corporatem possessionem feudj predicti Ipsumque feudum tenuit et possedit certi temporis spacio percipiendo el percipi faciendo Jura fructus -

redditus et prouentus ex eodem et dum ipsa cappella esset iu possessione feudi predicti cum Jure et pertinentiis suis magnificus Vir Thomas de sancto seuerino Marsici et saucti seuerini comes, suis Juribus non coutentus Cupiens ad aliena lilicite extendere manus suas dictam regiuaiem cappellam In cuius patronatus Jure dicta domina Regina Johanna secunda tamquam filia et heres dicte quondam domine regine margarite successit et succedere vuit et potest et cuius Interest possessionem dicti fendi ad dictam Ecclesiam adnocare tennta et possessionem feudi predicti Auctoritate propria ac violenter et de facto destituit et indebite spoliauit seu ammouit Quod quidem feudum sic Vicio spoliacionis affectum et ipso Vicio non purgato certo modo peruenit ad manus dictorum Johanneili et francisci filij quondam roberti primogeniti dicti quondam domini francisci de gayano Ipsumque feudum prefati Johannelius et franciscus et quilibet eorum tenuerunt et possiderunt ac tenent et possident percipiendo et percipi exinde faciendo Jura fructus redditus et prouentus ex eodem Indebite et Iniuste Iu eiusdem reginalis eappelle prejudicium atque dapnum spacio Annorum quinque nei circa Ascendentibus fractibus ipsius ad summam et Valorem Vuciarum Aurj viginti quinque per annum - Et quia spoliatus iniuste est celeris restitucionis beneficio succurrendus per predictum procuratorio quo supra nomine Instantem petit a Vobis ex dicta regiuali commissione quod summarie simpliciter et de piano ac extra Judicialiter constito Vobis de predictis taitler quod sufficiat pretermissa omni dilacione et cauillacione et excepcione Juxta tenorem Vestre commissionis prefatos Indebitos possessores et quemiibet ipsorum seu corum procuratores pro se sententialiter coudepnarj et condepnatos cogi et compeiii ad restituendam possessionem feudi predicti cum Jure et pertinencijs suis predictis et cum fructibus supradictis dicti Vaioris si extaut et si uon extant dictum eorum Vaiorem prefate cappelle seu dicto procuratori nomine ipsius cappeile pro celebrandis missis et of-Acije in cappella prefata et alias sibj ministrarj et Sarj la

predictis et circa predicta pleui roboris et expedite Justicia complementum solum substaucia veritatis inspecta prout Vobis mandatur In fauorem Ecclesiarum secundum Jura saluo Jure etc. Et hanc peticionem et ad predicta - et petit expensas eodem die eiusdem Ibidem similis Ilbellus oblatus fuit per dictum Judicem delegatum. . commissarium predicto rogerio tam suo proprio nomine quam per dictum rogerinm pro se nomine quo supra coram dicto Judice delegato presentes et Voluntarie dictum Jurameutum calupuie prestantes eodem die predicto Ibldem predictus Rogerius cum suo proprio nomine quam uomine quo supra presens In Judiclo coram dicto commissario et apud acia cause predicte et luterrogatus per eumdem commissarium sub religione presens per vim prestiti Juramenil litem contestando et aulmo contestandi litem super tenore dicte peticionis seu libelli respondidit Ignorauit posita iu dicto libello prout posita sunt saluis Juribus et defensionibus suis Et protestatus fuit de inectitudine dicti libelli eodem die eiusdem Ibidem datus fuit per dictam curiam terminus dictis procuratoribus ambarum parcium productarum ad ponendum et probandum nec non producendum testes Instrumenta et cautelas et alias siguas producere haberetur lu causa predicta perhemptorius coram dicto commissario Veniendo et procedendo In causa predicta quateuus de Jure fuerit dierum Viginti eodem die eiusdem Ibidem de voluntate dictorum procuratorum dictarum ambarum parcium commissa fuit per eunidem Judicem delegatum audiencia testlum Venerabilibus Viris fratri francisco del gratia Abbati monasterij saucie marie de Tebenna et nicolao de Aprano de neapoli produceudorum per partes easdem seu alteram ipsarum in causa eadem codem die einsdem Ibidem predictus rogerius presens coram dicto commissorio et apud acta dicte cause proprio uomine et tutorio nomine constituit et procuratorio nomine substituit procuratoreni suum in causa predicta et prosecucione Ipsius potarium Autonellum de lausano de Auersa Absentem tamquam presentem cum omni qua conuenit potestate et promisit de

ralo et rati habicione la forma debita et consueta Infra quem quidem jerminum ad ponendum et probandum ut predicitur datum predictus notarius Nicolaus quo supra nomine presens in Judicio et coram dicto commissario et apud aeta dicte cause quamdam peticionem produxit et presentanit Tenoris subscripti. Coram Vobis magnifico domino domino georgio de Alamania comite pulciuj etc. Ad imfrascripta per sacram reginalem maiestatem Judice delegaio et commissario deputato exposuit notarius Nicolaus damianus de neapoli procurator procuratorio nomine et pro parte serenissime domine domine Johanne secunde dei gracia hungarie Jerusalem et sicilie Regine etc. Cuius interest quod Imfrascripta causa discuciatur et terminetur - dicens quod dicta Sacra malestas commisit Vobis per suas patentes licteras tam motam per ipsam maiestatem cuius Interest seu eius procuratorem nomine et pro parte cappelle sancti Johannis baptiste constructe Intra maiorem Ecclesiam saiernitanam contra Johanneilum coppuiam de saierno et rogerium de gayano filium et heredem quoudam francisci de gavano de sancto seuerino et quemiibet ipsorum et corum procuratores pro eis de et super spoliacione feudj saragnyauj siti in pertinenciis saucti senerini olim concessi dicte cappelle per clare memorie quondam dominam reginam margaritam dicte domine regine Johanne secunde mairem pro celebrandis missis et dicendis dininis officijs pro animabus sua et antecessorum et successorum suorum quod feudum dicti conuenti tenent et possident Vicio expoliacionis affecto et ipso vicio non purgato Indebite et Injuste recipiendo Jura fructus redditus et prouentus ex eo super qua causa nouiter est data peticio Vobis contra prefatos Intebite possessores et debens procedere Juxta formam commissionis Vestre summarle etc. ac extra Judiciajiter et eleuajo veio solum substancia verijatis Inspecta -Verum quia dicius procurator quo supra nomine dubitat ne interim lite pendente fructus qui progenient ex feudo prefato percipiantur per prefatos Indebite possessores dicti feudi ef percepti distrahaniur et conseruentur lu dapnum dicte cannelle et preindiclum manifestum prout eclam sunt percepti et distracti alii fructus percepti per dictos Indebitos possessores pro temporibus preteritis propterea prefatus procurator quo supra nomine Voiens dicte parti sue precauere pro ut a Jure sibi permictltur petit a Vobis Vestrum super hoc officium Implorando quatenus fructus omnes ex dicto feudo prouenientes et progenturos ex uunc în autea annotetis et annotare mandetis et describere faciatis conseruandos per prefatos Indebitos possessores feudl prefati nec non ipsos prefatos indebitos possessores dicti feudi et quemiibet ipsorum prout Jura voiunt et mandant ex vestro officio cogatis et compeilatis ad vdonee cauendum per sufficientes fideiussores de conseruandis dictis fructibus et non distrahendis nec consumandis ac restituendis in casu quo succunberent in causa prefata procuratori predicto nomine et pro parte cappelle predicte et alias sibj iu premissis et circa premissa ministrari et fieri Justicle complementum et ad predicta petit se admict! dictus procurator quo supra nomine omni Via et Jure causa modo et forma quibus magis et meiius ad predicta admicti potest et debet et hanc suam peticionem petit Idem prout in actis vestris dicte cause poni reddigi et Inscribi ad suj cautelam. Eodem die dicta peticio admissa fuit per dictum Judicem delegatum si et in quantum de interim admicti potest et debet et deinde uero die quartodecimo mensis Augusti dicti anni quarte Indicionis dictus notarius nicoiaus quo supra nomine procurator coram dicto commissarlo et aput acta dicte cause obtulit et presentauit coram commissario predicto aput acta cause predicte quasdam reginales lictoras eius paruo sigillo sigiliatas tu serie subsequenti. Johanna secunda dei gracia hungarie Jerusalem et sicilie regina etc. Magnifico Viro Georgio de Alamanea comiti pulcinj officialj terre sancti Seuerinj etc. consillario et fideli nostro dilecto gratiam et bonam Voluntatem -Quia noulter tibi causam possessorii cuiusdam feudi sarignani siti in pertinentijs saucti seuerinj olim concessi et donati per quondam renerendissimam donnluam Margaritam nostram genitricem cappelle sanctis Johannis baptiste site Intra maiorem Ecclesiam salernitanam - Et quia ad nostram peruenit noticiam quod in facto iu commissione predicta per nos tibi facta erratum seu obmissum fuerit Et quia in nostra predicta commissione dicebatur quod peruenit feudum ipsum ad manus Virorum Nobilium Johannelli coppule de salerno et quondam francisci de cavano de sancto senerino milite Et post elusdem francisci moriem ad manus rogerij filij francisci predicti et prout alias lacius in dicta nostra commissione tibi facta continetur. Verum asseritur non rogerium ipsum dictum feudum suo nomine possidere sel ipsum feudum possideri per ipsius rogerij nepotem filium suj fratris francisci primogeniti succedentis in feudo predicto. Et lisam de sancto barbaro tutricem et baliam fuisse predicti francisci et esse - Nos autem noleutes propter cauillacionem Aduocatorum et procuratorum Veritatem ac Justiciam occultari motu proprio ex certa nostra sciencia Tenore presencium expresse commictimus et mandamus quatenus in dicta causa Justa Tenorem nostrarum premissarum tibi commissionis licterarum directarum procedere possis et valeas super dicta possessorij causa sine possessio dicti feudi ad manus et potestatem predictorum Johannellj et rogerii suis eorum proprijs nominibus peruenerit tenuerit ac teneatur sine ad ipsos aliorum seu alterum tpsorum aliorum quorumque nominibus sine tutorio sine cuiuscumque administracionis causa nec non procedere debeas contra diciam lisam de sancio barbaro tutricem et baliam ut asseritur dicti francisci tutorio et baliaforio nomine ipsius francisci ac contra ipsum franciscum - Itaque in dicta causa possessorii procedere possis et valeas Juxta dictarum nostrarum licterarum continenciam et tenorem sentencie contra predictos siue aliquoscommune Inneneris possessores dicti feudi non obstaute quod miserabiles et priuilegiate persone existant nostre enim Intencionis existit Veritatem et puram et meram dicte cause Videri debere et non per cauillaciones et supterfugia procedere lta quod tibi constito de possessione dicte cappelle et

spoliacione per quoscumque facta restitui facias possessionem dieti fendj Judicialiter diete cappelle et alias prout in dictis nostris commissionis licteris tibi factis lacius et seriosius continetur ac si predicta omnia in predictis tihi commissionis nostris licteris expresse denotata fuissent presentes autem licteras anulo nostro, serie communitas tibj propterea dirigentes remansuras si expedierit vsque ad illarum exequelonem debitam presentanti ac valituras proinde si magno postro sigillo pendente sigillate forent et alijs sollepnitatibus nostre curie roborate edicto et capitulo regnj de non admictendis cedulis et quihuscumque alijs fauentibus in Aduersum non obstantibus quoquomodo datum la castro nostro ciuitatis Auerse sub codem anulo nostro secreto die duodecimo mensis Augusti quarte Indicionis. J. regina. Quibus quidem licteris reginalibus ut predicitur presentatis fuerunt per eumdem dominum commissarium cum omni debita renerencia qua decet recente et admisse si et in quantum de Jure recipi et admicti potuerunt et debuerunt eodem die quartodecimo einsdem ibidem Ciccus Romanus de sancto senerino tam suo proprio nomine quam nomine et pro parte Imfrascriptorum presens coram dicto commissario et apud acta dicte cause quamdam, peticionem presentauit tenoris subdicti. Coram Vobis Magnifleo domino geor gio de Alamanea comiti pulcini ad imfrascripta per sacram reginalem maiestatem Judice delegato et commissario deputato exponit Ciccus romanus de saucto seucrino tam pro se et proprio nomine quam ut procurator et procuratorio nomine quod et pro parte Guerre bracal terreraymt serignanj dictj russi falconi de barra Antonelli Galatini Melchionis celentani ut tutoris heredum quondam Mathei Cepparij bartholomei greci Villanj braca blasullj Villanj Miuci troysij de Aqua malorum dicens quod pridie tam ipse exponens quam prefati principales constituentes fuerunt requisiti coram Judice notario et testibus per Johannellum coppulam et hectorem de cuyano tamquam natum carnalem francisci de cavano pupilti filii et heredis quondam roberti de cavano primogeniti quondam domini francisci de cayano militis Auj ipsius pupilli et cum ipse Johannellus coppula de salerno et prefatus quondam franciscus de eayano Anns dicti pupilli emissent a magnifico domino Thomasio de saucto seperino comite Marsiel et sancti seueriuj feudum sirignanj situm in pertinentijs diete terre sancti senerini pro certo pretio luter eos slatuto In cuius possessione persistuat et insi procurator et constituentes predicti posucriat se fideiassores ad defendendum dictum feudum ab omnibus isominibus et personis et obligauerunt se et eorum bona ad certam penam et rennucianerunt et inranerunt ad sancta del Euangelia prout in quodam puplico Instrumento asseruerunt pienius contineri. Et nouiter ipsi Johanneilus et franciscus pupillus Impetantur et molestentur ac ad Judicium enocati sint coram Vobis ex reginali commissione super possessione restituenda dicti feudi quod asseritur spectare ad cappellam saucti Johannis bactiste constructam lutra maiorem Ecclesiam salerullanam per clare memorie dominam reginam Margaritam donatum ipsi cappelle per cam quatenus deberent ipsi omnes fidelussores comparere coram Vobis ad defeodendum eosdem emptores prout promiserunt in asserto Instrumento predicto - qua propter diclus procurator pro se et quo supra nomine coram Vobis comparet et dicit exponit et allegat excipiendo quod si appareat dictos procuratores et constituentes et quemlibet eorum pretensos fideiussores ut asseritur fideinssisse ipsa fideiussio si facta fuisset prout quoquomodo facta fuit per vim et metum et dicti procurator et constituentes touc fuerout coacti per dictum dominum comitem saucti seuerini tune dominum eorum qui pocius seuiebat in suos Vaxallos quos gubernabat ad dictam fideiusslonem faciendam et tune posuit in varceribus quemdam matheum grecum de sancto seuerino Vaxallum suum qui fugerat ad ciuitatem salerni quia noluit fideiubere pro defensione dicti feudj et ibiden eum cepit et tam diu eum tenult in carceribus quousque diclus comes extorsit ab eo ducatos quinquaginta uel circa nec non aggressus fuit et persecutus dictus comes

tune Augustinum de marj vaxallum suum cum ense euaginato causa eum interfictendi ex eo quod fideiubere noinit pro dieti feudi defensione qua propter fideiussio ipsa de Jure non vaiuit neque vaiet tamquam Vi metune facta quam insi procuratores et constituentes asserti fideiussores verisimiliter timebant mortem et cruciatus corporis si uon fideiubebant quia Austerus erat et est comes prefatus timnerunt eciam ipsi asserti fideiussores ex eo quod dictus faiconus barra cum tunc recomenciasset dicto domino comiti dictum matheum grecum prefatus comes capieus cingulum suum apposuit eum ad guctur dicti faiconi et voluit suffocare et stranguliare et nichilominus quod dictus comes sine assensu dicte reginalis maiestatis dictum feudum vendidit propterea vendicio nuita et fideiussio prefata non valet nec tenet nec ipsi assertt fideiussores ad aliquam tenentur penam uei ad juramentum in dicto actu appositos Juxta formam constitucionis regnj que incipit constitucionem boue memorie Qua propter dictus procurator pro se et quo supra nomine petit quod constito Vobis ex delegacione predicta tailer quod sufficial ipsum procuratorem quo supra nomine et dictos principales absoluere et liberare ab inpetracione predicta et decernere et deciarare insum procuratorem pro se et quo supra nomine et dictos principales ad dictam defensionem minime teneri nec obligatos esse non obstante Juramento prefato et obligacione predicta prout in dicto Asserto Instrumento dicitur continerj et ipsum assertum Instrumentum non vaiere cum de Jure non teneatur et dictum Instrumentum non vaicat obstante metu et vi predictis que dictus procurator pro se et quo supra nomine offert se probaturum non abstringens se ad omnia probanda nisi ad ca tantum que reieuare causam suam predictam Et alias petit ministrarj et flerj sibj Justiciam expeditam secundum Jura salno Jure etc. Et haue suam pelicionem pelit predictus procurator quo supra nomine in actis dicte cause ponj et scribj ad eius pro se et quo supra cauteiam. Et ad predicta petit se admicti omni Via Jure causa modo et forma quibus ad insamelius actius et de Jure admicti potest et debet. Item petit expensas factas et protestatur de faciendis eodem die eisdem Ibidem dictus ciccus preseus coram dicto commissario et apud acta dicte cause tam suo proprio nomine constituit quam procuratorio nomine substituit in causa predicta Notarium nicolaum damianum Ibidem presentem et onus huiusmodi procurationis in se susciplentem cum omnj qua connenit plenitudine potestatis habens ad id plenariam potestatem de constituentibus corumdem et promisit de rato et rati habicione In forma debita et consueta - Eodem die prefatus procurator interrogatus a predicto rogerio procuratore et tutore ut supra sivellet Judiclum dicte cause subire in se quo supra nomine suis propriis sumptibus et expensis insumque victorem et pociorem fauorem pro ut promisit et requisitus respondidit prout in sua peticione continetur et ipso procuratore Instante et petente sibi dari terminum ad probandum conteuta in peticione predicta qui commissarius dictam causam et peticlonem remisit ad dictum Abbatem de thelegua cui dicta sacra reginalis maiestas commiserat causam ipsam examinandam prout constat per licteras ipsius sacre reginalis maiestatis Imfra quem quidem terminum ad ponendum et probandum datum produclum pro parte dicti notarii nicolal presentatis quo supra nomine non nullis articulis suo die In causa predicta et per predictum notarium Antonellum de Auersa non nullis exceptionibus similiter suo die productis in causa predicta et similiter producti fuerunt per dictum notarium nicolaum procuratorem quo supra nomine Instrumenta duo publica et quedam lictera reginalis eiusdem secreto Anulo et sue proprie manus subscripta lu causa predicta et per dictum rogerium quo supra nomine similiter duo alia Instrumenta publica producta fuerunt in causa predicta imfra eumdem terminum datum ad probandum. demum uero die tercio mensis septimi anni quinte Indicionis proxime prete ite Jacobus gallus de salerno intimus eius domini Abbatis de Telena et nicolai de Aprano commissariorum deputatorum per cundem dominum Judicem delegatum super examinacione testium producendorum de Voluntate parcium predictarum presentanti coram dicto commissario et aput Acta dicte cause Attestaciones et dicta non nullorum testium sigillatas sigillis dictorum commissariorum que recepta fuit et admissa si et inquantum de Jure admicti potuit et debuit Et de Inde die quinto eiusdem mensis dicti Anni quinte Indiclonis de Voluntate predictorum procuratorum ambarum parcium predictarum presencium In Judicio coram dicto domino commissario et aput Acta dicte cause Volencium et petencium omnium productorum et actitatorum hine Inde la causa predieta per dictum commissarium publicacio facta fuit et datus fuit terminus ad recipiendam copiam ex elsdem perhemptorius coram dicto domino commissario Veniendum et procedendum quatenus de Jure fuerit dierum quinque die decimo eiusdem mensis datus fuit per diclum dominum commissarium terminus dictis procuratorilus Ambarum parcium predictarum presentibus coram eo et audientibus ad allegandum si allegare Vo-Juerint in causa predicta oretenas nel inscriptis dierum octo de Inde die nero Vndecimo eiusdem mensis predictus notarius nicolaus procurator quo supra nomine presens coram dicto commissario et arat Acta dicte cause quamdam peticionem presentanit Tenoris subdicti Coram Vobis magnifico domino georgio de Alamanea comite pulcinj etc. Ad imfrascripta per sacram reginalem maiestatem et commissario deputato et Judice delegato exposuit notarius nicolaus damiano de neapoli procurator procuratorio nomine et pro parte serenissime domine domine nostre Regine Johanne secunde cuius Inter est quod Imfrascripta causa terminetur et decidatur dicens quod dicta sacra reginalis malestas Vobis commisit causam Xistentem Inter ipsam reginalem maiestalem Actricem ex vna parte eciam Agentem pro cappella sancti Johannis baptiste sita Intra maiorem Erclesiam Salernitanam et Johanuellum coppalam et rogerium de cayano procuratorem ipsius Johannelii ac tutorem tutorio nomine et pro parte francisci de cayano pupilli filij et beredis quondam roberti de cavano primogeniti quondam domini francisci de cayauo de et supra Ingnovacione et spoliacione possessionis feudi sirignanj spectantis ad dictam cappellam et alljs prout în commissione exinde Vobis facta per dictam reginalem maiestatem pienius continetur. In qua quidem commissione continetur quod constito Vobis de dicta Ingnovacione et spoliacione statim mandare deberetis dictam cappellam restari in possessione sua predicti feudi prenarrati Verum quod pridie facte sunt puplicacio et apertura processus facti per Vos in causa predicta et datus futt terminus ad recipieudam copiam per totum nomum diem presentis mensis Et quia per ea que dictus procurator vidit la productis et presentatis ac testificatis per partem aduersam in causa predicta insa pars aduersa constur lutentare petitorium in dicta causa et ad illud conatus est facere examinare testes quod est contra commissionem Vestram ad quam nullam Jurisdicionem habetis nec eciam talis Examinacio Agenti possessorio obstet nec Admicti decet - Et propterea dictus procurator petit quod per Vos quantum ad dictum petitorium minime procedatis cum procedere non potestis neque debetis et in boc dictus procurator in Vobis nou consentit nec consentire Intendit Alias protestatur dictus procurator quo supra nomine quod si in predicto petitorio processerit quod non credit quod processus Vr iu premissis habitus uei habendus tamquam nuitus eidem exponenti quo supra nomine et dicte parti sue nullum possit prejudicium generari De quibus petitis et potestatis non recedit nec recedere interdicitur per aliquem Actum bijs forte contrarium diversum nel addersum eciam si Inscriptis remaperent eidem Et ad predicta petit se admicti omui Via Jure causa modo et forma quo uel quibus ad ea melius apcius et de Jure admicti potest et debet Et hanc suam peticionem petit dictus procurator quo supra nomine lu actis dicte cause ponj reddigi et Inscribj ad suj cauteiam eodem die predicta peticio admissa fuit per dictum dominum commissarium si et Inquantum de Jure admicti potuit et debuit demum pero pro parte dictorum procuratorum Ambarum parcium predictarum producte fuerunt coram dicto domino commissario non nulle Ailegaciones suo die producte în causa predicta et demum nero die decimo nono mensis elusiem Ibidem predict! procuratores Ambarum parcium predictarum presentes coram dicto domino commissarlo et asserentes se velle reprobare omnes predictos lestes contra eos vnus contra alium predictos chi datus est terminus per dictum commissarium ad ponendum et offerendem Inscriptis quitquid els competere putagit. Valus cuiusque ipsarum ad releuam ordinarium extra ordinarium Anomalumve ac eciam falsitalis Insegntricem diem nec non ad probandum dicta ponenda per eos perhemptorius coram dicto commissario Veniendum et producendum quatenus de Jure fuerit dierum oclo Imfra que quidem in . . num datum in dicta causa repulsa non fuit per partes ipsas in eadem causa, repulsa aliquod positum atque probatum die quarto mensis octobris einsdem anni quinte indicionis de voluntate dictorum procuratorum dictarum Ambarum parcium presencium coram dicto Judice delegato et petencium sponte In causa tosa renunciauerunt et ad sentenciam concluserunt saluis Allegacionibus et delacione Juramenti. die Vicesimo quarto mensis eius- . dem quinte Indicionis predirte propter absenciam dieti notarii barilii a dicia ciuitate Auerse et ad hoc ui causa insa finiretur nos qui supra dominus Judex delegatus Assunsimus In allum magistrum Actorum ad scribendum omnia Acta Actitanda In causa eadem Circumspectum Virum notarium Johannem donatum gallam de salerno notarium publicum per totum regnum sicilie ydoneum et fidelem deinde uero die Vicesimo quinto ciusdem mensis ottobris in reginali castro Auerse Nos predictus commissarius relaccionem fecimus dilucidam et seriosam de toto processu cause predicte Magnificis Viris domino francisco dentice dicto naccharello de neapoli Vtillier domino terrarum ysghitelle et pesquitice prouincie capilinate domino Andree de Judice de neapoli Vtillier domino terre Agropuli de prouincia principalus citra Militibus ac baronibus feudatarijs baronias et pheuda in mediate et in capite

A reginali curia in regno teneutibus qui Jurati ad sancta dei Euangelia corporaliter tacta Juxta sacrarum regni constitucio... num tenorem secundum eorum puram conscienciam consulere et dicere Veritatem de eo quod els Videretur fore agendum super causa premissa habito prius luter se ac cum allis inris peritis super hijs consilio diligenter que Viso processu et diligenter Inspecto per merita ipsius constitit et constat nobis prefatis baronibus prefatum notarium Antonellum procuratorem dictorum connentorum et ipsos conuentos condepnandos fore et condepnarj ad restituendum traddendum et assignandum ipsi sacre reginali maiestati nomine et pro parte Ecclesie sine cappelle sancti Johannis baptiste constructe Intra majorem Ecclesiam salernitanam Itaque possessio realiter perueniat ad predictam cappellam nec non ad dandos traddendos restituendos et assignandos dicte sacre reginalj maiestati seu dicte cappelle fructus prouenientes ex dicto feudo a die primo mensis Augusti proximj preteriti Annj quarte Indicionis reseruato Jure spectante ipsis partibus super feudo predicto Et commiserunt nobis prefati baroues quod loco et Vice eorum sentenciam buiusmedi proferamus Vices eorum nobis la isto taliter commictentes. Vnde Nos qui supra Georgius de Alamanea pulcinj comes etc. Ad imfrascripta per sacram reginalem maiestatem Judex delegatus sen commissarius specialiter deputatus Visis et diligenter Inspectis tocius predicte cause meritis et processu babitoque super hijs Vna nobiscum quam plurimum Jurisperitorum consilio diligenti per Ea que Vidimus et cognonimus et inspeximus Animumque nostrum mouernnt et mouent ac mouere possuut et debeut animum cuiuslibet recte Judicantis et deum timentis. Quia pro parte dicti notarij nicolai de damiano procuratoris procuratorio nomine et pro parte dicte serenissime domine nostre domine regine Johanne secunde fuit et est taliter probatum quod eis sufficit ad dicte cause victoriam reportandam nec pro parte dicti; regerij procuratoris et tutoris quo supra nomine dicti notarii Antonelli procuratoris quo supra nomine fuit faliter positum et probatum per

quos Intencio dicti Actoris in aliquo roboretur. Id circo xpisti nomine innocato a quo cunta Judicia recte procedunt qui os Judicis acuit ad recta Judicia proferenda de consilio et commissione dictorum parcium pronunciamus dicimus et sentenciamus ac condepnamus dictes conuentes et dictum corum procuratorem ad restituendam traddendam et assignandam possessionem feudi predicti ipsi sacre reginali maiestati nomine et pro parte ipsius Ecclesie seu cappelle Ita quod possessio ipsa bonorum feudalium predictorum realiter perueniat ad predictam Ecclesiam seu cappellam saucti Johannis nec nou ad restituendum et assignandum fructus perceptes per cos a die primo mensis Augusti Anni proximi preteriti quarte Indicionis si extant et si non extant coram valorem reservato tamen Jure sperato dictarum Ambarum parclum: In blis scriptis banc nostram diffinitiuam sentenciam proferentes prensente dicio notario Johanne donato notario publico ydoneo et fideli ac ad imfrascripta rausa per dictum dominum Judicem delegatum magistro Actorum Electo presentibus eciam predicto-notario nicolao damiano procuratore uomine quo supra et dictam sentenciam laudante Et rogerio de cavano tam vi tutore tutorio nomine et pro parte dicti pupilli quam procuratorlo nomine et pro parte Johannellj coppule de salerno et dicente dictam sentenciam esse nullam casu quo aliqua sit ab ea appellacio ad serenissimam dominam nostram dominam Johannam secundam dei gratia etc. reginam et ad summum pontificem dominum nostrum dominum Martinum papam quintum ac ad quemlibet alium Judicem competentem petente cum Instancia Instancius Instantissime sibj darj Apostolos et processus presentandos Judici Ad quem reseruatum sibj remedium Appeliacionis In scriptis imfra tempora a Jure premissis prohibente pro parte dicti Judicls quod durante tempore dicte Appellacionis nichil contra eum nomine quo supra nec contra bona dictorum connentorum Aliquid Ingnouetur presente quoque dicto notario Nicolao procuratore procuratorio nomine quo sugra et dicente ac allegante et opponente quod dicta appellacio admicti

non debet pro co et ex co quod dicta sentencia lata est super mero possessorio et reseruata sunt Jura Ambarum parcium super petitorio dicti fendi dictoque rogerio nomine quo supra respondente quod dicta questio est cum Ecclesia que poluisset Appellare et sic codem prinilegio debet gaudere Aduersarius quod Judicium non debet elaudicare Et similiter dicto notario nicolao procuratore ut supra replicante ad predicta et dicente quod dictum Judicium est coram Judice secularj et commissum dicto Judici delegato per dictani reginalem malestatem lu quo debent Jura ciuilia seruari nec debet admicti dicta appeliacio in dicta causa possessori presentibus eciam subdictis testibus, lecta lata et recitata est predicta sentencia per predictum dominum commissarium Anua die loco mense et Indiclone predictis presentibus dicto notario Johanne donato galla de salerno per nos pro Actorum notarlo ut-predicitur assumeto et eciam pro notario publico per totum regnum sicilie reginali Auctoritate notario ad hunc Actum expresse rogato nec non Rincello catalano de Auersa ad contractus Judice per totum reguum sicilie Antonello de constancio similiter ad contractus Judice per profinciam terre laboris Et nobilj Viro marino calenda de salerno martino de Abellina de Auersa lovsio gallardo de Auersa panio pocario de Auersa testibus ad premissa vecatis specialiler et rogatis - In cuius rej testimonium et predicte reginalis majestatis et successorum eius dicteque cappelle sancti Johannis bapiiste eiusque parcium ac omulum quorum nel cuius inde Interest et Interesse poterit quomodolibet Infuturum certitudinem et cantelam hoc presens pupiicum Instrumentum dicte nostre sentencie et declaracionis exinde fieri fecimus et mandauimus per manus predicti notarij Johannis donatt per nos ut supra predicitur pro Actorum uotario assumpti signo suo signatum signisque et subscripcionibus predictorum ad contractus Judicis ac predictorum testium et uostro propriu ad dictorum baronum et parium meyue sigillis ac subscripcionibus roboratum. Preterea nos qui supra Judices ad contracius notarius et testes testimonio nostro fatemur atque

testamur per hoc present publicum instrumentum quod prolacioni dicte sentencio ac declaracioni predicte modo quo sapra prolate per dictum dominum comitem Judicem delegatum In presencia baronum et parium predictorum presentes Interfuimus ipsumque dominum comitem Judicem delegatum In presencia quorum super predictam sentenciam proferentes ac dictam declaracionem facientes modo et forma premissis actente audinimus ascuitanimus intelleximus et fidenidimus occulate Onod videlicet presens Instrumentum sentencie et declaraciouis predicte scripsi Ego prefatus Johannes donatus galla de salerno publicus ac actorum notarius ut supra qui presens Interfuj et meo signo signauj, quod autem superius Inter uirgulatum est vbj legitur causa et alibj In abraso scriptum est vbi legitur pupilii fiiii et heredis quondam roberti et alibi Internirgniatum est vbj legiter bungarie et alibj in abraso scriptum est vbi legitur nos qui supra nou noceat set pro Autentico habeatur quia causaliter obliuione scripture processit et ideo emendatum correptum et scriptum est manu propria mej notarij supradicti quia in certis alijs partibus videtur velut abrasum non noceat quia re Vera non est abrasum set aliquantulum decorticatum ex defectu presentis carte que fuit ut est. aliquantulum in dictis partibus arrida et dura ad scribendum non viciat set pro autentico ab omnibus habeatur et alibj lateruirgulatum est ubi legitar roberti non noceat set pro autentico habeatur quia causailter obligione scripture processit et ideo emendandum est ut supra ».

Ego Georgius qui supra comes et Judez delegatus supra dicta fateor et propria manu subscripsi et meo sigillo sigillavi

Ego qui supra Rencellus. Judex fateor predicta .

Ego supradictus Antonellus de constancio de Auersa per prouinciam terre laberis ad contractus Judex predictis in quibus nominatus sum Interfuj meque subscripsi et subsignauj

Ego supradictus Martinus de Abellina de Auersa presens interfuj et subscripsj 438

Ego supradictus paulus de pocarijs de auersa Interfuj et me subscripsj

Ego de Judice de Neapolj miles interfui et me subscripsi et prodicta falcor

Ego Marinus Calenda de Salerno Interfui et me subscripsi et predicta fatèor (a).

NICCOLÒ È DA PAPA MARTINO DESTINATO GENERALE COLLETTORE
DELLE DECIRE DA ISIGERAI NELLE PROVINCIE ECCLESIASTICHE
DI CONSA E DI SORRENTO, E DA SERVIRE PER LE SPESS DELLA
GUERRA CONTRO GLI HUSSITI.

XCV. Le turbolenze e gl'inauditi eccessi degli Hussiti di Boemia dopo la condanua fatta de'loro errori nel concilio di Costanza; le vittorle da essi riportate, sotto la guida e dipendenza del famoso Zisea, sugli eserciti dell' imperator Stgismondo: la persistenza nella ribellique anche dopo la morte del predetto loro capo e condottiero; ed in fine le crociate che il pontefice Martino V bandi contro di essi per aver veduto che tutti gli altri tentativi per richiamarli al retto sentiero riusciti erano vani ed infruttuosi, sono avvenimenti raccontafi da tutti gli storici. Ma qui-occorre fur conoscere, che avendo avuto il papa per una delle dette sacre guerre, ctoè per quella intimata nel 1126 e di cui la direzione fu commessa al cardinale Errico di Vincestre d'Inghilterra, bisogno di ricorrere all'espediente d'imporre su tutt'i benefizi e luoghi pii dell'orbe cattolico una tassa consistente nella decima parte di tutte le rendite e proventi di un anno, gittò gli occhi sopra Niccolò Piscicello, costituendolo generale collettore di siffatte decime relativamente alle provincie ecclesiastiche di Consa e di Sorrento. La tettera apostolica contenento tal commissione fu spedita da Roma nel giorno 25 di ottobre del 1327, e leggesi ne termini come qui appresso - « Martinus

<sup>(</sup>a) Arc. IV. num. 257.

episcopus sernus seruorum dei Venerablli fratri Nicolao Archiepiscopo Salernitano - Salutem et apostolicam benedictionem. Com pridem ad bohemorum hereticorum confundendam potentiam et ad eorum rabiem et insoleutiam refrenandam necessaria uideretar uis alque petentia militaris et expedițio fidelium usque ad extremam confusionem et exterminium uel reductionem ipsorum ad gremium sancte matris ecclesie-nec. ipsa milicla congregari et sustentari posse absque grauf sumptu ad quem supportandum dignum esset ut ecclesiastice persone contribuerent - Nos super hoc prehabita deliberacione matura Vnam integram decimam omnium reddituum et prouentuum ecclesiasticorum a quibuscumque beneficijs ecclesiasticis et pijs locis in Vniuerso orbe consistentibus Vnius anni a festo omnium. sanctorum proxime futuro inchoandi quamcito persoluendam tam per exemptos quam non exemptos cuiuscunque gradus dignitatis preheminentie aut religionis nel ordinis etianisi sancte Romane ecclesic Cardinales existerent - quibus omnibus aut alicui eorum nulla prinilegia aut ludulgentias nel exemptiones sub quacumque forma uel expressione uerborum communiter uel diuisim concessa quo ad hoc uolumus suffragari imposuimus et indiximus prout in licteris nostris plenius continetur. Nos cupientes ut dicta decima ad causam predictam quantocius exigatur fraternitati tue decuius circumspectione iudustria et fidelitate pleuam in domino fiduciam obtinemus per apostolica scripta committimus et mandamus - quatinus ad executionem huiusmodi decime celerem festinam te prompium exhibeas - et paratum - nec nou studeas et procures quod persone ecclesiastice et quecunque alia pia loca tam exempta quam uon exempta huiusmodi cuiuscunque religionis - ordinis status preheminentie et dignitatis existant etiamsi sint sancte Romane ecclesie Cardinales quibus Cardinalibus et religiosis ac personis uulla prinilegia ludulta uel exemptiones in hac parte polumus ut premictitur suffragari in proginciis Surrentina et Consana caramque Ciuitatibus et diocesibus consistentes et consistentia ad dictam decimam sine difficultate aut di-

latione persoluant - Volumus autem quod huiusmodi decima per le quem in predictis pronincijs Cinitalibus et diocesibus generalem Collectorem pro buiusmodi causa dumtaxat auctoritate apostolica tenore presencium deputamus ac Succollectores per tedeputandos clericos duntaxat a personis ecclesiasticis se-. cularibus et regularibus exemplis et nou exemplis in eisdem proninci is Civitatibus et diocesibus fructus redditus et pronentus haiusmodi habentibus et infra Annum habituris colligatur et etiam exigatur-quodque iuxta Constitutionem Viennensis Concilij super decimis exigendis editam calices libri et alia ornamenta erclesiastica diuinis officijs deputata ex causa pignoris uel alias occasione predicta nulfatenus capiantur distrahanfur nel etiam occupentur Quinymmo tam tu quam succolleclores a te ut premictitur deputandi dictam decimam singulas personas ecclesiasticas buinsmodi auctoritate nostra per censuram ecclesiasticam ac sequestrationem fructuam reddituum et prouentuum ecclesiasticorum per te aut per se aut alium uel alies ad soluendum compellas seu compeliant Innocato ad hoc si opus fuerit auxilio brachij secularis-tam felicis recordationis Bonifatii pape domini predecessoris nostri et de Vna ac duabus dictis in Concilio generali quam alijs Constitutionibus apostoficis contrarije non obstantibus quibuscunque-Seu si elsdem personis a sede apostolica sit indulta uel medio tempore indulgeri contingat quod ad solutionem huiusmodi decime uet cuiuscunque alterius subsidij minime teneantur et ad id compelil - aut quod interdici suspendi nel excommunicari aut extra nei ultra certa loca ad indiclum enocari non possent per litteras apostolicas non facientes pienam et expressam ac de uerbo ad nerbum de indulto huinsmodi earumque proprijs ordinum cerum et personarum nominibus et cognominibus mentionem et quibuslibet printiegifs induigentlis exemptionibus licteris apostolicis quibuscunque ordinibus Vniuersitatibus et personis communiter nei dinisim et specialiter sanctorum Benedicti et Augustini Cisterolensium Ciuniacensium Premoustratensium Grandimontensium Carinsionsium Camaldu.

leusium Vallisumbroseusium Cruciferorum et humiliatorum ac hospitalium saucti Johannis Jerosolomitani et beate Marie Theutonicorum sancti Jacobi de Spala Calateanensis ac Montesie et ipsorum Vniuersitatibus atque locis generaliter uel specialiter sub quacunque forma nel expressione nerborum a memorata sede concessis - de quibus quorumque totis tenoribus de nerbo ad uerbom in nostris litteris plena et expressa mentio sit habenda quicquid tu in solutione hajusmodi decime secundum ratam tuam meusam Episcopalem contingentem ctiam non deficias quoquomodo - Et insuper nolumus tibique per apostolica scripta consittimus quod ta atque deputandi illos ex personis ecclesiasticis proninciarum Ciultatum et diocesum quos ex defectu non facte solutionis haiusmodi in termino per te prefigendo excomunicationis aut alias sententias incurrere forsan contigerit ut ab eisdem sententijs post satisfactionem debitam absoluere et eciam super irregularitate si quam forte sic ligati celebrando duxeris incurrisse se illis - uou tamen in contemptum clauium contraxerunt auctoritate nostra prefata valeas et valeant dispensare - quod si tu in solutione huiusmodi decime quoquomodo defeceris sententias supradictas eo ipso incurras - a quibus tamen sententijs per aliquem ex ipsarum prouiselarum Episcopis post satisfactionem debitam possis absolul - Cui per te eligendo Episcopo super hoc auctoritate presencium concedimus facultatem - Volentes et tibi in virtute sancie obedient'e presentium tenore mandantes quatinus omnes et singulas sumas quas a personis ecclesíasticis huiusmodi per te nel alios uigore presentium recepisse contigerit - et ea que ratione mense tue Episcopalis predicte soluere debebis dilectis filits Cosme ac Laurentio natis dilecti filij Johannis de Medicis Mercatoribus florentinis et socijs suis quos ad boc duximus diputandos quacunque dilatione remota assignes integre cum effeety. Datum Rome apud Sanctos apostolos VIII Kalendas Nonembris Pontificatus nostri Anno decimo » (a).

<sup>(</sup>a) Arc. III, num. 233.

LA BOLLA DI PAPA MARTINO RIGUARDANTE LE GRAZIE SPIRITUALI CHE LABBÉ PER LA SOLERNITÀ DEL CORPES DONINI È A PRE-MURA DEL SUDDRITO ARCIVESCOVO PATTA INSERIRE IN UN NUOVO PUBBLICO DOCUMENTO.

XCVI. Eccoci all'anno 1430, nei quale ebbe luogo un traito rilevante di zelo e pastorale soilecitudine dei nostro Niccoiò. Una memorabilissima bolla era stata già emanala dai sommo pontefice Martino V fin dait' anno 1428,-e con essa aveva i medesimo di gran lunga ampliate le Induigenze concesse per la soleunità dei Corpus Domini si da Urbano IV che ne fu l'institutore (a) che da Clemente V, con avere altresi sospesi gii effetti delt' interdetto ne' luogbi che lo avessero incorso. pel giorno di essa festa e per tutta l'ottava, dichiarando solo eccettuali da tat dispensa queili che vi avessero data causa e gli scomunicati. Or di questa boila ebbe pensiero Niccolò nell'anno suddetto render perenne la ricordanza nella sua diocesi, avendo data commissione ad un canonico della metropolitana e che lo era nell' Istesso tempo della chiesa di Gaeta, chiamato Giovanni de Paganis, di faria in soienne forma trascrivere in Napoil per ordine di quell'arcivescovo (b), ed

(a) Si discorre di questa tastituzione tanto glociom per la Chiesa, oltre ad altri decumenti, nella constitutiono di pupa Sisto V, insertia nel tomo 3.º del nuovo bollario domenicano, alla page. 555, ed occose le parole; r Ao in qui sotenuitatem, et venerandam inder memoriam idem Vrbanus Praedecessi statuit: Festima tana glorionissimi. Socramenti aunis singuilis, et temporitum perpetuis, quitar feria post Octavas Pintecorote a cunctis fidellius sibique solemite celebrari, propriumque ejusdem solemnitatis Oliclum per Bestom Thomasm de Aquino, tupo in pisa cunta existentem composition edilis i.

(b) Questo arcivescovo di Napoli che, come apparisce dal documento che o cra al arrecherà, chiamprati Niccolò fin senzi alcun dubbilo Niccolò di Ilano, il quate dal 1141 gifino il 1335 copti il soglio metropolitico della detta città. Vedi il fichiocarello nel suo erudito catalogo de vescoti el arcivescorti di Napoli.

inserire in un pubblico documento da conservarst nell'archivio della sua mensa. Tanto si esegni a norma de suoi desideri; ed i termini di quel documento furono come leggonsi qui addotti, cioè - « In Nomine domini Amen Nouerint Vniuersi presentis publici Instrumenti Autentici seu transumpti seriem Inspecturi tam presentes quam futuri quod Anno a Natiuitate domini Miliesimo quadringentesimo Tricesimo Poutificatus Sanctissimi in xpisto patris et domini nestri domini martini dinina pronidencia pape Quinti Anno Terciodecimo. Die Vndecimo Mensis Martij Octane Indicionis In mei notarij publici et testium Infrascriptorum ad hoc specialiter Vocatorum et rogatorum presencia presencialiter constitit Egregius decretorum doctor dominus Johannes de Paganis canonicus Cavetanus et Salernitanus procurator ut dixit Renerendissimi in xpisto patris et domini domini Nicolai miseracione diuina Archiepiscopi Salernitani Coram Renerendissimo in xoisto patre et domino domino Nicolao eadem miseracione Archiepiscopo Neapolitano lu Camera publica Archiepiscopatus pro tribunali sedente comparens ex ac procuratorio nomine quo supra habere pecesse et pro suo et dicti domini Archiepiscopi sui priucipalis nomine interesse dixit exemplare autenticare seu exemplari et transumptari facere infrascriptas licteras apostolicas prefati domini nostri pape de indulgencia concessa per lpsum dominum nostrum papam in festo corporis xpisti et certis alijs diebus scriptas in carta de pergamena sanas quidem et integras non suspectas non abrasas non abolitas non cancellatas set omni prorsus Vicio et suspictione carentes que erant et sunt more Romane Curie Bullatas cum bulla plumbea. ad laqueum fili serici rubei Croceique coloris quas coram prefato domino Archiepiscopo Neapolitano produxit et presentanit et eas Vidimus legimus et diligenter inspeximus Tenoris et continencie subsequentis. Martinus episcopus seruns seruorum dei -Ad perpetuam rei memoriam ineffabile sacramentum quod sacerdos in eternum xoistus dominus instantis quam pro peccatoribus subire voluit sue mortis tempore nobis, . , digne re-

fecti diginitatis ipsius participes sint in memoriale derelignit gioriosi corporis et sanguinis elus misterium precipuls a fidelium quolibet actallendum fore recensentes honoribus. . . laudum studiis amplectendum mistici dispensacione thesauri fideles eosdem quod (am preciosissimi ueneracioni saeramenti sinceris affectibus et dignis obsequijs feruenter intendat. .. ut huinsmodi in eis fructum mors afferat et illis celesti pabulo uegetatis ipsius institucio sacramenti prosit iugiler ad salutem. Sane dudum felicis recordacio memorie Vrbanus IV predecessor noster ad orthodoxe corroboracionem et exaltacionem fidei digne ac racionabiliter statult ut de santo sacramento preter illam que dietim in ecclesia fieret annuatim memoria solemniter ac specialiter haberetur et ad celebrandum eius tam exceisum tamque gioriosum festum quintam post octauam Pentecostes feriam designans insosque fideles ad colendum illud donis spiritualibus animare volens omnibus vere penitentibus et confessis quum matutinali officio festi elusdem iu ecclesia in qua illud celebraretur intercrint Centum qui nero misse eigsdem et ani in primis Ipsius festi vesperis similiter centum Oni autem in secundis totidem Jilis uero gul prime Tercie Sexte None et Completoril horarum officiis pro qualibet ipsarum Quadraginta. Eis autem qui per octanas ipsins festi matitutinalibus Vespertinis Misse ac predictarum borarum officijs interessent singulis Octavarum ipsarum diebus etiam centum dies de injuntis eis penitenciis misericorditer relaxanit. Nos nero qui hec curricuia mundi super sticiosis beresum fomentis guerrarumque turbinibus nec non pestis et aliarum que dietim ex diuine malesiatis ut formidamus offensa circumstrepunt catamitatum dispendils fines prob dolor adducere cernimus passim deterlores amplioribus spiritualis recompensacionis Impendiis fideles eosdem ad Impercienda pro-Veneracione sacramenti hulusmodi et ut iliud quo pascaniur et saluentur lpsorum Corda perlustret pociora renerencie et dénocionis exercicia firmare summopere cupientes singulis exels vere penite itibus et confessis qui et quociens in ips'us

Sacramenti pro festo iciunium uci loco illius aliud pium luxta saorum Consilia Confessorum opus fecerint Centum et qui premissis in ecclesijs quibus ilia celebrari contingerit officijs interfuerint Necson Episcopis et alijs prelatis superioribus qui dictis officijs libertier interessent Seu quo minus eis in ipsis ecclesijs interesse possint pro consernandis suarum dignitatum Juribus et ailes legitime tunc impeditis pro matutinalibus ducentos et promisse totldem ac pro qualibet Vesperarum etlam ducentos religuarum nero Videlicet prime Tercie Sexte None et Completorij festi octuaginta. Rursus autem in quibusiibet Octavarum diebus pro singuis matutinalium Missarum et Vesperarum similiter Centum Necnon reliquarum horarum officiorum buiusmodi Quadraginta illum preterea qui processionibus in guibus losum Vinificum sacramentum dicto feste iuxta prefatarum rifus ecclesiarum continuo secuti fuerint a quibuslibet in festo et ortavarum diebus huiusmodi pro pace et tranquilliate ecciesie Missas deuote celebrantibus pro singulis ipsarum nec non alifs in eodem festo Eucharistie Sacramentum denote sumentibus etiam centum singulis annis vice qualibet eis qui dum corpus dominicum communicantis deferetur infirmis lilud comi Incenso imminari precedendo nel sequendo venerentur similiter Centum et qui tune iilud alias deuole secuti fuerint etiam quinquagiuta dies de omnipotentis dei misericordia ac beatorum Apostolorum eius petri et pauli auctoritate confisi de injuntis els penitencijs misericorditer relaxamas Quodque in festo et diebus octavarum huiusmodi etiam in terris et locis ecclesiasticis quanis auctoritate suppositis Interdicto puisatis campanis Januis aperils et alta Voca excomunicatis prorsus exclusis set interdictis ut elclus reconciliari studennt admissis et illis qui causam uel occasionem hulusmodi interdicti dederint altari tunc nullatenus appropiuquantibus Misse et officia premissa licite celebrari possint auctoritate Aposfolica concedamus per presentes all jsque circha obsernacionem interdictorum a nostris sunt instituta predecessoribus in suo robore duraturis. Et insuper Vninersos patriar-

chas Archiepiscopos Episcopos et alies ecclesiarum prelates monemus et oriamur in domins ac eis per apostolica scripta in Virtute sancte obediencie districte precipiendo mandamus et in remissionem peccaminum injungimus ut per se uel alios eorum subditis per singulas suarum Ciuitatum et diocesum eoelesias in dominica feriam et festum predicta proxime precedenie saintaribus ad ueneracionem potissime Sacramenti. hniusmodi monitis et exhortacionibus presencium licterarum continenciam et effectum publicare et insinuare procurent at codem suffragante misterio subditi et fideles ipsi graciarum uberiori fulciantur augmento et ab illo qui se pro insis imolauit hostiam post buins Vite cursum ad gioriam perducantus eternam - Verum quia difficile foret huinsmodi licteras singulis exhiberi volumus et eadem auctoritate decernimus quod ipsarum transumpto manu publica et sigilio alicuias Episcopalis nel superioris ecclesiastice curie munito tanquam prefatis si originales exhiberentur licteris piena fides adhibentur et per inde stetue ac si predicte Originales littere forent exhibite uei ostense. Datum Rome apud Sanctes Apestolos VII Kalendas Junij Pontificatus nostri Anno duodecimo. Quiquidem dominus Johannes procurator quo supra nomine supplicanit eidem domino Archieniscono Neapolitano eius super hoc officium implorando ut auctoritate interueniente pariter et decreto dictas licteras apostolicas autenticari exemplari et publicare mandaret et faceret in publicam formam reddigi per aliquem notarium ipsius Curie scribam et decernere seu per decretum ipsius mandare et declarare eidem sumpto fidem pubiicam indubiam et omnimodem tanquam ipsarum originalium licterarum Vbique et omni tempore adhibendam prefatus uero dominus Archiepiscopus considerans et diligenter actendens peticionem et requisicionem ipsius procuratoris quo supra nomine fore justam et racioni consonam. Et quia justo petentibus non est denegandus assensus ipsasque licteras apostolicas diligenter inspectas per eundem dominum Archiepiscopum et per nos notarium et testes ad hoc vocatos specialiter et rogalos et Innentas non Viciatas non cancellatas non abolitas non abrasas uec in aliqua earum parte suspectas set omni prorsas Vicio ac suspictione carentes vt prima facie apparebant michi infrascripto notario precopit transcribi transumptari autenticari exemplari et in presentem publicam formam reddigi ad fidem perpetuam faciendam nichii in eis mutato nei subtracio per qued facti substancia mutaretur nel sensus Viciaretur set de Verbo ad verbum prout lu ipsis apostolicis licteris originalibus continetur decretum et auctoritatem interposuit ipsisque internenientibus ad predicta mandanit ut premictitur quod decretum quam anctoritatem sciemniter et logitime pro tribunali sedens prefatus dominus Archieniscopus interposuit lu omnibus et singuils supradictis et introscriptis ad vertitudinem premissorum omni Via Jure modo et forma quibus melius et de Jure facere et interpenere potuit et debuit in premissis et quolibet premissorum decernens ipse dominus Archiepiscopus pro tribunali sedens ut supra baic autentico seu transumpto fidem pienariam adhiberi debere tam in Judicijs quam extra Judicia et probacionem plenam inducere alque legitimam si et prout ipsis originalibus suis lieteris apostolicis adhiberentur et darentur si originaliter inse apostolice liciere estenderentur vbi et quando insarum oristnalium ostensio necessaria foret in judicio nel extra et alian de ipsis esset producta necessaria fienda quare tum decreto mandato et auctoritate einsdem domini Archieptscopi ipass apostolicas licteras autenticani et exemplani at subditur. De quibus omnibus et singulis prefatus dominus Johannes que supra nomine rogavit et requisinit actente me notarium pasblicum infrascripta at conficere et conficere deberem pablicum instrumentum voum nel plura quot fuerint opertuna: Acta fuerunt hic Neapoli in loco predicto sub anno pontificatus die mense et Indicione predictis presentibus Nobilibus et Venerabilibus Viris presbitero Bartholomeo de Basta presbitero santiilo de Bala ebdomadariis ecclesie Neapolitane domino Jacobo de diano milite Biancho de diano et cierico Antonello Centum unciarum de Theano testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.

Et Ego Antonius faiconus de neapoli publicus apostolica et Imperiali auctoritate dicteque curie Archiepiscopalis Neapolitane actorum notarius et scriba predictis composicioni presentacionique dictarum licterarum apostolicarum et lectioni Ipsarum omnibusque ali is et singulis supradictis dum sic ut premictitur agerentur et flerent prout superius continetur vha cum prenominatis testibus presens Rogatus interfui Insasque apostolicas licteras originales vidi et testibus predictis ostendi periegi pon viciatas non cancellatas non abrasas nec in aliqua ipsarum parte suspectas Et prout scripte erant'ita hic ad verbum auctoritate mandato et decreto domini domini Archiepiscopi me alijs occupato negocijs per alium fidum transcribi et exemplari feci et in presentem publicam formam reddegi nil addens uel minuens nisi si forte punctus lictera uei silaba obmissa uel adiecta forent per errorem non tamen que sensum mutent uel vicient intellectum predictasque licteras originales cum presenti exemplo et autentico publico diligenter perlegi et auscultauj vna cum testibus supradictis et quia nominatas apostolicas licteras orignaies cum presenti transcripto exemplo et autentia publica per omnia concordare Inneni Ideoque me propria manu subscripsi meumque sigilium solitum et consuetum vna cum appensione pontificaiis sigilli dicti domini Archiepiscopi neapolitani apponj rogatus et requisitus in fidem et testimonium omnium et singuiorum premissorum ad preces et rogatum dicti domini Johannis quo supra nomine licet abrasum sit superius in vno loco vbi legitur in camera palacii archiepiscopalis pro tribunali sedente quod accidit non vicio set errore scriptoris » (a).

<sup>(</sup>a) Arc. IV. num. 258.

XCVII. Continuava il buon Piscicello nei suo spirituale coverno di questa città e diocesi, quando ebbe termine il dominio principesco de' Colonnesi su di Salerno. Accadeva, In fatti, la morte di papa Martino V nei 20 di febbralo dell'anno 1431 e nel giorno 3 del seguente marzo sottentrava in Igogo di lui Gabriello de' Condoimieri, già cardinale di s. Clemente, col nome di Eugenio IV, che fin dal bel principlo del suo pontificato si dichlarò avverso a parenti dell'antecessore : a' quali fu imputato di essersi impadroniti si del tesoro che quest' ultimo ammassalo avea coi disegno di valersene per la guerra contro i Turchi, come di una gran quantità di giolelli e di aitri preziosi oggetti appartenenti al palazzo apostolico e ad altri sacri luoghi. Le resistenze che opposero alle prime mosse del novello papa contro di loro, avendo avuto la temerità di assoldare un numero considerevole di genie armata per abbatterio peil' istessa Roma, dov' entrareno nel giorno 23 di aprile occupandone due porte, contribuirono a farii precipitare con maggior rapidità. Imperocchè soccorso opportonamente il pontefice dagli eserciti che gl'invlarono e la regina di Napoli ed i Veneziani co Florentini, fu presto nel caso di umiliarli e dar loro la legge, costringendoli a sottoscriversi ad un trattato solenne, proclamato nel di 22 di settembre: in vigor del quale Antonio principe di Saierno dovè rilasciargil l'ingente somma di seltantacinquemita florini di oro, con essersi vedulo anche obbligato a rimuovere i presidi che tenea in Orta, Narni, Soriano, Guaido, Assisi ed aftre città della Romagna. Or fu questa i'occasione che la regina Giovanna colse per aggravare il peso delle di lui sventure con ispogifarlo altresi del principato di Salerno e di Amaifi a iui donati, come osservammo di sopra, per acquistarsi la benevoglicuza del defunto suo zio: « risoluzione , dice ii Mara-« tori, che non dovette andar esente da taccia d'ingratitudine,

• perché quella corona, che ella portava in capo si poleva chiamare un dono di papa Martino. Cherchè sin da dirsene, aggiognerò, che avendo il gran favorllo di esa dominatrio del regno, Sergianni Caracciolo, nun contento delle-fante altre gratie e distinzioni da lei ottenuto, preteso per seì il principato di eni era stato reso privo il Colonnesse, non solo vide defraudate le sue speranze, ma per non, aver saputo sopportare in pace la ripuisa del nuovo richiesto, favore ed nazi osato di mostrare de segni di odite e dispregio verso chi glico lo negava e di trattarla con parole oltraggiose ed insolentisime villante, somuninistrò in tal modo la causa della sua diagnazia e del tragico avvenimento della sua morte (a), con lasciare un esemplo notevolissimo come della insaziabilità del cuore umano, così della caducilà e miseria delle cose di quaggiò.

LETTERA DI PAPA EUGENIO IV., CON CUI DELEGO L'ELETTO DEL-LA CHIESA DI LUCERA A DECIDERE INAPPELLABILMENTE SULLA VALIDITA' DEL DIRITTO DELLA CHIESA DI SALERNO SUL FEUDO DI SARAGNANO.

XCVIII. Ci stiamo avvicinando sila fine così del governo come della vita dei nostro Niccolò, della qual cosa paritermo, dopo di aver discorso di un apostolica lettera di papa
Reggiolo Vi gianariante un affare di grave momento per la
sua Chiesa, come quello che o dovera maggiormente assicararle il diritto sul feudo donatole da Margarita di Durazzo, o
dichiararia in tutto priva di oggi ragione sul desso. Di
vero, i pretensori ed occapatori del detto feudo, che già vedomne condannatia rilasciacio in virtà. della, sentenza del
conte Giorgio di Alamania, Jungi dall'acquetarsi e, desistere
da qualanque uniteriore tentativo per conservato, si appelan qualanque uniteriore tentativo per conservato, si appel-

<sup>(</sup>a) Chi ha la curiosità di conoscere tutta la serie circostanziata di questi fatti legga la storia del Costanzo, lib, XV.

larono alla santa sede, domandando altresi che siccome il gindizio del conte si era versato sulla semplice conoscenza del fatto ed independentemente da qualunque considerazione intorno al diritto, nel nuovo procedimento si avesse riguardo sì all' una che all' altra cosa. Effetto della guale istanza fu appunto la lettera pontificia, di cui si è fatto cenno: e con essa venne stabilito gludice della controversia Giacomo eletto per la chiesa di Lucera ed amministratore della chiesa arcivescovile di Napoli (a), a condizione di doverla maneggiare sommariamente e senza strepito e forma solenne, e con facoltà di costringere alla sottomissione della sentenza che sarebbe per pronunziare colia forza delle censure ecclesiastiche. L'espressioni oude fu compilata erano le seguenti - « Eugenius' episcopus seruus seruorum del Dilecto filio Jacobo Electo Lucerinensis ecclesie Neapolitane per sedem apostolicam Administratori deputato Saintem et apostolicam benedictionem: Exhibita nobis pro parte dijecti fili Nobilis Virl Bernardi Copula Domicelli Saleruitani petitio continebat quod dijecti filii perpetui Capellani Capelle sancti Johannis Baptisie site in ecclesia Sajernitana soper quodam feudo communiter uncato feudo Saragnaui et nonnullis terris censibus redditibus iurlbus pertinentijs et rebus alijs in diocesi Salernitana consistentibus minuantur eldem. Quare pro parte insius domicelli nobis fuit humiliter supplicatum ut causam quam ipse super premissis et corum occasione tam in petitorio quam in possessorio aduersus eosdem Capellanos tam conjunctim quam diulsim mouere intendit alicul probo Viro in partibus com-

<sup>(</sup>a) Vacava in quel tempo la sede napoletana per la morte di Nicolò di Diano avvennta nati 1832. Pino ali man l'ASS derbi a vacana za, e che cessò colla trastazione di Gaspare di Diano che prima governava l'arcivescovado di Consa. Per quello poi si appartiene alla qualità di aniministratore di essa citica supoletana che il documento qui prodotto attribuice a Giscosso eletto di Luccra, presso il Chiocardello nos e ne trova alcuna menzinoe.

millere. alias sibi super hijs oportupe providere de benignitate apostolica dignaremur. Nos itaque bujusmodi supplicationibus inclinati discretioni tue per apostolica scripta mandamus quatinus uocatis dictis Capellanis et alijs qui fuerint enocandi causam bujusmodi audias illamque summarie et de plano sine strepitu et figura iudicij debito fine decidas faciens quod decregeris per censuram ecclesiasticam firmiter obseruari - Testes autem qui fuerint nominati si se gratia odio nel timore subtraxeriat censura simili appellatione cessante compellas neritati testimonium perhibere. Non obstantibus felicia recordationis Bonifatij pape VIII predetessoris nostri illis presertim quibus cauelur ne quis extra suam ciuitatem et diocesim nisi in certis exceptis casibus et în illis ultra Vaam dictam a fine sue diocesis ad Indicium nocetur seu ne Judices a sede apostolica deputati extra Ciuitatem et diocesim in quibus deputati fuerint contra quoscumque procedere sine alij uel alijs uices suas committere presumant ac de duabus dietis in Concilio generali et alijs apostolicis Constitutionibus contrarijs quibuscumque, sen si dictis Capellanis nel duibusnis alijs communiter nel divisim a diela sit sede indultum quod interdici suspendi nel excommunicari sen extra nel ultra certa loca ad indicium nocari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de uerbo ad nerbum de indulto bajusmodi mentionem. Datum Bononie Anno Incarnationis dominice Millesimo quatringentesimo tricesimosexto duedecimo Augusti Pontificatus nostri Ango Sexto ». (a).

<sup>(</sup>a) Acr. IV, num. 239.

FIRE DEL GOVERNO E RELLA VITA DI NICCOLÒ PISCICELLO.

XCIX. Ed ora non rimanendoci che a parlare della morte del tante volta menzionato arcivessovo, diremo che secaddo precisamente nell'anno 1441, e che il cadavere fu riposto in un sepolero cavato davanti la porta principale del duomo, e se di esso incisa dipoi, per cura di Niccolò suo nipote emediato successore, una iscrizione; che consunta la parte per effetto della circostanza del sito, offre attualmente le solo perrole come qui appresso:

.... HIC PISCICELLUS PRAESUL

OSSA DABAT HUMUS MERITA... IN ARCA MARMOREA CLAUSIT PRAESUL ET IPSE NEPOS.

FINE DELLA PARTE TERE

### ELENCO

DE ROMI DEGLI ARCIVESCOVI DI SALERNO DI CUI SI È PARLATO IN QUESTO TERIA PARTE, COLL'EPOCHE DEL LORO RISPETTIVO REGIME

| L.     | Matteo della Porta passò a miglior vita nel 25 di                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | dicembre dell'anno                                                                                |
| LI.    | Giovanni V fu eletto nel giorno 7 di luglio del 1273<br>e morì dopo circa quattro anni di regime. |
| LII.   | Filippo fu nominato nel giorno 28 di maggio del 1282                                              |
|        | e governo fino all' anno                                                                          |
| LHI.   | Guglielmo da Godorlo fu arcivescovo dall'anno 1298                                                |
|        | fino all'anno                                                                                     |
| HV.    | Guidone di Colomedio o Colemedio fa eletto                                                        |
|        | nel di 30 di gennaio dell'anno 1306                                                               |
|        | dando termine alla sua vita dopo pochi mesi                                                       |
|        | di governo.                                                                                       |
| LV.    | Bernardo III sostenne il regime arcivescovile                                                     |
|        | dal giorno 3 di gingno del 1306                                                                   |
|        | fine all'anno                                                                                     |
|        | ultimo di sua mortal carriera.                                                                    |
| LVI.   | Roberto Arcusati fu promosso nel giorno 15                                                        |
| ~ (11  | di ottobre del 1309                                                                               |
|        | e può suppersi che il sno governo durò fino                                                       |
|        | all'annovir + +2                                                                                  |
| LVII.  | Onofrio coprì il seggio dal                                                                       |
| L 131. | fino al                                                                                           |
| LVIII. | Bertrando della Torre vi sedette dal giorno                                                       |
| Lviii. | 3 di settembre del                                                                                |
|        | fino al dicembre del                                                                              |
| LIX.   |                                                                                                   |
| LIX.   | Arnaldo Roiardi lo occupo dal giorno 28 di                                                        |
|        | aprile dell'anno                                                                                  |
|        |                                                                                                   |

|          | in cui fu trasferito alla chiesa vescovile di<br>Sariat in Francia.                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| x.       | Orso Minutolo fu il di lui successore, nomi-                                                   |
| 42.51    | nato nel giorno medesimo della traslazione di<br>esso, e che continuo fino al di 3 di dicembre |
|          | dell' anno                                                                                     |
| LXI.     | Benedetto II sottentrò in luogo di Orso, e go-                                                 |
|          | verno dal giorno 4 di marzo dell'anno                                                          |
|          | Ruggiero Sanseverino fu il nuovo arcivescovo                                                   |
| LXH.     | e che resse la chiesa dal maggio dell'anno                                                     |
| 7.14     | suddetto fino al declinare del 1348                                                            |
| LXIII.   | Bertrando II fu indi Il nominato a reggeria,                                                   |
|          | promosso nel giorno 7 di gennalo dell'anno, 1349                                               |
|          | aveudola abbaudonata nel                                                                       |
| ٦        | pel suo trasferimento alla chiesa arcivescovi-                                                 |
| 1 4      | le di Ambrun nel Delfinato.                                                                    |
| LXIV.    | Gugilelmo III della famiglia Sanseverino fu<br>scelto dipoi, e ciò nel di 1.º di febbralo del- |
|          | l'anno suddetto, avendo governato fino all'anuo 1377                                           |
| LXV.     | Giovanni Acquaviva arcivescovo probablimeu-                                                    |
|          | te scismatico tra l'anno 1377 ed Il 1378                                                       |
| LXVI.    | Guglielmo IV vero e legittlmo arcivescovo dal                                                  |
|          | giorno 18 di settembre dell'auuo 1378                                                          |
|          | fluo all'anno                                                                                  |
| LXVII.   | Ligorlo de Maiorinis fu il successore del detto<br>Guglielmo, eletto nel                       |
|          | e trasferito indi nel                                                                          |
|          | al regime della chlesa di Colocza nell' Ungheria.                                              |
| * * **** | Bartolomeo di Aprauo successe a Ligorlo nel                                                    |
| LAVIII   | giorno 5 di febbraio del 1400                                                                  |
|          | e morì nel dì 9 di settembre del 1414                                                          |
| LXIX.    |                                                                                                |
|          | planna 02 di fabbraio del 1515                                                                 |

e continuò nel suo governo fino all'anno

## ELENCO II.

DE' PRINCIPI DI SALERNO NOMINATI IN QUESTA TERRA PARTI COLL'EPOCHE E LA DURATA DELLA RISPETTIVA LORO BOMINAZIONE

| Carlo II d' Angiò ebbe l'onore di principe di Salerno du     |      |
|--------------------------------------------------------------|------|
| te tutto il decorso del regno di suo padre, cioè fin         | 10 1 |
| dì 7 di gennaio dell'anno                                    |      |
| Carlo Martelio figlio di Carlo II ottenne la dignità me-     |      |
| desima, trovandosene investito nell'anno                     |      |
| Tristano fratello di Cario II e settimogenito figiio di Car- |      |
| lo I fu onorato del principato di cui si tratta pro-         |      |
| babilmente nell'anno                                         | 130  |
| Glordano Colonna fu creato principe nell'anno                | 141  |
| e cessò di esserio nel                                       | 142  |
| Antonio Colonna figlio di quest'ultimo consegui esso gra-    |      |
| do nel                                                       | 142  |
| e ne fu privato nell'anno                                    |      |
|                                                              |      |



## PROSPETTO

# DEI TITOLI E DELLE COSE NOTABILI CONTENUTE IN QUESTO VOLUME

| 1.                | Pelizione avanzata da Matteo della Porta al nuo  | Y  |
|-------------------|--------------------------------------------------|----|
| - 1               | re Carlo, e giustizia che ne officne Pag.        | 7  |
| 11.               | La frateria della Chiesa di Salerno già danneg-  |    |
|                   | giata in alcuni suoi diritti da un ordina-       |    |
|                   | mento di Féderico II, è dal re Carlo ri-         |    |
|                   | stabilità nei perfetto godimento dei me-         |    |
|                   | desimi ,                                         | 7  |
| ш.                | Privilegio del re Guglielmo II, riguardante la   |    |
|                   | concessione fatta alla mensa arcivescovile       | 7  |
|                   | di Salerno dello stato di Montecorvino,          |    |
|                   | inserito in nuova autentica scrittura            | 12 |
| IV.               | Concessione della chiesa di s. Paolo de Palea-   |    |
|                   | ria a favore dell'insigne ordine de' Pre-        |    |
|                   | dicatori                                         | 16 |
| $V_{\bullet} = 1$ | Cenno della dimora fatta datt'augelico dottor    |    |
|                   | s. Tommaso nel nuovo monistero dell'or-          |    |
| - 1               | dine de' Predicatori, e dei modo onde il         |    |
| 47                | medesimo pervenne all'acquisto di un in-         |    |
|                   | signe di lul reliquia                            | 9  |
| VI.               | Breve relazione di que' saiernitani che ascritti | _  |
|                   | all'ordine di s. Domenico concorsero coi         |    |
|                   | loro pregi e virtù ad illustrarlo                | 23 |
| VII.              | B. Giovanni Guarna                               | 26 |
| VIII.             |                                                  | 28 |
| tx.               | Massimo                                          | u  |
| x.                |                                                  | 12 |
| XI.               | Snor Augeta                                      | 13 |
| XII.              |                                                  | 4  |
|                   | - to                                             | 7  |

| 458    |                                                   |    |
|--------|---------------------------------------------------|----|
| XIII.  | Fr. Glacomo Acquaviva                             | 36 |
| XIV.   | Suor Angela di Sansaverino                        | 37 |
| XV.    | Fine di Matteo della Porta                        | 38 |
| XVL.   | Giovanni successore del defunto arcivescovo .     | 40 |
| XVII.  | Il capitolo in sede vacante permette la tumu-     |    |
|        | lazione del corpo di Maria sorella di s. Tom-     |    |
|        | maso nella chiesa di s. Maria della Por-          |    |
|        | ta . rivocando le antecedenti restrizioni .       | 42 |
| XVIII. | Naova donazione fatta a benefizio della frate-    |    |
|        | ria della Chiesa cattedrale                       | 44 |
| XIX.   | Fillppo successore di Giovanni                    | 46 |
| XX.    | Notizia della fondazione del monistero di s. Spi- |    |
|        | rito e de' primi benefattori di esso              | 48 |
| XXI.   | Continuazione delle notizie appartenenti al mo-   |    |
|        | nistero di s. Spirito                             | 57 |
| XXI.   | Lettere apostoliche d'Innocenzo IV a favore del   |    |
|        | monistero medesimo                                | 61 |
| XXII.  | Diploma del re Roberto a benefizio di esso re-    |    |
|        | ligioso stabilimento                              | 64 |
| XXIII. | Sentenza di Tolommeo vescovo di Ravello, in       |    |
|        | qualità di rappresentante di Berardo ve-          |    |
|        | scovo di Palestrina e legato apostolico, a        |    |
|        | favore della mensa arcivescovile di Salerno       | 67 |
| XXIV.  | Schlarimenti Intorno a Berardo nominato nel       |    |
|        | prodotto documento                                | 81 |
| XXV.   | La narrata decisione vien riconosciuta e con-     |    |
|        | fermata soleunemente dal predetto legato          |    |
|        | a postolico                                       | 82 |
| XXVI.  | Atto di collazione di una cappellania eretta nel  | _  |
|        | casale di Aiello a favore di un prete pa-         |    |
|        | tivo del villaggio medesimo, e dubbi che          |    |
|        | offre interno alla sua autenticità                | 83 |
| xxvи.  | Visita pastorale eseguita dall'arcivescovo Filip- | _  |
|        | po nella parte dello stato di Nocera dipen-       |    |
|        | dente dalla sua glurisdizione, e ciò che          |    |
|        | dente dana san Bidi isdizione, e cio che          |    |

|         | 459                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------|
|         | in tale occasione operò a vantaggio della-          |
|         | mensa                                               |
| XXVIII. | La custodia del castello di Olevano, attesi i       |
|         | tumulti e le agitazioni che avevano luogo           |
|         | nel regno, è da Filippo temporaneamente             |
|         | trasmessa alle cure della regia potestà . 2         |
| XXIX.   | Dubbio che offre l'allegato documento in or-        |
|         | dine alla sua autenticità 9                         |
| XXX.    | Lettera apostolica di Bonifacio VIII, colla quale   |
| 100     | concede a Giovanna, figlia del famoso Gio-          |
|         | vanni di Procida e religiosa del monistero          |
|         | di s. Spirito , la facoltà di trasferirsi in        |
|         | altra casa religiosa con introdurvi l'in-           |
|         | stituto di s. Chiara 9                              |
| XXXL    | Commissione del predetto legato apostolico fatta    |
|         | al vescovo di Capáccio, perchè in suo no-           |
|         | me e vece eseguisse le disposizioni conte-          |
|         | nute nella testè allegata lettera pontificia 101    |
| XXXII.  | Continuazione dei litigio tra la mensa arcive-      |
|         | scovile e l'università di Olevano 10                |
| XXXIII. | Morte dell'arcivescovo Filippo, a cui succede       |
|         | Guglielmo da Godorio                                |
| XXXIV.  | Diploma del re Cario II, col quale conferma-        |
|         | va il dritto della Chiesa di Salerno di per-        |
|         | cepire delle annue decime dalla terra di            |
|         | Eboli                                               |
| XXXV.   | Guglielmo è scelto dal papa a far parte nella       |
|         | qualità di suo delegato apostolico della spe-       |
|         | dizlone da dirigersi contra la Sicilia, per         |
|         | sottometterla al potere degli Angioini . 11         |
| XXXVI.  | Continuazione                                       |
|         | Diploma di Carlo Il riguardante la fiera di Sa-     |
|         | lerno, emanato per istanza di Guglielmo 12:         |
| xxxviii | . Asserzione dell' Ughelli in ordine all'anno della |
|         | consacrazione di Guglielmo, combattuta da           |
|         |                                                     |

| 460     |                                                    |
|---------|----------------------------------------------------|
|         | un documento del grande archivio di Napoli 12      |
| XXXIX.  | Dubbio che Insorge: se Guglielmo sla stato mai     |
|         | consacrato? ed epoca della di lui morte 12         |
| XL.     | Guidone di Colomedio o Colemedio successore        |
|         | di Guglielmo 128                                   |
| XLL.    | Bernardo III successore di Guidone di Colomedio 12 |
| XLII.   | Notizia di una chiesa esistente nella terra di     |
|         | Angri, sotto il titolo di s. Giovanni, che         |
|         | dipendeva dal capitolo di Salerno 133              |
| XLIII.  | Roberto Arcusati successore di Bernardo III,       |
|         | nominato direttamente dal papa                     |
| XLIV.   | Editto del re Roberto contro i debitori delle      |
|         | decime spettanti alla Chiesa di Salerno,           |
|         | provocato dall' Arcusati 141                       |
| XLV.    | Rifacimento di una chiesa sotto il titolo della    |
|         | s. Croce, fatta all'epoca del governo del-         |
|         | l'Arcusati                                         |
| XLVI.   | Chi fu il successore di Roberto Arcusatl, ed       |
|         | in quale condizione deplorabile trovato egli       |
|         | abbia la Chiesa di Salerno? 152                    |
|         | Rimedio che adopera Il nuovo arcivescovo per       |
|         | metter riparo ai danni e sconcerti della           |
|         | sua Chiesa                                         |
| XLVII.  | Onofrio si rivolge al principe Carlo, duca di      |
|         | Calabria e vicario del regno, per ottenere         |
|         | ordini contra i governatori della terra di         |
|         | Eboli, che in vari modi oltraggiavano i .          |
|         | diritti della sua Chiesa 156                       |
| XLVIII. | Privilegio di Federlco II a favore della Chiesa    |
|         | Saternitana, a petizione ed istanza di Ono-        |
|         | frio riconosciuto e confermato da Federico         |
|         | re di Sicilia 160                                  |
| XLIX.   | Bertrando della Torre successore di Onofrio . 165  |
| L.      | Arnaldo Rojardi                                    |
|         | Editto di Carlo duca di Calabria contro un abu-    |

|        | 461                                              |
|--------|--------------------------------------------------|
|        | so di potere di cui furono accusati i vi-        |
|        | cari del predetto arcivescovo ivi                |
| LL     | Continuazione del governo arcivescovile di Ar-   |
|        | naldo e termine dello stesso 181_                |
| LII.   | Orso Minutolo                                    |
|        | Pretensione del conte di Satriano su di alcune   |
|        | terre appartenenti alla mensa, rimessa alla      |
|        | decisione di tre arbitri ivi                     |
| LIII.  | Sentenza de' medesimi contraria alla pretensio-  |
|        | ne del conte                                     |
| LIV.   | Epoca della morte del predetto arcivescovo . 223 |
| LV.    | Benedetto II 224                                 |
|        | Collazione di una rettoria esistente in Salerno, |
|        | sotto il titolo di s. Pietro de Judice, fatta    |
|        | in persona di un tale Filippo Alduino chie-      |
|        | rico della cattedrale ivi                        |
| LVI.   | Contratto di permuta di uno stabile di perti-    |
|        | nenza del capitolo di Salerno con un ter-        |
|        | ritorio di proprietà di un tale Giacomo Co-      |
|        | mete, eseguitosi coll'assenso ed interven-       |
|        | to dell'arcivescovo 229                          |
| LVII.  | La sentenza di Bertoldo marchese di Hombur-      |
|        | go, con cui alla Chiesa di Salerno fu re-        |
|        | stituito il possesso della contrada Battipa-     |
|        | glia, vien inserita in un unovo pubblico         |
|        | documento 238                                    |
| LVIII. | Assenso prestato dall'arcivescovo ad un con-     |
|        | tratto di permuta riguardante un fondo           |
|        | di dominio diretto della mensa con un al-        |
|        | tro più fertile ed ubertoso, appartenente ad     |
|        | un tai Giovanni Celestrino 242                   |
| LIX.   | Collazione di una cappellania falta da un ca-    |
|        | nonico di Salerno a benefizio di un prete        |
|        | dimorante in Nocera, e condizioni appo-          |
|        | 049                                              |

| 162     |                                                    |
|---------|----------------------------------------------------|
| LX.     | Una chiesa sotto il titolo di s. Maria a mare      |
|         | con sentenza della enria è dichiarata di           |
|         | libera collazione deil'arcivescovo, riget-         |
|         | tandosi la domanda di chi ne pretendeva            |
|         | il padronato                                       |
| LXI.    | Locazione di una chiesa esistente in Giffoni sotto |
|         | il titolo del ss. Salvatore e condizioni ap-       |
|         | poste ad essa 258                                  |
| LXII.   | Morte di Benedetlo II 264                          |
| LXIII.  | Ruggiero Sanseverino ivi                           |
|         | Lettera sovrana di Giovanna La con cui rico-       |
|         | nosce e dichiara la chiesa di s. Maria della       |
|         | Rotonda dipendente dagli arcivescovi di Sa-        |
|         | lerno, sottraendola dalla soggezione alla          |
|         | regla curia 266                                    |
| LXIV.   | Copia autentica di una bolia apostolica, riguar-   |
|         | dante la collazione di più benefizi vacati         |
|         | in Eboli                                           |
| LXV.    | Morte di Ruggiero ed operazione del capitolo       |
|         | in sede vacante 277                                |
| LXVL    | Bertrando 280                                      |
| LXVII.  | Lettera sovrana di Ludovico e Giovanna I.*, con    |
|         | cul si ordina al giustiziere ed a' suoi vi-        |
|         | carl ed aitri uffiziali di proteggere l'arci-      |
|         | vescovo nell'esercizio del diritto su di s. Ma-    |
|         | ria della Rotonda 281                              |
| LXVIII. | Uitima e finale decisione della controversia re-   |
|         | lativamente a s. Maria della Rotonda . 284         |
| LXIX.   | Gpglielmo III                                      |
| LXX.    | Atti dei regime arcivescovile di Guglielmo III 296 |
|         | Rinnovazione di alcune lettere patenti riguar-     |
|         | danti un investitura di fondi della mensa,         |
|         | accomits nor one consumes of autorità ivi          |

Elezione dell'abbate di s. Prisco di Nocera,

|          | 463                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------|
|          | fatta per autorità del papa, a lui parte                    |
|          | cipata con apposita lettera 301                             |
| XXIL     | Il capitolo di Salerno ottiene da lui il domi-              |
|          | nio di una cappella della cattedrale, unita-                |
|          | mente alla sepoltura annessa alla medesima, 302             |
| XXIIL    | Un territorio giacente lu Moutecorvino è da lui             |
|          | concesso in enfiteusi ad un suo vassallo                    |
|          | dello stato medesimo 304                                    |
| LXXIV.   | Singolare privilegio da lui accordato ad un al-             |
|          | tro suo vassallo e familiare, appartenente                  |
|          | allo stato di Olevano 306                                   |
| XXV.     | Giovanni Acquaviva arcivescovo probabilmen-                 |
|          | te scismatlco 308                                           |
| LXXVL    | Guglielmo IV 309                                            |
| LXXVII.  | Fuga di Urbano VI per le vie di Sanseverino                 |
|          | e Giffonl                                                   |
| LXXVIIL  |                                                             |
|          | Privilegio da lui accordato da un individuo del-            |
| LXXIX.   | lo stato di Olevano                                         |
| LAXIX.   | Bartolomeo di Aprano                                        |
|          | Provvista della rettoria di una chiesa esistente            |
|          | nel villaggio Pastorano, ed appartenente                    |
|          | al giuspadronato degli eredi di una Bi-<br>rella di Procida |
| exxx. /  | Concessione da lui esegulta di un territorio sito           |
| LAAA.    | nelle adiacenze di Eboli a favore di un                     |
| 1        | individuo dello stato di Olevano 323                        |
| LXXXL.   | Disposizione del re Ladislao relativa al castello           |
| LAAAII.  | di Olevano, approvata da papa Gregorio XII 325              |
| LXXXII.  | Diploma di Margherita di Durazzo a favore                   |
|          | della cappella di s. Glo: Battista esisten-                 |
|          | te nella cattedrale                                         |
| LXXXIII. | Assenso del re Ladislao si per l'anzidetta pla              |
|          | disposizione di sua madre che per un al-                    |
|          | tra somigliaute                                             |
|          |                                                             |

| 464                                                      |
|----------------------------------------------------------|
| LXXXIV. Epoca della morte di Margarita di Durazzo e      |
| tumulazione del suo cadavere                             |
| LXXXV. Donazione di Bartolomeo d'Aprano ed epoca         |
| della sua morte                                          |
| LXXXVI. Niccolò Piscicello                               |
| LXXXVII. Dipioma di Giovanna II.ª confermativo de' di-   |
| ritti feudali degli arcivescovi di Salerno               |
| sullo stato di Montecorvino' 348                         |
| LXXXVIII. Privilegio relativo alla concessione de' mede- |
| simi diritti sul casale di Sanvittore ne'te-             |
| nimenti di Giffoni 351                                   |
| Esistenza e natura de' diritti baronali della Chie-      |
| sa di Salerno sullo stato di Montecorvino 355            |
| Risposta ad un recente autore iv                         |
| Giunta al discorso precedente 393                        |
| LXXXIX, Donazione dei principato di Salerno ad Auto-     |
| nio Colonna, nipote di Martino V 394                     |
| XC. Marco vescovo di Sarno eletto da papa Martino        |
| è da lui raccomandato a Niccolò Piscicello 396           |
| XCI. Assenso prestato dall' arcivescovo e dal capitolo   |
| alla concessione del dominio utile di un                 |
| fondo della mensa a favore di un cittadi-                |
| no di Salerno                                            |
| XCII. Erezione deil' oratorio dei 88.º Saivatore di Sa-  |
| Ierno                                                    |
| XCIII. Pubblica e soienne determinazione dell' univer-   |
| sità di Montecorvino, fatta coll'assenso ed              |
| ordine del vicario del predetto arcivesco-               |
| vo, ivi residente                                        |
| XCIV. Sentenza dei conte Giorgio di Alamania con-        |
| tro Giovannello Coppola e Ruggiero Gala-                 |
| no, illegittimi occupatori del casale di Sa-             |
| ragnano                                                  |
| XCV. Niccolò è da papa Martino destinato generale        |
| collettore delle decime da esigersi nelle                |

|         | 403                                                                                                                                                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | provincie ecclesiastiche di Consa e di Sor-<br>rento, e da servire per le spese della guer-<br>ra contro gli Hussiti                                                                       |
| xcvi.   | La boila di papa Martino riguardante le grazie spirituati che iargi: per la solemnità del Corpus Domini è a premura del suddetto arcivescoro fatta inserire in un nuovo pubblico documento |
| xcvii.  | Cessazione de' Colonnesi daila qualità di prin-<br>cipi di Salerno                                                                                                                         |
| XCVIII. | Lettera di papa Eugenio IV, con cui delegò<br>l'eletto della chiesa di Lucera a decidere<br>inappellabilmente sulla validità del diritto<br>della Chiesa di Salergo sul feudo di Sa-       |
| 1       | ragnano                                                                                                                                                                                    |
| XCIX.   | Fine del governo e della vita di Niccolò Pi-                                                                                                                                               |
| 5       | scicello                                                                                                                                                                                   |

FIRE DEL PROSPETTO



## CONSIGLIO GENERALE

Napoli 8 marzo 1853

#### PUBBLICA ISTRUZIONE

Ripartimento — Car

Vista la domanda del Tipografo Raffaello Migliaccio, il quale ha chiesto di porre a stampa l'opera initipilata: Memorie per sercire, alla Storia della Chiesa Salernitana, del Canonico Teologo D. Gluseppe Paesano:

Visto il parere del Regio Revisore Cav. Giuseppe Maestro Ferrara:

Si permette che la indicata opera si stampi, però non si pubblichi senza un secondo permesso, che non si darà, se prima lo stesso Regio Revisore non avrà attestato di aver riconosciuto nel confronto essere la impressione uniforme all'originale approvato.

Il Presidente
Francesco Sav. Apuzzo
Il Segretario
Giuseppe Pietrocola



547092



